





## STORIA

DELLA

## MARINA PONTIFICIA

ens a

### P. ALBERTO GUGLIELMOTTI

DELL DROINE DES PERUCCATORS EXQUOSIG CARANATIONS

VOLUME SESTO

#### MARCANTONIO COLONNA

BATTAGLIA DI LEPANTO 1570-1573



ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1887

Google

43 400 4 403 7

## **STORIA**

DELLA

# MARINA PONTIFICIA

---

Google

-A 1 -3,7

itized by Google

20 200 ERKT.

## **STORIA**

DELLA

# MARINA PONTIFICIA

PER EL

### P. ALBERTO GUGLIELMOTTI

DELL'ORDINE DEI PREDICATORE TEOLOGO CASANATENSE

VOLUME SESTO



ROMA
TIPOGRAPIA VATICANA
1887



HE LE VER, T

Ott 182.9.60

MAY 24 1921 LIBRARY JEFE STEE SLAN form

## MARCANTONIO COLONNA

ALLA BATTAGLIA DI LEPANTO

Proprietà letteraria.



## MARCANTONIO COLONNA

ALLA

### BATTAGLIA DI LEPANTO

[1379-1373]

PER IL

#### P. ALBERTO GUGLIELMOTTI

DELL OFFINE DEF PERDICATOR! TROLOGO CASANATENSE



ROMA

TIJOGRAPIA VATICANA

1887

Google

· Google

HARVARD JAVERSITY

### DILECTO PILIO ALBERTO GVGLIELMOTTI SODALI DOMINICANO

### LEO PP. XIII

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictio-Ea, quae in lucem per intervalla edidisti, nem accurate laborioseque scripta si tibi non ignobilem inter historicos peperere locum, certe illam quoque laudem attulerunt ut, in genere quodam singulari, de pontificatu romano meruisse iudiceris. Res enim eius gestas complexus es, nominatim maritimas: in quibus illustrandis minus multi, nec tanta fortasse cum copia scientiaque nauticarum rerum elaborare consueverunt. Factorum autem series, et ipsa, quae passim affers, monumenta, confirmant, quanta romanorum pontificum numerentur in Italiam, atque adeo in Europam merita in quibus illud permagnum, quod civilis corum principatus non modo honestae libertatis, sed Ipsius humanitatis gentium extitit terra marique propugnaculum. Quae tu cum narras, lectorum studia tenes



sententiarum verborumque delectu: ex quo et elucet splendide veritas, et duplex eademque valde praestans in te perspicitur facultas, doctrinae nimirum et litterarum Placult itaque hanc ad te, dilecte fili, dare epistolam, ut, inter doctorum virorum consentientem laudem, praeconio testimonioque Nostro ne careres. Ta vero vel hinc sume animum, et ca, quae habes instituta, fac cum alacritate perficias. Nec enim nomini solum tuo, sed multorum utilitati, Ecclesiae Ordinisque Dominicani ornamento servire perrexeris. Coelestium munerum auspicem, praecipueque benevolentiae Nostrae testem tibi apostolicam benedictionem peramanter in Domino Impertimus.

Datum Romae apud s. Petrum die xxx septembris, anno unccelxxxvi pontificatus Nostri nono.

LEO PP. XIII.

Google

يحررون رازقه دد.

### LIBRO PRIMO

Il principio della lega è la guerra di Cipro.

[1570.]

#### SOMMARIO DEI CAPITOLI

J. — I Turchi ed i Cristiani dopo Passedio di Malta a riaccatro sul mure. — Principi della guerra di Cipro.

II. — Pio V promette soccorso al Veneziani. — Elezione di Marcantonio Colonna a capitan guerrara — Brave del Papo. — Fiscorazia e moral carattere di Marcantonio. (x1 giugno x570).

Jil. Provvisioni del generale per l'armatu. — Patente di capitano a Pabio Sentacroce e a Domesseo de Massimi. — Armamento delle galera. — Levata delle fanterie — Capitani. — Uditore, commissario, gentileonini e ventaricai, — Istrazioni al capitani (15 giugno).

IV — Marcastonio arma cito galere in Ancona. — Viaggia a Venezia. — Arma attre quattro galere. — Giunge con tutta la squadra ad Otranto. — Girolamo Zane generale del Veneziani, e stato dell'armata sua. — Lettera a Marcastonio del re di Spagna. — Del doge di Venezia. — Del gran maestro di Malta. — L'autorità del Colonna dimostrata (6 agreto).

V. — Ragioni di Stato tra Venezia e Spegna. — Il primo incontro di Marcantonio a di Cumnardirea Doria in Otranto — Difficoltà di Giazzandrea. — Risoluzioni di Marcantonio (21 agosto).

VI. — I Turchi a Cipro. — Stato dell'armi in quell' boin. — Astorre Baglioni peregino. — Il colomelle Palazzo di Fano, e i cayitani delle Stato 

Nicosia. — Vicendo dell'assedio fino al primo di actiombre.

VII. — Incontro dell'armata ausiliaria con quella del Veneziani alla Suda. — La Capitana del Papa al centro tra quelle di Spagna è di Venezia. — Ragionamenti del Veneziano a Marcantonio. — Consiglio degli susiliari sulla Capitana pontificia. — Giannandrea difuta la battaglia. — Il marcheta di Santacroce la chiede. — Sforsa Pallaviciao propone diversioni. — Discusso di Marcantonio. — Venuta del generale vescazano col voto del suo consiglia. — Si delibera la partenza per Cipro (3 settembre).

.. Google

VIII. — La mestra di tutta l'armata a Sittia (1) settembre). — Nuove difficoltà. — Manifesto di Giannandrea. — Risposta di Marcamonio (16 settembre). — Consiglio di guerra — Partenza da Sittia (17 settembre). — Gridinatità dell'arouta nella navigazione — Arrivo a Castelrosso (2) settembre)

1X. — Procedimento dell'assettio di Nicosia dal primo al novo set tembre. — L'armata turca aguamita alla spiaggia. — Assalto generale della piazza. — Ributtato dai tre baluardi. — Ricevuto al Podocattaro. — Perdita e strage di Nicosia. — Nomi dei capitani statisti che morizono nel nove settembre.

X — Perduta Nicosia l'armata cristiana si ritira, — Consiglio per assaltare il Turco in altra parta. — Grannandrea propone la Vallona e Duranto (se sottambre). — Arrivo a Scavparto e diverione dall'armata. — Si riunisce a Tristamo (as sottembre). — Grannandrea domanda ficensa. — Marcantonio lo chiama all'abbudiensa. — Dialogo tra loro. — Parole di don Carlos Dàvales. — Luiglo. — Narcantonio lascia di mescolarel nelle cose di Spagna — Biglietto a Giannandrea (26 settembre).

XI. — Considerazioni ruila condotta di Giaznandrea. — Sue parole, — Carica vini prezioni, — Minazcia i Cristiani dell'arcipetago. — Precetto di san Pio in favor dei Cristiani d'Oriente. — Épilogo delle opere di Giananastrea.

XII. — Marcastonio amorevole al Veneziani. — Parte con juro da Tristanna (ay settembre) — Arrivo alla Canês (a ottobre) — Naufragno di molte galere e di due del papa — Scrittara ai principi. — Suggerimenti al re. — Brano di settera.

XIII. — Arriva a Corfa, — Disarma sei galere, — Condotto dalla tempesta in Schiavonta — Dispersione degli altri capitani. — Morte del capitani Domenico de Massimi — Suo testamento. — Gli achiavi — La galera di Marcantonio bruciata dal fulmine. — Altra galera nonfragata al capo dei Molino. — Mercantonio a Ragusa. — Parte per Accora. — Viçue a Roma. — Ricevuto aggorevolmento dal Papa.

### LIBRO PRIMO

LL PRINCIPIO DELLA LEGA E LA GUERRA DI CIPRO

[1570.]

 Le vita degl'imperi nel soccessivo procedimento. del sorgere, del crescere e del cadere la sempre paragonata alla vita degli nomini per i tempi della gioventù, della. virilità e della vecchiaja e sempre si è detto che quelli al paro di questi scadono o per lunga decrepitezza, o per interna corruzione, o per esterna violenza. Al quale eltimo modo di scadere vanno più spesso soggetti gl'imperi del conquistatori: perché costoro a lungo andare devone finalmente venire in parte ove la satura (che ha definiti i termini alle nazioni co'monti, co'mari e co'fiumi) arduità di tupi e profondatà di acque lor contrapone; e dall'altra. parte i popoli schivi di servaggio tanto li contrastano che o rottili tra le balce, o sommersili nell'acque, li ridacono contro los veglia a declinare. L'ampero ottomano, fondato e mantenuto da conquistatori, condotto nel secolo decanoquinto all'altezza di Costantinopoli, non era nel decimosesso né decrepito né corrotto; ma in quella vece florido. di giovanil vigoria, per terra e per mane potentissimo, e gcloso mantenitore degli ordini civili e religiosi onde era.

Google

salito a tanta potenza. Ció non pertanto in quel torno medesimo di tempo e quando vagheggiava maggion conquiste, cominció ad abbassarsi: donde è forza concludere che nell'ultimo modo, e per violenza di esterna percossa fosse da altri condotto a rovinare.

Nel vero, dopo avere allargato il suo dominio in tanta parte dell'Asia, sottomesso l'Egitto, resa l'Africa tributaria, divorate molte province di Europa, e postosi rimpetto a noi sulle marine della Grecia, oppresso i popoli viemi, e sempre minacciato i lontani in quel modo che negli altri miei libri ho raccontato, finalmente venne a provarsi in guerra contro l'Italia sul confine dei maci Jonio, Adriatico, e Tirreno ove è Malta. Nell'assedio della quale gli invasori intendevano a procedere e i difenson a respingere: gli um e gli altri commossi alla estrema prova della difesa e dell'offesa. E quivi medesimo sul mare avevaa decidersi la grande tenzone; e mettersi, o levarsi il limite delle invasioni, siccome non guari dopo successe a Lepanto, ove il dito di san Pio e il braccio degli Italiani segnarono da lungi il nostro trionfo ed il loro confine-E quantunque la memorabile giornata, in quel luogo combattuta e vinta, non producesse la caduta repentina dell'imperio ottomano sotto la violenta percossa, fattavia ferillo di piaga insanabile, e lo ridusse per lenta consumazione alla moderna impotenza. Perché, toltogia quivi il dominio del mare ed ogni possibilità in questa parte di venire avanti, né potendo per le condizioni delle umane cose fermars, fu da quel colpo medesimo ndotto a declinare. Perció la battaglia di Lepanto, verso la quale miaffretto, se non fu allora quanto avrebbe dovuto e potuto essere feconda di grandi successi, neanche fu sterile nel procedimento del tempo; perche al postutto là si decisero le sorti dell'impero ottomano, dell'Italia, e di tutta l'Europa. La storia di questo grande successo lo prendo a





svolgere in tre libri, nel primo dei quali metterò il prin cipio della lega, e la guerra di Cipro; nel secondo la sanzione dell'alleanza, e la grande battaglia di Lepanto, nel terzo le conseguenze della medesima, e lo scioglimento della lega. Il mio dire è tutto sopra i preziosi manoscritti privati e pubblici di Roma, massime sopra i codici dell'Archivio Colonnese e Vaticano; nell'uno e nell'altro dei quali Marcantonio ha lasciato arcane e importantissime memorie di questi fatti. Ed io tanto più volontieri ne seguo le traccie, in quanto che mi è avviso che, dopo quello che è stato già scritto dai Veneziani e dagli Spagnuoli, dopo le accuse e riemminazioni loro, potra la storia decidere in favor dei primi; e avvantaggiarsi di ciò che risulta dai documenti romani, em ora sconosciuti.

[1570.]

Quando i generosi della cristianità fremevano ripensando all'assedio di Malta ed ai pericoli corsi poc'anzi dall'Italia, allora per opera di san Carlo Borromeo veniva dagli elettori messo salla cattedra del Vaticano quel Pio V che, insieme ad una vita di santi ed immaculati costumi, portava in cima de' suoi pensieri il gran disegno di francare una volta l'Italia e la Cristianità dagli insulti dei barbari, e coll'armi nunite dei principi cristiani conquiderli per sempre, E l'occasione che egli cercava gli venne appunto dalla perfidia joro, perché Selim, novello imperadore dei Turchi, assunto all'imperio l'anno 1567, dopo aver confermata con solenne giuramento la pace che Soliman suo padre e tutta casa sua da più tempo avevano con la repubblica di Venezia, cominciò a macchinare di torle ad ogni modo il regno di Cipro, come luogo opportuno a mantenergli il ciominio sui paesi usurpati dai tuoi maggiori, ed a fargli strada per novelle conquiste.

E celando il mal talento sotto simulate di mostrazioni di amicizia, tanto si contenne, sinché levatisi in arme i Mori di Granata, impigliato il re Cattelico con quella ed altre guerre, e bruciato gran parte d'arsenale in Venezia, gli parve tempo di spiegare il suo disegno. Chiamato per tanto Marcantonio Barbaro ambasciadore dei Veneziani, fece con lui gran richiamo delle scorrene dei Cavaheri di Malta contro al audditi ottomani, e del ricetto e della protezione che i Maltesi trovavano nell'isola di Cipro, e il richiese che per sicurezza sua gli si dovesse cedere quel regno; altrimenti lo torrebbe per forza.

E di crò parendogli essersi anche troppo scoperto, e che non dovesse indagiare più oltre a spingere innann con tutto il ralore la sua pretensione, fece ai tredici di gennajo del mille cinquecento settanta sequestrare le navi dei Veneziani che aila fede dei trattati nel suo imperio trafficavano, chardere i passi ai mercadanti, sostenere l'ambasciadore, e scioghere il freno ai confinanti di Dalmazia perché molestassero in terra, ed at corsari levantari perche m mare travagliassero le cose della Repubblica. La quale a un tempo e per tanti modi offesa grandemente si commosse, e senza piegare l'animo invitto ne alle lusinghe frandolenti ne alle minaccie terribili, di così grande imperadore, anziché cedere în palia di Turchi un regno cristiano, risposero. Esser turpissima cosa per Selim senza alcuna mova cagione né vera né vensmile, rompere quella pace che essi per tarti anni avevano gelosamente custodita, ed egli medesimo poc anzi con giuramento confermata, possecere la Repubblica per giusto titolo il regno di Cipro; averla Selim e gli altri in peratori sempre monosciuta padrona di quello, lo difenderebbe come cosa propria da chiunque fosse ardito assalirlo, e Iddio, giustissimo giudice dimostrerebbe cogli effetti a favor loro quanto gli ardimenti dei rapaci e degli spergiuri siangli malgraditi. Cosl, rotte le pratiche, con grand'animo presero i Veneziani a far le provusioni della guerra, talchè di presente la città fu piena di armi e in gran movimento al porto e all'arsenale, scrivere fanti e cavalli, trovar denaro e provvigioni, varar navi e galere, armarle, fornirle, spingerle a Cipro, rimontar l'artiglierie, minir le fortezze, dare a Girolamo Zane si comando dell'armata, a Sforza Pallavicino dell'esercito, chieder soccorso ai principi, e prima d'ogni altro al Papa, furono opere di tanta prestezza che quasi a un tempo il Turco assaltava Cipro e il Leone di San Marco spiegava l'artiglio per difenderio e col reggito di giusta indignazione chamava all'armi la Cristianità.

II. — Quando il Papa ebbe inteso dall'ambasciadore di Venezia quei che i Turchi ardivano, e quel che il Senato da lui richiedeva, si dolse prima grandemente del travaglio che pativano i diletti suoi figli, e poi levando al cielo le mani, si rallegrò che gli avesse iddio ottimo massimo messo innanzi l'occasione tanto da lui desiderata di attingere per così giusta causa ed urgente necessità i principi cristiani ad una lega vigorosa, the sola poteva salvare l'Italia e l'Europa dalla crudeltà e insanabile cupidigia dei Turchi, e ricuperare le altre province ove tante migliaja di fedeli, sotto il giogo di spietata tirannide, servile e misera vita menavano; affinché gli uni e gli altri liberati dalle mani dei nemici potessero senza timore servire a Lui '. E quantunque si trovasse egh allora smunto di danaro, pure volendo prima d'ogni altro dare l'esempro, come colui che per vera virtù e per santo zelo di religione procedeva, applicò l'animo non solo a trovar

Pil Park V, Praessem quad Civistiam apud Furcus servi reperti More cum mig épois obire permittanter. Bini. Casanar., Collectone de Bolle. Etitis etc., t. l., anno 1570, n. 4. Park il Ponteine con queste utamo parole qui dette nel testo. Ved. appresso nota n. 80.

grosse somme, e spedir nunzi e brevi pressantissimi alla corte di Spagna e agli altri principi, ma anche a soccorrere i Veneziani con un'armata navale, affinche la rega avesse principio, questi si confortassero, quelli si commovessero, è tutti il seguissero. È perché la cosa riuscisse a buon termine prese semplice e sicuro partito, avere un nomo capace, dargli ogni potere, e lasciarlo fare.

[re giagno 1570 ]

E senza riguardare alle passate condizioni politiche della guerra di Campagna, nè alle ostilità di Marcantonio Colonna in tempo di Paolo IV, tanta fiducia pose nell'altissimo valore e nella virtà di quel campione incomparabile del sangue romano, già tungamente provato nelle guerre di terra e di mare, che avistolo seco a stretto e segreto colloquio non dubitò, sebbene melti principi d'Italia e qualche grande di Spagna ambissero quell'onore, di prescegliere lui medesimo per suo capitan generale, e fornirlo di turti i poteri con piena balia di governar quella impresa, siccome si fa manifesto per la lettera in forma di breve a lui diretta in questa sentenza."

« Al diletto figliacio, nobil uomo, Marcantonio Colonna, barone romano, prefetto e capitan generale dell'armata nostra e della Sede apostolica contro Turchi. Pio Papa V. Diletto figliacio, nobil uomo, sainte ed apostolica benedizione. — Dovendosi in questi difficili e pencolosi.

<sup>\*</sup> Archivis Colomba, Da una persanena e parecchie copie, a Dilecte fillo nobile vira Marco Antonio Columna, doinicillo romano, daisia nostret et apostolicae Sedia adversus. Purcas prafecta el cafricuea generale, Purpapa quantus. Dilecte Ind., mobiles vir valuren el apostolicam bemésetus nem Cum his diflictivers periodossque tempor bus Proceedus Classis no strue as tuyas suactae bedia contra Tur ne suques betians ad l'anchorum anniumqua Christianorum permicios moderates escat deligendus, al comincias viribus illorum furorem el conotus facilius repetitors posimus, ad nobili-labora funos potissimum inter utios animum nostrum convertimus, aporantes ob efut nobilisimum familiar spiendorem în tue variate, poudentia, fide-

tempt trasceghere un prefetto all'armata nostra di mare, per opporta in Turchi, i quali apertamente combattono dura ed aspra guerra contro i Veneziani, e contro tutto il Cristianesimo, affinché congrunte tutte le forze nostre, più facilmente si possa respingere l'impeto del furente nemico, gli occhi dell'anima acetra, figlio carissimo, alla nobilità tra tratti gli altri tuoi pari si sono rivolti, perche fermamente aperiamo nel nome della nobilissima tua casata e nella tua virti, printenza, fede e nella lunga pratica delle cose militari poterci ai tutto sicuri riposare. Per tanto nel nome di Dio omipotente, a difesa della santa Chiesa ed a tutela della Cristiana repubblica, noi per autorità apustolica e tenore delle presenti, sempre che durerà il beneplacito nostro e della predetta Sede, il eleggiamo, cre-

vetone in private militaris non ac disciplina nos canaciescore posse. Name & Del analas potentis namine, et ad Saucia Recisia, christianarius ratpublicar defensionem of conservationem, to Proefection of Capitaneous goapralpa delius efundom clarele unstru el diciu Sedie adversas Turcas sun annibus et singulis facultatibus, invistsciionibus praminentiis. pravagadals, banaribus et anaribus solitis et consuelle: necnan com stipendia mensirma pro it sentorum sexcentorum (pondis decem pro quelibei sentremputatts) at provisione ardinaria pro duodecim electis militibus Laucia spessita pulgo quaenjaks, et vigintiquisque thipatoribus corporis hat Alubartaria. mouth, auctoritate ajostolica tenora prasentium ad nestrum et ipsius apepolice Sedis beneglaritum, eligiomis, pronoun, constituiums et deputamas, mandantes pullusvis triventiam attorumque navigiorum nostrorum du daellus, capitoneis, efficielibus, militibus et personis sub panus arbitris austra. olgus stime des imperendie, ut le Labita cum Lampes et shappale pascipientes Khi proude vaipus prasis sõul, maadalisgus luit sins ulla mare ulgus suts-Mone persons of obstant, emalaque imperate toe factors of exequenter, um seçue ac si uns libri en juberemus. Tu argo, Mil, illa le geras, ummayor ipsum has tibl per not tipenter demandation, als difference as strome abire studebly at nostrat ammismque de la expectationi cumulate respontros. la quo Dee da primis, cujus causa nunc praecipue agiliare deinde lexiderio aestro mexime satusfacia,, unde felicis permuisque pilat de diminu. s Donáno, a noble autom boso maratar aperar landem ao commendationem proces dube consequents.

« Dahan Remit afind Sanctum Petrum sub atrala Pircularis, dia XI junit MDLXX, Pontificatus mestri anno V

· COMAR GLORISPEN .



iamo, costituiamo, e deputiamo capitan generale e prefetto di tutta la navale armata nostra e della stessa Sede controi Turchi, con tutte e singole facolia, giurisdizioni, preminenze, prerogative, onosi, e pesi soliti e consueti; similmente con lo stipendio mensile per te di scudi sescento di giuli deci, e con la provvisione ordinaria di dodici eletti militi, chiamati volgarmente lancespezzate, e di più venticinque alabardieri per la guardia del tizo corpo. Al tempostesso comandiamo a qualunque capitano, padrone, ufficiale, soldato e persone delle nostre galere e navi, sotto le pene da infliggersi ad arbitrio nostro, e puranco suo, che con il debito onore ed ossequio ricevendoti tengan con te, i tuoi comandamenti senza alcun indugio od eccezione eseguiscano, ed agni tuo volere in tal guisa facciano come se noi medesimi avessimo comandato. Tu dunque, figliuolo, così ti diporterai, ell'afficio volenterosamente da noi confento eseguirar, che l'opere tue pienamente rispondano a quanto noi e tutti pubblicamente da te cl aspettiamo. Nel che tu farai cosa grata primamente a Dio, la cui causa ora si tratta; e poi al nostro desiderio sommamente soddisfarai: donde te ne verrà dall'istesso Iddio il premio di felice e perenne vita, e da noi senza alcundubbio la lode e la giusta commendazione delle egregie opere da te fatte. Dato a Roma, presso San Pietro sotto l'anello piscatorio, a di 11 giugno 1570, del nostro pontificato anno quinto. >

Marcantonio Colonna, duca di Paliano, sentto alla nobiltà di Venezia, feudatario del re di Spagna, e gran contestabile della corona di Napoli, era nei trentacinque anni.

10 And 12 Tay T

<sup>3</sup> Антолно Cores, Memoria Colomiesi, in-8. Roma, 1855 р. 349: в Маготново Coloma пасры и Civilalarma il 26 febbraia 1/35. в

I ritratti di Marcantonio possono vedersi nella Galleria colonacco, donde furoso recoputi del Leven, Pennguo celebra, in-foi Milano, tav. Di e da Pomezizo Totti, Pilicatti di ciegi di capitani ilhapire, in-4. Rocca, 1636, p. 136.

quando per questo breve gli fu conferito il generalato del mare. Egli alto e svelto della persona, calvo in sin da giovanetto, gran fronte, viso lungo, occhi grandi, aspetto serio, tinte calde lunghi mustacchi, portamento nobilissimo; grande intelligenza, raro valore, e cuor magnatumo: provvéduto in ogni sua cosa, efficace nel discorso, é insieme di maniere tanto affabili e dignitose quanto non si disconverrebbero ad un sovrano. Sin dalla prima gioventù aveva seguita, al paro de suoi maggiori, la via delle armi; e si era mostrato non solo prode condottiero di fanti e cavalli, come tutu sanno, ma anche valente capitano di mare. Aveva tenuto tre galere sue proprie, la Capitana, la Colonna e la Fenice, navigato con quelle in Spagna e in Africa, fatta la impresa del Pegnone, ed altre onorate navigazioni che pur gli storici neordano, e i documenti della sua casa ampiamente descrivono '. Fatto capitan ge-

MARCANTONTO COLONNA III. huite le sue lettere a Pio V. a Grego-rio XIII., a Filippo II re di Spagna, al doge di Venezia, ai cardinali Rostinucci e di Camo, al Granduca di Toscana agli ambascissioni di Venezia e di Spagna e in tanta altre sue scritture dipinge sè stesso in questo modo. Specialmente nelle due lettere u Filippo II., che sono adi t. I., p. 271 è 277: l'ultima della quali finanza comi: a Allendo dingue e per lar il grante salma di soddisfare al pubblico ed al pertuculare di tutta, che certo se Iddia questo trevaglio. El alla fine per ricognitione al riporo mi resia sempre il giusisficarmi di quello donde marilerei honore el ricognitione. Loddio sia Dio dei tutto, el e Vottro Moestà bario in mano. Da Corfie di di sellembre 1372. Humale el terolo subdito al servo di Vostra Maesta M. A. Colonna.

4 Antonerancesco Cirri. Commentari della guerra di Prenesa soccorso d'Orano, impresa del Pegnons e assesso di Matta, in-4. Roma, 1567, p. 19.

Augustusus Truanus, *Historia sui temporia*, es-fol. Londra, 1733, 23° august 1564, p. 432

Bouto, Storie & Gevalieri di Mella, in-fol. Roma, 1600, t. Ill., p. 480.

Dat. Pegeo, Storia del Sacro ordina gerosolimitamo, in-4, Vennas, 1703, t. I., p. 385.

ARCH. GOLORMA, L. III, 176, 269, 270, 275, L. IV, per tatio, e codica segnato col menero 150. Strumento perasa, caratralosti, apesa, a viaggi delle galere e del signor Marcantonio. Strumenti di compra delle galere nerale dell'armata romana, e posto in mezzo tra gli Spagnuoli e i Veneziani, ebbe sempre l'animo non ai propri interessi, ma al pubblico bene di tutti ed al particolare eziandio di ciascuna delle potenze confederate. Dai contemporanei toccò quella mercede che sempre è riserbata a chi ha a fare tra le discordie di più padroni, e la invidia di molti servi. Il giorno stesso undici di giugno, vestito di tutt'arme e accompagnato da una splendida cavalcata di grandi ufficiali e baroni romani, andò nella cappella papale, ove cantata la messa dello Spirito Santo, e dato il giuramento, ricevette dalle mani stesse di san Pio le insegne del comando e lo stendardo della lega, che aveva sul fondo di damasco rosso l'imagine di nostro Signor Crocifisso, quelle dei santi apostoli Pietro e Paolo, e in alto a grandi caratteri scritto il motto celebre per le memorie del passato e per il presagio dell'avvenire: Tu vinceral con questo segno 4. Dopo di che, ricondotto dagli amici assembrati sotto il fatal gonfalone al suo palagio, e ricevute quivi le congratulazioni della corre e le pubbliche feste che per la città di Roma con molti fuochi e spari e suoni in simili circostanze solevano farsi, rivolse tutti i suoi pensieri a ben condurre l'impresa.

III — Non avendo Marcantonio ne tempo ne modo da costruire, come avrebbe desiderato, il suo naviglio, posto nella urgente necessità della guerra imminente, pensò cavare dodici corpi ignudi di galere da Venezia.<sup>4</sup>, e quelli

del cardinal Carlo Borromeo, vendita delle medesime al duca di Firenzo, tradità del grazii concestà dal re di Spagna per le medesime.

Non so se li churissimo signor don Anterior Sala abbie pubblicato l'istrumento con che san Carlo Borromeo vendette a Marcantonio Cologna tre gasere della sua casa: mi ricorda avergliene purinto in Roma.

S Countries Franchitte. Magister Ceremonurum, Diartion on Stat. Centrama, L. I, 27: a Die 11 junit dominics in facto Saucii Impalia. »

\* NATAL CONT., Shorts de rest fough, traduits del Sanacune, in-4 Vengele, 1589, t. H., p. 68 in fine.

Baurolousseo Sureno, p. 46: și veda la nota 18.

Orgina HARVARD J . .

rivestire, ed armare di tutto punto in Ancona. Prima però di andar colà, si ordine in Roma di tutto che facesse a proposito dell'armamento, e secondo il mandato del Pontefice e l'uso di quel tempo, spedi le patenti ai capitari che dovevano comandare sopra l'armata, cominciando da Fabio Santacroce, al quale scrisse in questi termini 7. « Marcantonio Colonna duca di Paliano, e capitan generale di sua Santita. Avendosi a provvedere dei capitani delle galere di sua Beatitudine al nostro general governo commesse nella istante impresa contro infedeli, et conoscendo il valore et meriti del molto honorato signore Fabio-Santa Croce, nobile romano, gli diamo il carico per la presente di una di dette galere, deputandolo capitano di quella, con autorità, e facoltà di armarla, comandarla, e provvederla come conviene alla qualità sua, et confidiamo che esso signore farà per servitio di sua Santità. Comandiamo però che per tale sia riconosquio favonto, et obbedito da chi appartiene, non si facendo il contrano per quanto si ha cara la gratia di Sua Santità et nostra. Dato a Roma il di 11 giugno 1570. »

\*\* Marcantonio Colonna, Serdine dell'armala navala, hisa nell'Ancentro di esta eccelentissima casa. Sono voloni 4, in-fol Incontocia il tomo primo: « A, di 11 giugno 1570. Noi Alarcantonio Colonna disca di Faliano seno tiuto spedilo taplica generale della Sontità di Nostro Si guere centre Terchi, come appare per il brava di San Bestitudine. Fovorisca nostro Signori Iddio al mo senio servitio a denderala villoria. In puesto libro si annoteranno fulle le expeditioni che giornamente di faranno » — Questo codice e tutti gli altri dell'archivio Interno a queste materia, per cortenia somma del gentificsimo cavallere signor don Vincenso Colonna, sono stati messi a disposizione dell'Autore che, avendali studici in una camera con ogni comodità, atima suo debito rendengliene qui pubblico e solume ringuariamento

Si noti che molto della predette scrittura socio artografa di Marcantonio, il quale non pertanto quasi sempre in persona terza paria di se stenzo.

In detto Archivio al conservano, oltre al volunti legati, molte filze e tarte sciolte relative a questi successi.

Gogeneugoway, - 6.

Google

Prima però che fosse spedita questa patente, già Fabio viaggiava in diligenza verso Venezia per aver dal Senato quei corpi di galere e condurli in Ancona, portando seco calde raccomandazioni ai Governatori della Marca e della Romagna che il favonssero nell'assoldare i marinari; ed ordine ai tesorieri acciò lo provvedessero del danaro <sup>4</sup>. Fabio nel suo rapido passaggio, lasciando ovunque istruzion ed uommi da ciò, faceva scrivere com ti o capi delle crumne, gli scrivani, i pitoti, le maestranze, i bombardieri, e i mannan <sup>9</sup>. Al tempo stesso le comunità

Bosto cit., t. III., p. 850.

CIANBATTIETA ABRIANI, Words of sect tomps, in fall Vunceu, 1983 p. 360.

ANTONII M. GLATIANII. De belio Cyprio, libri quinque, lo 4. Roma, 1624.

UBBRIUS FOURETA, De sacro fadere in Schemen integram byrameson op Burnament in Thes. Hist. Hal. \$. I, 9 970.

PAOLO PARUTA, Historia della guerra di Cipra, m-4. Venezia, 1718.

Tutti questi ed altri molti, pariano dell'armamento delle galere fatto da M. A. Colonna nell'anno 1570 in Ancona. Ondechè fa pietà quel Sanacino il quale tronfio e patitato nella sua storia di essa città, a pagina 368. scrivo così: a Dall'anno 1567 al 1576 che sono noni sette, non ho sottata alcune di Ancona »!! Donde attendeva cosìmi le sue noture?

<sup>1</sup> Акси Соложил cit t. I, р. 14, 19, 14, 42. Quivi sono gli specchietti degli повилі петемий ad ogni galem, 6 dei soldi mensili di ciascuno; che lo stimo devorsi pubblicare con alcune aoterelle per chi eppressa i bei lavori archeologici dei chiarissimo A. Jata fatta per ordino dei Mintstro della Mazina di Prancia.

| Muners delie text, Qualità delle persone | ta ocompleasivo<br>nali per mosso. |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| i Comito (Il primo de' bassi ufficiali)  | 7 -                                |
| 1 Sollo Comito                           | <br>5                              |
| 1 Serimeno (Ragioniero)                  | <br>5. —                           |
| , Peola (Piloto)                         | 3. 50                              |
| 3 Macstrasse (calefato, castro d'ascia   |                                    |
| remolaro] a due scudi                    | 6 —                                |
| Loro fants, a poof quindici              | 4 50                               |
| 2 Capi bombardieri, a scudi 6            | <br>6. —                           |

<sup>\*</sup> Aucer Coupreta cit., t. f. p. a e a. e t ilit, p. 226. Nota delle spese fatte da Marcanton o in Anciona

vuotavano le carceri di tatti i condannati e scrivevano volontarj per metterli al remo, ove erano poscia dagli stessi comuni senza aggravio dello Siato come prima mantenuti.

[15 grague 1570.]

Appresso a Fabio ordinò Marcantonio gli altri capitani a comandar le galere, e le patenti di ciascuno pose ne'suoi registri: donde mi piace cavarne quella che ebbe Domenico de' Massimi, del quale dovrò più volte ragionare \*\*. « Marcantonio Colonna ec.

\* Essendo piaciuto a sua Beataudine servirsi di noi in quest'impresa contro infedeli con darci il carro delle galere et fanterie che sopra quelle hanno da militare, et convenendo al servitio di sua Santità et alla fede che di noi ha mostrato in questa importante occasione come al debito et nputatione nostra, haver persone di sapere et di valore, havemo pregato l'illustrissimo signor Domenico de' Massimi, conte di Cicigliano, che volesse accettare l'infrascritto carico che per sua comodità et per potersi nel-

```
a Bombardieri, a paski venticinqua . . . 10. -
 t Barbiero (Ceresico) . . . . . . . . .
 2 Compagni Calbero (Marinari di prima
    classo) a sendi 3.75
                               3n. —
30 Marinari, a scudi 2,50
                               75. —
son Soldall, a scudi fage
                               457 -
   Vino e companalice
                               165. —
200 Remigi (mantenati dalla Comuni). . . . > --
 1 Capitano della Gaiera . . . . . .
                                30. --
 1 Capitano delle Fanteria. . . . . . . . . . 30. -
Id. -
 1 Gentituomini di Pappa, a scredi 8 . . 16. -
361
```

ARCHIV. COLONNA. L. II., p. 266: « Marcantonio este delle Marca circa duennia nomini da remo, pagati da quella provincia per sei mesi » • Archiv. Colonna cit., t. I., p. 9 l'accasione mostrare gli avenio dato et trovato la detto signore corrispondente desideno verso il servitio di sua Santità et amor postro, li concedemo in vigore della facoltà nostra il governo di una di dette galere che appresso per nostro ordine gli sarà consegnata, et una di dette compagnie da poter nominare il capitano di essa et ispedirgliene patente con tutte le provvisioni, paghe, supendi, gaggi et emolumenti che si sogliono pagar dai ministri di sua Santità e da quell che a no sammo deputati, Dunque potrà il detto signore quanto prima fare adistire detta compagnia per esegure l'ordine nostro; volendo, e comandando che nella sua galera sia da ognuno come la persona nostra obedito, et da ciascuno conforme al suo mento honorato per quanto si ha caro la gratia di sua Santità et nostra, În Roma a di , a di giugno 1570, > Al modo stesso Marcantonio chiamò seco il fior dei prodi tra la romana nobiltà a comandar le sue galere, e questi furono Orazio Orsini, Pompeo Colonna, Prospero Colonna, Muzio Frangipani, il cavalier Malaguzzi, Domenico de' Massimi, Manko Bagnoni, Alessandro Ferretti Giariluigi Giorgi, il cavalice Gaspare Bruni e Cencio Capizucchi. E perché tra quel signori non avesse a nascere controversia fece imborsare i nomi loro da una parte, e quelli delle galere dall'altra, e cavarli per dare a gascuno la sua secondo che gliene venisse la sorte, salvo quello della capitana, che dovendo essere di speciale fiducia, e vivere sempre vicino al generale, non per fortuna ma di sua elezione vi condusse Cencio Capizucchi ". Per la levata delle fantene destinò in varie parti i quartien ove doves-

H ARCH COLONNA ch., t. I, p. 1 4 13.

Vincenzo Armanni Slovia della nolnie ed antra famiglia de Capizucchi, baroni romani, in 4 Roma, 1668

IDEM, Rogging for appendice at a predesta interia. Roma, in 8 1680.
Amount Amount, Elogi stories of the marchest Capitace of, in (o).
Roma, 1644.

sero raccogliersi e spedi le patenti a dodici capitani, già provati in molte guerre. Per ordine suo il capitan Dario Nelli assembrò la compagnia a Castelfidardo, Gianvincenzo Valignani a Santelpidio, Filippangelo Boccaurati a suo piacimento. Flaminio Zambeccari a Montemilone Cornello Buongiovanni a Montolmo. Sante Ranucci al Sirolo, Francesco Lodi a Macerata, Guido Tromba a Fano, Camillo Perinelli a Jesi, Alessandro Ferretti a Recanati, Cencio Capizucchi a Filottrano, Prospero Colonna a Cingoli, essendosi questi tatuni tre per la loro grande riputazione messi non solo a reggere le galere, ma anche a levar le fanterie.

Finalmente chiamato per uditor generale nelle questioni di diritto l'eccellentissimo dottor Fabrizio Villani, per commissano generale della Camera apostolica sulle spese monsignor Paolo Francesco Baglioni per segretano privato il Gallo di Osimo, e capo di tutti i bombardieri, il celebre architetto Iacopo Fontana d'Ancona ", scrisse il ruolo dei gentiliomini e venturieri di sua compagnia in una nota ove fan di se bella mostra i nomi più chiari che per nobiltà di sangue e militar virtà allora onorassero

Ferdinamous Löneulaus. Genealogia nobelines de Capravechia, in (id. Roma, 1653.

Perece Aloverce Gallery, Inscriptiones Romane, Classe X B. 22, 29, 36.

Troposo Austrian, Le famiglie romane, estografo del sec XVII, Msa. Cassatt E, III II

Gameranti Crescentio Zazzeka Indiopp, Chispouti, Marchese, Litta ed altri genediogist.

\*\* CARLO PROMIS Le opere de Francesco de Giorgio Martine, in a Torino, 1841, t. 1, p. 317, paria del Francesco de maia nota

JACOFO FONTANA, Capa bombardiere ed ingegnere propose a papa Sisto V Il ristauro de porto e fortificaziona d'Ancora Mas Vaticato, mimero del codice 5463 — Quivi dà egli stesso notizia della sua viva e di servigi prestat nell'armata sotto Marcantorio Colorna

ARCH COLONNA, & II', p. pra lin 4

ABCH. COLONNA, t. 1, p. 153 a Seriverb con questo esfra che tiene il Gasto nuo servetario v

le nostre contrade. La qual nota per giusta retribuzione di lode ai nominati e di onore alle famiglie e città loro io stimo doversi pubblicare 3. Ecco a verbo a verbo il catalogo dei gentiluommi venturieri che si raccolsero intorno alla persona di Marcantonio Colonna, « Il signor Biagio Capozauccha alfiere, Giovanni Orsello da Tolentino sergente, Cesare da Bologna tamburo, il signor Francesco Orsini de la Scarpa, il cavalier Navarino, signor Girolamo Manotti da Fano, signor Alberico Alberici, signor Fabio Piccolomini, signor Ferrante Davila, signor Annibale degli Oddi, signor Jacopo Frangipane, il marchese Malaspina, signor Piero Passerini, signor Pier Giovanni Spinelli, signor Giulio Gabrielli romano, signor Camillo Accoramboni, signor Francesco Nari, signor Alfoaso Cambi, signor Camillo Fracastoro, signor Cesare Pagani, signor Lucio Colonna, signor Giulio Timotelli, Orazio Corona romano, Hieronimo Signoria, da Viterbo, Vetresco Vetreschi da Viterbo, Agnolo Fiamma, Giovanni Martino portoghese, Pasino Carmglia, Landuga spagmuolo, il capitan Lucio Cales napolitano, Niccolo Bocchieri del Bosco, Ottavio Caro, Alessandro Doria, il capitan Giambattista Alciati, Giovanni Domenico. Pietrantonio De Giorgi da Magliano, Annibale Bagarotto, Fabrizio Magnenti di Marino, Marteo di Tommaso da Scanzano, Curzio Caracciolo, Gianantonio di Maglieri, frà Settimio cavalier di Malta, Belisario d'Orlando di Genazzano, signor Mutio Vitozzi romano, Francesco Guguetta napolitano, Camillo Socthini da Mo-

B ARCHIVIO COLORNA Cit., 2. III., p. 164, e t. II., p. 141
Gian Pietro Contarion, Historia delle cose successe dal principio della guerra sino al di della gran giornale, in t. Venena, 1645, p. 15, 16.
Esso ed altri scrittori venezioni e spognoli ripetono e storpiano orrendamente i nomi. Per esampio: expitan Cortesi, Baccio da Pisa, a Pandolfo Strossi, nei masi a in qualche atampa el leggono Pamiolfo Atroci, Bacca da Pista, a capitan Cortes. — Avvertenza necessaria per comprovare alcune votto Pidentità dello persone

digliano, Michele Corrotto, signor Pietro de Fabbi, il capitan Lionbrimo da Recanati, Pietrozzo da Recanati, Priamo da Recanati, il capitan Liutrecche da Sassoferrato, il capitan Pier Mario da Teram <sup>14</sup>, il cavahere Enea da Sassoferrato, Gianfelice da Terra, Teseo de Lanzi da Terni, Menico di ser Basilio da Terni, Silvestro de Santi da Terni, Marzio da Terni, Ricciotto da Terni, Niccola Orselli da Tolentino, Agnolo de Zoccoli romano, Agnolo Leonini romano, Giovanni da Palestrina, Mancino da Fabriano, Giovanni Battista del Bufaio romano, Giovanni Romolo da Fiorenza, Valentino da Sassoferrato, Vincenzo da Sassoferrato. Eraclio Ridolfini da Narni, Cristoforo de Concha spagnuolo, Gasparre spagnuolo, Lazzaro da Fabriano, Brandimarte della Ripatransona, Lorenzo di Castel delle Pieve, Tiburzio da Nami, Ottaviano Particappa. » Con questi andarono molti capitani e gentiluomi perugini. tra i quali si ricordano negli annali del Crispolti il capitan Simone da Papiano, Trajano Vermiglioli, Niccolò Graziani, Michelangelo Benincasa, Luca Signorela, Ruggero degli Oddi I cavalier Rameri, Camillo Permelli, Livio Parisam 44. Né posso tacere quel che tutti gli scrittori raccontano, che il famoso poeta Michele Cervantes, paggio allora nella corte del cardinale Acquaviva in Roma, si arrolo tra le milizie di Marcantonio per la guerra d'Oriente.

Marcantonio dette le seguent, istruzioni ai capitani 16; « Vostra signoria ha da fare dugento soldati, cioè centonovanta archibugeri, e dieci corsaletti con alabarde, e

<sup>4</sup> în tutte le scritture del cinquecento i, nome della cità di Terni nel-PUmbra di ponuva Terani, sincopato dal latino Informanes pei priz apodiamenta rivolto n Terni, come aggi si dice; per aou ripetere quasta avvertenza e per toghere gli equivoci, userè in aeginto sampre la modarna ortografia che dica Terni, agraqualvolta nel sarginde si trovi Terani, Compure in scriverò Ripatransone quando leggo nel coditi della Ripa.

<sup>142</sup> CRESPOLTS, Assoil of Persons, Mas. alia Comunale, C, 33, 1.11, 5. 25a, 25a,

<sup>15</sup> Ancer. Colomba, t. I. p. 201, e. t. Iil., p. 43.

che non manchi uno del numero. Et se ne menasse quat tro o sei di più, se li faranno buoni,

- « Li detti archibugeri hanno da avere tutti li moriomi alla moderna: perché colui che non n'havesse, non sarà passato alla banca; ancorchè venisse provvisto di tutto il resto.
- « Che abbiano ancora li fiaschi di velluto grandi et belli quanto sia possibile, et che tutti li archibugi siano a miccio, et di buona munitone; come volgarmente si dice, alla spagnola.
- « Che li dieci corsaletti siano buoni et aggarbati, alla moderna Et le alabarde tutte di velluto un hasta et chiodate.
- « Procurerà ancora che li soldati abbiano calzoni di velluto per quanto sia possibile, o di panno. Et li borrichi o pezzi alli lati di panno alla francese. Et con guibbori che mano buoni. Et con un peco di bombace. Perette, ancorche sia di estate, in galera fa freddo.
- « Userà diligenza d'haver solidati, prattici, et buoni. Et perche aon si potrasno haver tutti prattici, procuserà di farli esercitare, giacchè per una patente a parte si da loro autorità di poterio fare.
- « Sopra ogni galera s'imbarch un frate scappuono per cura di essa e si mettano due casse di speziena con li dui medici » M. A. C.

[16 gragno 1576]

IV. — Cò preparato e disposto con molta sollecitudine, Marcantomo andò a congedarsi dal Papa, e il sedici del mese dopo vespro parti da Roma conducendo seco per luogotenente generale Pompeo Colonna, al quale aveva poc'anzi procurato dal medesimo Papa il titoro di duca di Zagarolo. La sera giunse a Castelnuovo di Porto, il di seguente che su sabato a Terni, la domenica a Ser-

Google

FA , C , FR, 7

ravalle, lunedi a Macerata, martedi pella mattina senti la messa e si comunicò a Loreto, e la sera entrò in Ancona, ove già era Fabio Santacroce con otto galere che aveva cavate da Venezia per armarle in quel porto. Dificilmente potrebbe esprimersi la efficacia delle parole e la prontezza delle opere del generale e dei suoi, e quanto volenzieri la gioventi concorreva a seriversi nei ruoli della milizia e della marineria

[20 giugno 1570.]

I fatti, per così dire, ne parlano; è Marcantonio Colonna la atessa sera senvendo da Ancona al cardinale Alessandrino gli diceva " avere ritrovate ovunque le fanterie già pronte, è in tanto numero, è gente così buona da farne restar maravigliato chiunque, e di più trovarsi già all'ordine trecento nobili venturieri per militar sull'armata a proprie spese.

(Luglio 1570.)

Mancavano però l'altre quattro galere, e quelle otto trovate in Ancona erano prive di molte cose necessarie. Ondeché avendo ordine di sua Santità di passare a Venezia più tosto per complire con quei Signori e farsi loro amorevole, che per alcun bisogno di armar galere, essendosi giudicato che non vi sarebbe stata necessità di andar per questo, pure vedendo le cose a tal termine, fect risoluzione di passar subito a Venezia con alquante galere della Signoria che si trovavano in Ancona sotto il governo di Marin Dandolo. Se non che, veduto il tempo contrario al navigare, prese le poste con cinquanta ca-

ARCH COL., t. I, p. 13
LETTERA di M. A. Colonna e Monsig. reverand Alexandrino di Ancono, no giugno 1570.
Similmente t. II, p. 461, e t. III, p. 1

valli; e il primo giorno (dopo essersi trattenuto alquanto col duca d'Urbino in un luogo fuori di Pesaro, detto i Imperiale) fu al Cesenatico; l'altro alte Fornaci, e il terzo giorno a Chiozza, presso il podestà Lorenzo Emo; donde sulla sera con buone barche si inviò a Venezia con tanta celentà che la Signonia non ebbe tempo di mandarlo ad incontrare. Pur nondimeno subitamente riconosciuto alle sue divise nel passar dal Canale grande, lo fecero smontare a palazzo Pisani, ove i savi di terraferma Antonio Tiepolo e il cavalier Soriano vennero a visitario e pregario che per quel giorno quivi si riposasse.

Ma il di seguente con quattro barche della Signoria, in mezzo a enquanta senatori vestiti di cremismo, andò in collegio, presente il principe che gli venne incontro tutti i gradini della sua sedia, mentre egli graziosamente salutando ad alta voce e rivolto a tutti diceva che dovessero star di buon animo perche da sua Santità sarebbero sempreajutati con tutte le forze sue ed anche co. autorita presso gli altri principi, e che per questo ammosamente attendessero alle provvisioni di si onorata impresa contro gente rapace e senza fede. Poi sedutos: allato al Doge e stando sempre con la capitolizione in mano, siccome erà stata conclusa a Roma tra i munistri del Papa e della Repubblica, si restrinse intorno alle cose principali della sua commissione, insistendo per essere spedito, specialmente rispetto alle grandi difficoltà che ogni poco nascevano nell'armare perché le dodici galere non erano pronte secondo il patto, ed a compime il numero si offerivano quattro fusti vecchi e mal atti, lasciati indietro e per rifiuto nell'arseaale; con una capitana che era galera restia di quarant'anni. Tuttavia Marcantonio tolse le difficoltà, accettando pure di far certe spese non patrurte: ed i Veneziani per attor di lui fecero molte cose supplire d'armi e di vetto. vaglie e di altro a che non sarebbero stati tenuti. È così

Go. gle

441 10 22,7

destramente negoziando, concluse in un mese quel che altri non avrebbe pensato in un anno. La sua mente era a tutto e tutto moveva, in Ancona e in Venezia: lá armava le otto galere <sup>37</sup>, qua le quattro e, sempre pronto nei npieghi, mannari, remigi, soldati, armi, vettovaghe, munizioni, metteva e governava con tanta cura e così grande prestezza, che ai ventidue di luglio acconciata ogra cosa, e preso commiato in collegio, partivasi da Venezia conducendo seco le quattro galere in Ancona, dove all'entras d'agosto ebbe tutta la squadra pronta alla vela <sup>31</sup>.

47 ARCH. COLORNA, t. I, p. 49:

a Signori sepraccontil delle galere di Nostro Signore in Anema. per ciazzuna postra galera farcia caricure l'infrascritte robbe, cioè.

| Biscotto migliero                                      | 30                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fino, 10me                                             | 50                       |
| Riso, mighara                                          | <u>a</u>                 |
| Five, some,                                            | 10                       |
| Olio, alri                                             | 15                       |
| Aceio some .                                           | 8                        |
| Serdelle, barili                                       | 1:1                      |
| Setami, migliova                                       | - 1                      |
| THE COMMENT AND STATE OF                               | 3 -/4                    |
| Formaggio, negliera .                                  | 7                        |
| _                                                      | 7                        |
| Formaggio, sugitora .                                  | 300                      |
| Formaggio, nugliara .<br>Sale. libbra                  | 300                      |
| Formaggio, nugliara . Sale. libbra                     | 300<br>300<br>200        |
| Formaggio, nugliara . Sale. libbra Stappa Free, libbre | 300<br>300<br>200<br>200 |

Della galera Capitasa in Ancena, e di 16 di luglia 1530. v M. A. Colonna.

Ancievto Centrale in Firense, Aque. Memoreo, codice 1979. Lettera del Bartoli, umbasciadore di Toscana a Venezia, al Granduca, del 10 giugno 1570: a Pal signor Morrantonio Colonna fanno rinfressare una galca quadrireme del Fansio, che sono tresfanni che matmon fa in morre a

Ecco per gil archeologi una notiria di più intorno alla celebre quadrireme del Fausto.

18 ARCH. COL., t. 1, p. 55.

BARTOLOMERO SERENO, Commentari della guerra di Cipro a della lega dei Principi cristiani contro il Turca, in-8. Montecassino. 1845. p. 46

[Agosto 1570]

latanto l'armata veneziana numerosa di certo e trentasette galere sotto il governo di Girolamo Zane suo capitan generale, di Sforza Pallavicino generale delle fan terio, e dei provvedatori Giacomo Celsa e Antonio da Canale, dopo avere su e giù volteggiato nel golfo per assicurare i possedimenti di Dalmazia e le sole del Jonio. finalmente erasi accostata a Candia: laddove rapendo che m Ponente si era dato principio a trattar della lega, e aspettando i mulorzi del Papa e dei principi cristiani, ne potendo nel mezzo tempo far nulla contro l'armata assai tru numerosa del turco, cadde in tanto languore di ozio e di abbattimento, che, unito alta rea qualità dei cibi ed alla corruzione dell'aria, si condusse a consumarsi di febbri acute e di contagio pestilenziale, tanto che in breve per dette di marinari, di soldati e di ciunne quasi tremila persone. Tuttavia attendevano i Veneziani a rifar gente in Candia, e confidavano negli ajuti che a richiesta del Papa mandar doveva secondo certi riscontri il re cattolico. Monsignor Ludovico de Torres, nuncio straordinario per questa bisogna deila lega, faceva autora allora gran pressa a Madrid. E sebbene il re Filippo II, con mostra di gran pietà

It Stitero, conte quivi nel protogo dimostrano gli esuditi editori fu cavaltero rumano è capitano nell'armani pontificia. Dopo aver combattuto in più guerre e sustenuto un carico principale nelle guerre del Papa alla battaglia di Lepanto, si reso monaco: e perto a Montecuscino la storia delle cose per lui fatto e resulta nel tempo uella Lega.

Qui vuolsi notare l'errore di aicun Molografo, che vedendolo così faclimente da capitana conventar la monaro, prese da romano a fisio napolitamo.

FERRANTE CARACCIOLO, come di Biccati, Commentari delle guerre falle qui Turchi da Don Giovanni d'Ausfria, 194, Firenza, 1581, p. 6

Gio. Pietro Copule di, Storia delle cosè successe dal principio della guerra mossa da Selim Ottomona ai Veneziana sino alla gran giormità di Lepunio, in 4. Venezia, 2572, fistampata nel 1645: cita questa ultima

riguardando agli interessi della sua corona, avesse risposto al nuncio che Veneziani fossero indegni di essere nei loro bisogni aiutati, e che quanto alla lega voieva pensarci essendo negozio di tanta importanza, ciò non pertanto dopoinfinite difficoltà era venuto ad impegnar la sua parola che manderebbe Giannandrea Bona con quarantanove galere a unirsi con le pontificie e le veneziane nell'armata 16, Onde che avendo Marcantonio dato fondo il sei d'agosto in Otranto, e trovate quivi molte lettere di Madrid e d. Venezia che l'avvisavano dovere in quel luogo e prestamente capitare Giannandrea Dona con le prodette quarantanove galere del re per congrungersi sotto il suo stendardo ed obbedienza, penso che, tenendo certa aspettativa. di così grande rinforzo, non fosse bene l'andata sua con sole dodici galere in Candia, e che gli convenisse meglio aspettar quivi Giannandrea e sollecitario tanto più da presso quanto che in questa bisogna lo vedeva procedere lentamente . Tra le lettere che trovo Marcantonio in Otranto ve mebbe ana di Filappo II re di Spagna scritta nel suo volgare, che per esser di somma importanza, come appresso si dirà, io qui rivolgo a verbo a verbo nel nostro,

SERRING cit., p. 553-

Ancer Con, per totam

ARCH COL, t. I, per totim.

FRANCESCO LORGO, Success della guerra con Selim. ARCH. STOR ITAL., Appendica, t. IV, 17, p. 19.

Fernante Caracciouo, I tommeniam delle guerre julie de Don Giovanni d'Austria, m-4. Firenze 1581, p. 6.

Foresti, Majamondo storico, in 4. Venera, 1736, t. XII, p. 16. Il Saoglagore, giornais romaso di storio e documenti, in 3. 1844. Il II. 289: III, p. 27

<sup>\*\*</sup> ROSELL CAVETANO, thislorea del combate saval de Leparto. Obra premiada por vota imanime de la real academia de la historia in-8. Madrid, 1853 p. 49 e 22.

GIAMBATTISTA CASTAGNA, arcivescovo di Rossano e muncio apostolico alla corte di Spugna (fu poi papa sono nome di Urbago VIII). Lattere, cod. 307. 1. II. p. 275 Miss. alla Consilmana in Roma.

così ": « Illustre cugino Marcantonio Colonna. — Ho ricevuto la vostra lettera del 9 di grugno con che mi date
contezza come sua Santità vi aveva nominato per capitano
generale delle sue galere, ed 10 mi sono rallegrato molto
di questo, per la particolar benevolenza che vi porto e
fiducia che metto nella vostra persona, persuaso che voi
avrete tanto pensiero della mia armata e del mio servigio
quanto sempre ne avete avuto nei resto delle cose che
vi sono state imposte. Io serivo a don Giovanni di Zuñiga,

"ARCIS. COL. cit., t. II., p. 161; A History Marco Actous Coloria primo. Vuestra caria de mueve de jumo he recibido en que me dais cuenta como Sa Santilesa os había nombrado por Capitan general de sus Geleras, y he halgado yo mucho de ello por la particular vahentad que as lengo, y confiença que hago de vestra persona de que terresa la misma exenta con las enses de mi servicia que siempre habeis tenido en las que se as ban encomendado.

a A)Don' Juan de Zuñega mi ambarador (a Roma) escrivo que as de cumia de la resolución que he ha homado en que Juan Andrea se vaya a juntar con has galeras de Sa Santidad y can has de la Miña republica de Venecia con las que muies se le habie ordenede que inviesse juntas en el muestro Reyno de Sicilia, y ca obedesca y alga el estendarte de Sa Santillad. Y os incargo y ruego muche que en la jornada as volgais en todo del parecer de Juan Andrea que entiendo que as aprobecherà mucha su unistracia para que se acterte por la statica y experiencia que tiene de las cones de la mar, y que tengais cuidado de anser nos de lodo la que se ofreciera, y así mumo que tengais advertancia que si l'armada del Turco fomase otra determinacion de la que hasia abora se ha diche en daña de anestras tierens vos bagais acuato con todas las galeras a la noccesidad como es de maran i po de voc confia.

■ Del Escarial a XV de julio 1570
 ■ Yo el Rey

4 ANT PRESS. >

COLLECTION de Documentos ineditos para la Mistoria de España. n-8. Madrid, 1843, t. 1.0, p. 350

a Carta de Mispe II a don Garcia de Totedo. Escortal, 15 de julio 1970. — Y quanto al punto de juntarse has dichas muestras galeras contas de Venetlanos, assague a los principios se representaron nigunas inconvenientes, hebsendo tornado a marcer en ello, me he resuello de que fuen-Andrea se yaya a juntar con las que tiene juntas es el nuestro reyno de Sicilia con las de Su Sentilad y con los de Venetsanos, i obedessa a Merco Antreio Colona como a general de las galeras de Su Sontitul y sign en Estandarte el tiempo que durare la dicha junta » mio ambasciatore in Roma, che vi partecipi la risoluzione che ho preso perchè Giannandrea, con quelle galere che già prima gli si era ordinato di tener insieme nel nostro regno di Sicilia, vada ad unirei con le galere di sua Santità e con quelle della illustrissima repubblica di Venezia, e vi obbedisca e segua lo stendardo di sua Santità. Io vi incarico e prego mo to che nella battaglia vi valghiate in tutto del parere di Giannandrea, che mi si dice vi gioverà assai la sua assistenza, affinché abbia felice successo, per la pratica ed esperienza ch'egli ha delle cose di mare; e che abbiate pensiero di avvisarci di tutto quello che occorrera, e similmente che siate avvertito che se l'armata del Turco pigliasse determinazione diversa da quella che sin ora si è detta e venisse a danno de nostri stati, voi accornate con fatte le galere al bisogno come è ragionevole, ed lo di voi confide - Dall'Escuriale ai 15 di luglio 1570. Io d re -- Antonio Perez s

La risolazione presa dal Re che l'armata sua si congiungesse con quella pontificia è veneziana sotto l'ubbidienza e lo stendardo del generale del Papa, giunse in
Roma col corriero di Spagna i, ventisette di luggio, e subitamente l'ambasciatore fecela pubblicare in corte e per
la città ", menandone ognuno grandissima festa, perchè
tutti pensavano che il Re fosse risoluto daddovero di metterci te mani, e che quelle soienni parole di dover l'armata di Spagna seguire lo stendardo di sua Santità, ed
ubbidire al general pontificio, come nel linguaggio militare
significavano e tuttavia significano assoluta sommissione,
così fossero un sicuro pegno di veder le cose pubbliche
all'ombra del papale stendardo ben dirette da quell'nomo

Du Moorr, Corps diplomatique, in-fol. Amsterdam, 173h, ← V, par. I,
 D. 162.

Suramo, Negotiano el Conclusione della Lega, Appendice al Su-Bano, p. 431

nel quale tutti riponevano la loro fiducia. Quando questa istessa notizia per lettere di Madrid e di Roma si riseppe a Venezia crebbero due doppi tanto le speranze della Repubblica. E il Doge persuaso che fosse onore e utilità grande dello Stato suo il ricevere gli ajuti di Spagna sotto la bandiera della Chiesa, e sotto l'obbedienza di Marcantonio (grà per pubblico decreto chiamato gentiluômo di quella patria e ammesso a tutti i gradi e dignità della repubblica), quantunque pochi giorni prima avesse tanto langamente esso Doge ragionato con lui delle cose th guerra, e trovatolo in futto seco pienamente concorde; voile nondimeno mandarghene in Otranto lettere di congratulazione, e moatrargli fiducia sempre maggiore con una lettera scritta in questa sentenza \*1; « Aluise Mocenigo per la grazia di Dio doge di Venezia, eccetera, All'Illustrissimo signore Marcantonio Colonna capitano generale della navale armata pontificia, figliuolo nostro carissimo salute ed affetto di sincera dilezione. - Con grandissima soddisfazione dell'animo nostro abbiamo inteso per lettere dei 17 del mese passato dell'ambasciator nostro pressoal serenissimo Re cattolico, che la maestà sua aveva spedito ordine al signor Giovannandrea Doria che con ogni diligenza s'abbia da congrungere all'armata nostra con le galere che ha seco, sotto lo stendardo ed ubbidienza dell' Eccellenza vostra, si per averet con così buona risoluzione confermato dell'ôttima volontà della Maestà sua. cattolica verso di noi, quanto per vedere queste forze alla obbedienza di lei tanto amata e sumata dalla signoria no-

<sup>5</sup> ARCH. COL. cit., t. II., p. 9; t. 1, p. 78.

SAGGIATORE, giornale romano, in-8. 1845, t. III., p. 170. — La sola intestazione latina: e Aloyana Moccangus Del gratia Dux Venctiarson etc., Illustrissive Domino Marco Antonio Columna: Poninficial dassis Capitaneo generali, filio nostro carissimo salutem et sincera devoliania affectum. »

stra, e tanto nostra confidente ende se ne rallegramo con l'Eccellenza vostra per ogai rispetto con quel maggiore e più caldo affetto che potemo et perché abbiamo data commissione ultimamente al capitan nostro generale di mare che si debba spingere innanzi con l'armata et andare m Candia perchè di la rinforzate le galere di genti così da combattere come da remo, et intendendo con più fondamento lo stato delle cose turchesche per la vicinità dei luoghi, possa fare quelli progressi che nostro signore Iddio li potesse mettere innanz., così principalmente per la difesa. del regno nostro di Cipro come per offesa delle forze e cose turchesche prefate, giudicamo grandemente a proposito che quanto prima si divenga all'unione dell'armata cristiana a fine che tanto più si venga a facilitare quello che si avesse a fare però volemo per queste nostre pregare l'Eccellenza vostra, si come facemo con ogni affecto, di accelerare con ogni diligenza la sua andata in Levante per ritrovare et unirsi con la detta armata nostra, et accettare quelle occasioni con le quali la si possa dimostrare di quella virtù e valore che ella è in effetto, seccome da ognuno è grandemente aspettato; questo siccome a noi sará sommamente grato così volemo esser certi che sarà posto in effetto dalla Eccellenza vostra con ogni prestezza, si per il desideno che conoscemo che ella tiene del comodo e beneficio della cristianità et nostro in particolare, come perché con questa unione ella può molto ben conoscere che darà compita consolazione alla Santità sua desiderosa oftremodo del bene et della reputazione della repubblica cristiana, et del comodo nostro, possendosi per ció operare alcuna cosa innanti che passi la stagione di quell'utile et onorato servigio ano et beneficio particolare dello stato nostro che I Eccellenza vostra per sua prudenza ben conosce. Dato dal nostro ducal palagio, a di 5 agosto indigione decimaterza, 1570. 1

CUCCI SLEEDTSI. - 6.

Similmente il grammaestro di Malta insieme col suo consiglio nello spacciare le istruzioni al cavalier Pietro Giustmani allora dichiarato generale delle galere in luogo. di Francesco di Saint Clement (che per essersi lasciato sorprendere dal corsaro Lucciali ed aver perdute la camtana e due sensili era stato strangolato in carcere e gettato in canale) prescriveva \*\*\* « Che dovesse navigare alla voita di Cipro, e quando trovato avrebbe le gaiere del Papa con esse congrungere si dovesse riverentemente salazandole con abbassare et alzare tre volte lo stendardo, e poi tornandolo ad alborare nel suo luogo. Che presentare si dovesse d'annanzi a Marcantonio Colonna generale di sua Santità, e che presentandogli le lettere del granmaestro, s'offerisse di seguirlo con le galere della religione dovunque andar voluto havesse dimostrandogli che il principal desiderio di questa religione era di voler ubbidir sempre ad ogra cenno di sua Beatitudine, esponendo quanto tiene per difesa della santa fede e per servigio della santa Sede apostolica. Che far dovesse la scusa se prima non v'era andato, raccontandogh la disgratia e la perdita delle galere prese da Lucciali, che di quella tardanza era stata cagione significandogli lo sforzo grande e la diligenza che usato bavevano acciò, non ostante la detta disgrazia, lo stendardo della Religione compansse in ogni modo ancor quest'anno nell'armata- e che volendo. Marcantonio Colonna che le galere svemassero ia Levante, insieme con quelle di sua Santità, abbidire il dovesse. »

V. — Non era dunque temerano Marcantonio Colonna duca di Paliano, cavaliero del tosone, gran contestabile del regno, e capitan generale del Papa se per tutte quelle ed altre molte lettere, diploral e ragion, giudicava di avere

4 Nosia (it. 1. III, p. 863, E

1 \*\* - - 4 \* - .

qualche autorità sopra le galere ausiliarie, che dai loro sovrani, eran mandate sotto lo stendardo ed obbedienza sua. E quanturque egli non ad arroganza ma a pubblico servigio intendesse tener temperantemente in serbo l'autorità pel caso dell'estremo bisogno pur qualcuno v'era già fermo a non voleria proprio a lora neonoscere quando più ne facesse mestieri. Costin pensava che lo stendardo di sua Santità o non mai, o tanto tardi sarebbesi mosso da doversi scusare in pubblico di non poterio seguire e, dato pur che si movesse, sapeva di potergli contrapporre in privato alcune secrete cifre di Madind che dal seguirlo ed obbedirlo il francavano.

Non devo lo schivare di scendere ai minuti particolan, nè di salire alle generali considerazioni quando il richiede l'argomento mio. In principio la prestezza e la qualità degli armamenti di Marcantonio volevansi chiarire; però con lui sono soeso a noverare i giorni, le persone, le armi, le salmerie, gli stipendi, Poscia bisognava. dimostrarne l'autorità; e l'ho fatto, scuotendo dalla polvere degli archivi le fettere spedite e ricevute a confermarla. Ora mi si presentano le discordie delle corti, e devo salire a ricercarne le cause. Il farò, senza voli di fantasia, e senza artificio di parole. L'artificio e la fantasia hanno da tre secoli travisato nell'opinione degli nomini il concetto dell'adeanza, e della vittoria di Lepanto lo intendo rimetterio nei giusti termini; e dimostrare chi n'ebbe dispetto, ne prese diletto, chi ne tolse i frutti. Non ch'io voglia chiamare al sindacato i secoli passati e giudicarli a mio talento: non ho sifiatta tementà. Sento però dovermi mettere in mezzo a loro, raccogheme le parole, udime le querele, e leggere le arcane citre che pur si scrivevano quando più che la paura poteva il dolore. Metterò tutto innanzi ai lettori; essi saranno grudici. Ed io intento al valore dei documenti ed alla certezza dei fatti

condurró il mio racconto al segno prefisso plattosto per fil di critica che per copia di sentenze e per forbitezza di stile. Vengo ora ad esporre le ragioni di Stato onde le corti di Roma, di Venezia e di Spagna sin dal principio della lega si governavano.

Della interezza di Pio V non v'ha che dubitare. L'animo di lui, come altresì le parole e le opere, erano per ogni riguardo generose e leali. I fatti e il procedimento della lega, gli scrittori d'ogni nazione, infino i protestanti, ne hanno data e ne danno piena testimorianza. Spagnoli e Veneziani vennero in Roma a trattar con lui della lega, il tennero mediatore ed arbitro di loro differenze ed il mondo tanta fede pose nella sincentà di Pioche la lega e la vittoria intitolò al suo nome 15. Ma quanto al doge ed al re, v'hanno molte cose a ripensare; senza di che la storia anderebbe ancor cieta tra le tenebre onde sono stati coperti gli intricati successi della lega. Non si potrebbe né salvare la legge della morale, né applicare a ciascuno la lode o il biasimo secondo il mento; ma in quella vece shalestrare giudizi senza cognizione di causa, negare i principi per salvar le persone, o tuttalpiù mettere în un fascio (come i tristi per iscolpar se stessi vorrebbono) tutti insieme gli innocenti co'rei, gli oppressi e gli oppressori, e chiamar tutti, senza alcuna distinzione, in colpa dei gravissimi disordini che vi furono commessi. Protesto però una volta per sempre che parlando della generosa nazione spagnola e della sapiente signona ve-

<sup>\*\*</sup> Carrela Helbera, Sepulveda, Lapuente, Robell. Contarier, Longo, Diedo Monosimi, Romanie.

Wallense H. Pressours, History of the Reign of Philip the accord, in 8. Londra, 1859, t. III., p. 247: a Fortunally the chair of S. Peter was eccupied by Pious the fith, who reins to have been called forth by exigen cles of the times to aphole the pillars of Cathericisms, resp. 310: a He was the free author of the league. He the only of the confederates Who aried saidly, for the interest of the feith.

neziana to non intendo derogare in niuna cosa al loro meriti; ma, seguendo l'esempio degli stessi storici spagnoli " e veneziani", voglio che il biasmo sempre s'intenda essere di quelli o pochi o molti che peccarono; e che per male arti di governo non solo alla causa pubblica della cristianita, ma anche ai loro concittadini e patria fecero oltraggio. Che se per avventura dovrò nominar tra costoro il re Filippo di Spagna, io prego chi legge a non precipitar nei giudizi, ma rispetto a questo argomento della lega col Papa e co'Veneziani, e della guerra contro Turchi, seguire il filo del racconto e ponderare le ragioni, i fatti e i documenti che nello scrivere mi sono venuti tra le mani.

Allora la corte di Spagna ambiva grandezza di dominio, e imperio assoluto in tutta l'Italia <sup>4</sup>. Qua possedeva

A ROBELL Cit., p. 46: « Dorsa procedir quando menos, con indolencia...

España hizo quanto podus... Sobre su gobierno deben recuer las estipas »

la maia, p. 123: « La maccion de don Juan era efecto de los ordemes de la corte »

letoem, p. 150; a Culpa fue de muestra Corta, o per mejor decir del Rey Feb.ps a

lamma, p. 236 e No se impulo la oripe ni e don Juan el a Veneciones. Pendib exclusivamente de les réceles de Felipes, que pospuso la abligacion de las estipulaciones que había firmado.

CABRERA, VANDER HAMEN, SEPULVEDA, LAPUENTE.

7 MAUROCENUS AMBRAS, Historia veneta, IIb. IX, in-4. Venezia, 1719, p. 333. 4 Ex quo landam eo deventum asi al Historianus Zannus unperator Venetias vocalus imer reos referretur. Non classis Legali creazenter a

Guerono Diedo, Storia peneta, in-4. Venezia, 1752, lib VII, p. 256: • Parli il general Zane per Venezia abbligato a discolpera da molte imbulariom. >

PARUEA, Guerra di Cipro, im-q Vanezia, 1718, p. 167- a Il general Zone a Venezia era di motte colpe accusato... e. prima che giuztificar potente la sua causa, mort. v

"Stantilo elt., p. 91. « E chi non en che la sele maggiore degli Spagnoli è l'impero assolute di Italia, il quele altre potenze non è che ter vieli che i soli Veneziani i »

CARRERA, Vida de Felipe II, terfol. Madrid, 1619, p. 667: « Las Vaneciones decion hasta quando serion burlados par les Españoles con en.



tre reami. Napoli, Sicilia, e Sardegna, ridotti a province, e il ducato di Milano a governo dispotico: qua aveva ridotto I Piemonte, dopo la battaglia di Sanquintino, a vassallaggio: Genova, per la protesione del re, e per la condotta di quasi tutti i suoi maggiori aomini nell'armata regia, a suggezione la Toscana, in premio della guerra di Siena, a feudo, Roma (che pur s'era levata più volte a contrastarle) pel sacco della città, per la guerra di Campagna, e per la tragedia del Caraffi, ridotta a sbigottimentor qua non restava più che Venezia libera e minacciosa, da potere al presente vietarie l'assoluta padronanza, e contrastargliela nell'avvenire. Quindi gli Spagnitoli, e tutti i loro aderenti scrivevano e sparlavano sempre contro Venezia e tanto se le mostravano avversi quanto poscia si parve e nella rottura con Paolo V, e nella famosa congiura del duca d'Ossuna. E quantunque le due corti in palese facessero mostra d'amician, in segreto astavansi tra loro di odio acerbissimo alle, secondo passione con che gli uni e gli altri nguardavano la scrvitù o l'indipendenza d'Italia. Il principal carattere, che distingue gli storici parziali di Spagna, (siano di qualunque nazione)

gaños entretenidos: porque, despajados por el turco de su señorio fullasse a Italia el principal fundamento de ju libertad: e sugo imperso con de confrenado desce ya aspiralan, y

Robbia ella, p. 197 a Repatabase la manarquia de Felspe II domimationa de entrambos mundos. Rodenbase el mundo todo, y el ambito sicenpre ntambrado por al sol del dominio de los españeles. 5

GRAZIAMI, p. 243. a Inter Venetos Hispanosque com palem umicilio sociatasque essel, recreto norseribus quem com hocle adiis certabalue s Francisco Longo, per totum.

ROBELL, p. 49: « Tratabase de que coadiuvassen a un mismo fin votoutules opuestas, o interesses encuentrades. Los politicos tansan la altiana, per punto menos que serealizable »

Modesto Laguente, Historia de España, m-8. Maded, 1454, t.XIII, p. 486: a Viese luego lo deficil que era treer a cremen acuardo polincias que obrabas imputadas per diversos interesses i fines. o

NICOLD DA PONTE, Ovariene al Senale Venezione confre la Lega, ant. ap Santino chi. p. 103

è dir sempre male di Venezia; e sovente dei papi che, come Paolo IV, Sisto V, ed altri, procacciarono frenare le esorbitanze della corte di Madrid, Oltracció speciali contranetà diascun di loro covava rispetto alle cose di Lombardia la qual provincia era allora divisa in due parti l'una con Milano, Como, Lodi, e Pavia a suggezion di Spagna: l'altra con Bergamo, Brescia, Vicenza, e Verona a signoria de Veneziani, talche l'Adda li partiva. E siccome suole esser sempre questione tra viciai di costumi diversi e di interessi contrari, così essi pure dalle due ripe del fiume contendevano; non solo per le gabelle, pei banditi, e per molte altre ragioni di giure internazionale, ma anche per il diritto dei dominio che la coste di Spagna pretendeva sopra alcun territorio dei Venemani 49. Laonde costoro a cessar soperchierie non amavano che il re crescesse di potenza: e questi per nonperder Milano, anzi per far valere quando che fosse i diritti suoi al di là dell'Adda, e tenersi alto in Italia, studiavasi mettere la basso i Veneziani quanto più copertamente poteva, senza suo cambo 8.

9 Pritters II., Hispaniarum regis epistola ad Cabrielem a Curva, ducum Albuqueritum, Status Mediolanensis gubernutorum generalem, XVI. kal. junil 1570. — e Qua de re la commone/accendum palavenus ejus elem jures quod principalus moster Mediolanensis in venelos corum que dictionem sibi euse prestendit » Ap. Ladenciu, Ann. Eccles., in-fal Roma, 1737, t. III., pag 175

P Graziano, 245 « Hupani valeri consilso, atleri alqua debilitari rem Buuslam praopiabani. »

Labita-Cett, † 111, p. 315: a Perspecta hispanorum mons et ratio con tiliorum qui relipablica veneta semper infens sema ab initio semper fraabrati fuerant. a

RAYGALDO, Ann., 1538, n. 26. a Comodien Casaris, qui Vencias tercico bello implicitos, aique a prespoiente hosta viribus et opibus exhanriendos, servestris imperii urbibu, expanare passes, s

Acquerences Thurstes, Hist., in-fol. Londra, 1733, lib. 54, n. 11.

p. 206 & Hispanorum ed consilium esse ut Venetos inutitious et insenes nemplibus abnemand: corumque ditionem bella altestam, inda lurcia exponent, lic proprie ambitions, a

Il perché gli uni e gli altri già da molto tempo si guardavano dal metters, insieme né a favore né contro chiechefosse, compreso il Turco; sapendo i Veneziani nondoversi ripromettere gran fatta soccorsi dagli Spagauoli, e questi non volendo dar loro troppa mano a crescere. Onde il senato, costretto dalla necessità, per non perdere il suo dominio oltremarmo sopra tanti paesi cristiani da. Cipro sin quasi a Venezia tutti esposti all'infinita potenza. del Turco, per trafficare liberamente in Levante, e per massima di Stato osservava la pace (non l'alleanza come i Francesi) alla casa Ottomana, e se alcuno chiedevalo di unirsi seco contro a quella casa, se ne scusava allegando l'incorrotta fede della Repubblica nel mantenere i trattati anche a suo discapito cogli stessi infedeli. All'incontro il re nudriva nimicizia perpetua col Turco, nonavendo mai la corona di Spagna voluto riconoscere nè trattare alla pari con quel governo barbaro e usurgatore. Dal che gliene veniva molta lode di costanza e di giustizia, e insieme qualche utilità perché lo spavento dei

Mancantonto Conouna, Pensiera sollo Lega, t. II, p. 193: a Per te suddette razioni potevano i Veneziani dubbilare che foi ministri di Sua diustà cattolica, casì poso amorevali nun fossoro dell'quegli ajuti che trano nicessari... Tanto maggiorimente tenendo the il comigno di Spagna non desideri totalmente da grandezza di essi signori Veneziani per raggione di Stato... »

VILLEMAIN, Rapports de la poésie met l'histoire politique, dans la Revue des deux mondes, 28° année, seconde période, t. XVII, 1 octobre 1858. — 3° fevraison in-8. Parign, 1858, p. 650; a Rien a'arrêta le tèle du généreux l'ortife, pos même les lenteurs égolites et la froide agune du reonarque dont il devait le plus espèves le secons. Philippe II, en effet, impitopable pour les débrir du Mahouséisons épars encere dans ses états, hésitait à tutter contre la puissance des Turcs, et surtout à défendre contre eux Venue, »

P Bosto cit, i. III, p. 114.

PETRUS BEZARUS, Historia Jamenius, m-fel, Anversa, 1579, Sb. XX.

Paguo Giovio, *Storia*, tradotte dai Domestoni, h-4. Venezia, 1608, 1-13, p. 271

Cougle

حاروا أمركم

Turchi, sempre in guerra o in procinto di guerra contro Cristiani, era un gran freno a mantenergli soggette le Sicibe, ed imbrigliati i Veneziani. Ma se questi alcuna volta da quel nemico offesi chiedevano ajuto al re, potevano far conto innanzi tutto di sentirsi rispondere che nè egli nè il suo consiglio giudicavano che fossero mentevoli di essere ajutati nei loro bisogni, perche nel tempo dei travagli altrui eran soliti di starsi a vedere \*\*

Ciò non pertanto alcune volte Spagmuoli e Veneziani atretti ambedue dalla istessa necessità di difendersi, provocati dalle atroci ingiurie dei Turchi, e condotti dai Papa, avevan potuto collegarsi insieme. Ma la loro alleanza era riuscita sempre piena di scaltrimento e di frode, non essendo per ciascun di loro eguali le partite del vincere e del perdere. Nell'avversa fortuna dovevano perdere i Veneziani tutti i loro possedimenti oltremanni per opera dei Turchi, e tutta la terraferma per opera degli Spagnuoli: senza che questi arrischiassero nulla, potendosi le Sicilie difendere da sé, come facevano. Nella prospera, muno impediva che il dominio veneto si allargasse (come già altre volte) sino a Costantinopoli; e che quel di Spagna (come troppo iontano da sifiatte conquiste) si restasse a veder crescere la potenza degli emoli, ed il pericolo di Milano. Il senato metteva sul tavoliere tutto l'aver suo, a rischio di perdere ogni cosa, o di raddoppiar la posta: il re una piccoia parte in ogni evento, a rischio di poca perdita e con speranza di minor guadagno. Quindi ne veniva un'altra differenza notabilissima tra loro erano i Veneziani in tanto bella condizione che la causa privata della Repubblica s'accordava ontanamente con la pubblica dell'Italia e dei Cristianesimo, cosicché ogni vantaggio o perdita dell'Italia e della Cristianità era pur per-

» Benung cit., p. 253.

dita o vantaggio dei Veneziani. Essi avevano in un sol punto l'utile e l'onesto. Non così per li Spagnuoli, cui veniva egualmente bello, ma non utile del paro, i vincere. E percio combattuti da contrarie passioni angustiavano sè stessi ed i compagni, stentatamente misurando che il troppo bello non addivenisse per loro troppo nocivo.

Valga l'esempio di quel che successe al tempo di Solimano. La Repubblica era in pace col Turco, quando Carlo V gli faceva la guerra. Questi chiese ajuti, quella allegò la pace, ambedue se ne offesero. Ma avendo poco dopo lo stesso Solimano assaliti i Veneziani al paro degli Spagnuoli, atlora stretti gli uni e gli altri dal medesimo. bisogno, per intramessa di Paolo III, si collegarono Batterono il Turco, lo scacciarono dalla Puglia, andarono concordi sin che l'utilità degli uni parve utilità anche agli altri. Venuto però il destro di dare al nemico una granbattaglia, e una gran vittoria ai Veneziani, allora il veochio Doria diventato spagnuolo, voltò le spalle. Espugnato Castelnuovo, ricusò secondo i patti consegnarlo ai Veneziani. La lega si sciolse e gli alleati si rimisero al solito, chi in pace, chi in guerra col Turco; e tra loro di più nemioza di prima

Ora nel 1570 quantunque si mantenessero gli Spagnuoli nemici del Turco ed i Veneziani in pace con lui, ciò non pertanto avendo Selim assalito. Cipro e messo mano a toglier quel regno alla Cristianità, la Repubblica deliberò la guerra, elesse doge di beilicosi spiriti Luigi Mocenigo, mise in piè si grande armata che nè prima ne poi n'ebbe mai la simigliante, i nobili e i cittadini con volontaria offerta di denaro concorsero a sostener la patria: ed il Papa per la salute d'Italia, e per opporsi all'insurpazione dei barbari non ebbe mestieri di mandar nunzi a Venezia, perchè in quella vece gli ambasciaton della Repubblica vennero a Roma proferendo tutte le

cose loro per la guerra, nella quale avrebbero durato senza mai cedere a meno che non si vedessero abbandonati <sup>20</sup>.

All'incontro Filippo II stette sempre saldo ad aspettare le suppliche de' Veneziani e del Papa, e le pratiche non solo degli ambasciaton ordinari e straordinari di Venezia, ma quelle pure dei nunzio Giambattista Castagna arcivescovo di Rossano residente alla sua corte, e di Ludovico de Torres chierico di camera, e del cardinal Alescandrino rapote del Papa, mandati a lui l'un dopo l'altro « per farlo risolvere a prestar questo servigio alla causa comune del Cristianesmo, di catrar nella lega contro il Turco, e che gli dovesse parere questa impresa giusta, onorevole, ed utile, e che S. M. pel selo che aveva sempre mostrato verso la conservazione dei Cristiani (quand'anche non ci vedesse il proprio interesse) dovesse congiungensi

\* MURATORI, Annell. 1370-Rosall cit., p. 23.

Marcantonio Colomia, Lettere al Cardinale Alessandrino. Da Numia, or giugno 1970. Ancia Col., vil., v. I., p. 16: a Disa che Voslore Signoria Illustriazione può assisurare mastro Signorea de l'Veneniani son danio inanimale che più non si potria dire, tanto nella guerra, che nella dega, E di para cul Turco una haman alcun pensoero, et solo il um essere aquiati potria esser causa di questo... Dubiliano che il signor Giamandrea mon vada a Corfa, il che dispiscerabbe a questa Signoria, a il mesterabbe de lani ambra che più non si potrebbe dire... Confidenti infinitamente in Sua Santila et sperano che Ella resterà soddisfatta di loro nel partico-dere della Laga e che call'autorità una leverà agua dubbia che polasse manacre al cavillatione che venusta interposta... El sono risolati di combattere di certo io che gii he parlato et visti in faccia, et li tratto ogni hora ne resto lunto soddistatto che più non si potria, u

ITHE, p. 23 a Lettera al señor Guerran de Silva, muharador por S. M re Germa. Dende Venecia el nitimo de junio 2370: a Los que tra-fam la lega la querran tanto particularizar que duda derme lugar é osca-sion a estos señores venecianos de passilir la gana de la guerra, funto mas que han gastado hasta ahara cerca de dos miliones, y dudam que los galeras de su Majestad na se juntan con estos; y haber perdido este año en el qual se humeras seho grandes cours. Dudo que la mucha sabiduria del Cardenal Grannela lo ha de bachar a perder todo. I así nord S. M que 1086 es perder una occasión como esta, y Parole di proieta.

co' Veneziani e non temer di loro, ma nel comun pericolo averli per amici massime insieme col Papa ", » Alle quali cose tanto giuste e richieste istantemente e con questi istessi precisi termini dal Pontefice, non potendo Filippo ricusarii per esser tenuto pio, cominciò a querelarci dei Veneziani come indegni di essere ajutati ", e a chieder tempo per decidere con maturità sopra la lega proposta, come affare di così gran rilievo. Dopo di che ponderando gli interessi della sua corona, e posposti gli scrupoli della coscienza, delibero tasciar che i Veneziani s immergessero nella guerra, dando loro parole di speranza e mostra d'ajuto ". E così per caparra della lega futura (mentre

34 Michiele Bonelle, cardinale Alessandono, l'alrunous parlicolars é privale a monsignor de l'orres per éraisare la Lega con Sua Monsid sub-loites, pubblicate la appenduce al Sereno cit., p. 127, 431.

GRAMBATERITA CARTAGRA, REMIO Ella corta di Spagna Lettere e corruppordenze mis Bint. Corrupporde

Monetoros Lurot de Torres, Relevante delle sue americhera abraer dinaria la Spagna l'anna 1370. bla. presso i marchesi Torres all'Aquin. Arce. Secr. Vat. Venezia, C. E., 2492. — Spagna, CXV, E., 2503. 3 Sereno cit., p. 253

ROSELL ett., p. 20. a Fues, quando Venecianos texion o la memorfo que en occasiones parecidas a la presente no habian querido acceder a los ruegos del rey colohico que les pedis ayuda, femen per certisimo su duramparo. »

Persona, Guerra di Cipro, in-q. Venezia, 1718, p. 294, a Dicevano more il Re di Spagna in questa Lega avuit invanza i suoi proper interessi.

ROIRLL, p. 39: a friist lampace autrianis les estrupoles de la comcioneia a les oficies de roy... en tode preferia les interesses de su corone, s — p. 31: « El gamo de Filippe II despecible, reservade, astude y rincarois, come en toda Europa se la supenia, » — p. 130: « Culpa fut de une stra corés, o par mojor decir del rey Filippe II.»

Longo etc., p. 23 « Li Spagnoti arrown opinione che 36 la Republica avesse avulo una stretta dal Turco si avrebbe resa più facile a roddisfargit di quetto che avvitera voluto. »

M ANTONIO COLONNA, Littera al cardinal knietococci, de Venezia té luglio 1570; ABCH. cit., t. I., p. 43: a Son venuti de me tre di questi Signori de Prigadi et mi hanno pregato che la faccia uficio con nostro Signore che oltre alle galere de Malta, Sua Santilà si procurazio quelle della Signoria di Geneva, et dei Gran Duca, delle quali so li ho risposto

tenuti da lui non si movevano a soccorrere i Veneziani ne il granduca Cosimo code sue galere, ne il senato genovese, ne il duca di Savoja) egli promise che avrebbe mandato in Levante Giannandrea Dona con quarantanove galere sotto lo stendardo ed abbidienza del general pontificio.

Per ció quando si nacippe a Venezia che il soccorso del re andrebbe a congiungersi coll'armata loro sotto il governo di Marcantonio Colonna, se ne rallegrarono fuor misura, come quelli che in tal modo pensavano esser daddovero ajutati. E alla corte di Madrid piacque aver fatto un bel tiro agli emoli laddove pensavano star più sicuri. Perciocche sotto quelle tanto belle viste dello stendardo e dell'obbedienza misleali intendimenti ricoprivansi ed affinche Giannandrea ne di suo moto, ne a talento di Marcantonio, non corresse a favorir troppo efficacemente le imprese dei Veneziani, già prima di muovere da Messina teneva secrete istruzioni sentte di mano del re per le quali tanto doveva stare coll'obbedienza e allo

che le desens domendar leres el che si stringeno nella spalle. » Cioè dire che non isperavano soccorso da chi seguiva la politica di Spagna; nè miche cantro il Turco, quando pur ne avessero obbligo per istanzione o per voto.

ARCHIVIO CENTRALE di Firenze. ARCH. MEDICEO, Cod. 4905. Lettero di Cosimo I al cavaliere de Nobili suo ambasciatore in Spagua, data del 5 novembro del 2570. Domanda conseglio al Re sopra il concedere o tro le con galere al Papa: è si lagras di S. M. perchi tretta con artifisio e velame.

57 Francesco Londo, Guerra di Selim. — Anca. Se le , Append.,
 t. IV, p. 19: « Giammadrea dine a Candia che nella commissione del Reviera una riga di suo pugno. »

IDEM, p. 21 & Gianuardree aveva ordine di non combattere, »

COLLECCION DE DOCUMENTOS, L. III, p. 9, Lettera di don Garcia cti Toledo a don Luczi de Regnesens: a No sepan Venecianos que Su Mu-Justad tracte de que no se pelee. »

ARCH. Col., t. II, p. 158, Lattern di M. A. al Res a Pareciondo e Marcantonio que no era vezon que ni o Venecianes ai al mundo se diesse a cretr che da un Roy lan grunde y le tanta bondad, hubiesson solido casticus contrarcos, ser un mismo negocio. »

stendardo, quanto gli pareva e portar così grande a,uto ai Veneziani in Cipro quanto n'aveva portato suo zio alla Prévesa e, e con questo meritarsi dal re Filippo sempre più grandezze e favori. Dalle opere si conoscono gli uomini.

MARCANTORIO COLORNA, Relacione al Re cattolico de quel che untreme nell'armela l'armo 1870. Anche Cassini, append Sansno citi, p. 437 e 438: 4 l'eda Vosten Maestà quento mule a proposite Giavannanderea. Biograda di avue camunde particolari de Vostea Maestà, disgustasse i Vemeriani. Mi dolso che Granmanderea uni desse a credere che Vostea Maestà interna a quest'affare avesse a lui affidato sugrati, che a nee non pulcoli. »

Marcantonio Colonnia, Lettera el cardinal Rustimico da Corfu, novembro 1570, Ancia Col., t. II., p. 412; a Il generale veneziono mi ha mastrala una scribio venuto da Rugusa, che in somma l'agan Doria, fratello di Giannandica, diste offerendosi a fiere scommetta che una si sarebbe combattula coll'ormale nemica, perché Giannandica havava ordina di Sua Macsià di non lo fare in quest'anno. Hor sa spara esser min predi di Sua Santita, e E darà contenta o

A.C., C.c., Lettera di Marcantonno al Vicerè di Napole, da Corfu, 28 norembre 1370. 4 Qui mestrano una fede fatta da carti gentimemini venezioni in Ragiasa doce dicono che l'ugan Doria voteva scommettera che non si sura combattato coll ormata del Turco perchò Sua Maestà cart avera grificato a Giannandera, e che per sucol'anne non voisva Sua Maestà si facesse miente. Prigmo era malato in Ragiasa con Vincenza Vitelli quando li venne vogita di fer questa gentite scommessa. » T. II., p. 420.

Rosett tit., p. 133, n. 13 • La fraccion de den fran era effecto de las ordenes de la Carla n

<sup>35</sup> Marcantonio Colonna, Aclanone di quanto è seccesso all'armain il 1570, pubblicata nel Saggiatione, giornale romano di storia e documenti, 1. III, p. 29 e 30: « Giannandres disse che non faris qual che gle ordinasse il signor Morranionio, eccello in quello che paresso a ind. »

Abluenti, Somano, Tratazione della Lega tra N. S. Plo V. U Re cattolica a la Ripubblica di Venezia contro il Turco mell'anno 1570, Appetolica non pubblicata dal Catalnesi, Mm. Cabanat . XX. I. 32, 31. 298 a Intanta si cibe avvisso della vitivata dell'armaia evistima, a dell'alispareri mati tra il signor Marcanionio ed il signor Giannandrea Doria, donde fu data imputazione al Doria che havesse mancato abbandonando gli altri a mano la disordine l'Impresa. La qual coma turbi grandemente l'amino di indit, et il Pontefica entre in sospetta che la Signoria venuta in diffidenza delli regi men fosse per attendere alla Lega. El fu confermata in quetta delle parate dell'Ambascaptor Seronzo, il quala aggrapanda il fatta comparavata con quello che seguì Innuo 1938 mell'altra guerra. v

Ma lasciate pur da parte le secrete istruzioni della corte, e presa in mano la lettera patente di Filippo a Marcantonio, che avanti ho pubblicata, a chi ben la considera e quanto ai concetti e per conto degli effetti che se ne vedranno si mostra chiaro il disegno di deludere i Veneziani, dando loro come certo un incerto soccorso: e di mettere eziandio il General pontificio nella contradizione di dover comandare ed ubbidire al regio. La patente strigne il secondo sotto l'ubbidienza del primo, e insieme Il primo sotto il parere del secondo. All'uno il presiedere, all'altro il definire, a tutti due il dovere e il diritto di sottomettersi e rilevarsi, ed a ciascuno il decidere quando era da star sui parem e quando sus comandi. I Veneziaru pasciuti di vento avessero speranze senza costrutto, il Papa onon senza autorità, e il Re sicurezza di Stato, lode di pietà, e tutto quel che meglio gli venisse.

Cosi dunque Grannandrea Doria che per migliori interpetri doveva aver colto l'alto senso delle ascane ordinanze del suo sovrano, stavasene a Messina facendo le grandi viste di voler abbidire, e non mai venendo ai fatti. Esso era aliora nell'anno trigesimo primo dell'età sua, lungo, magro, negro, deforme, cui la testa aguzza, la corta e crespa capighatura, il naso camuso, l'occhio incavato, ed un gran labbro gonfio spenzolato all'ingrà davano l'ana piuttosto di corsaro africano che di gentiluomo genovese e. Ma sotto a quelle deformezze chiudevasi animo grande, intelligente, valoroso, gran pratica del mare, co-

e Nella Galleria della eccelientissima casa Doriu in Roma nno è ricratto di Gianzandren: ma bensì sopra due medaglie d'argento acolpita la rua fiscacmia. Ambedue simili nel diritto e nel rovescio, quantunque l'una algento più romamente lavorate. Quivi à il busto di Gianzandrea a capo nudo, con sulle apalle e aut petto un gran manto: attorno si legge: IO AND. AVR. COMES LODANI.

Not revescio al vede le guiera ma capitana, le bandiere al vente, e sepra il scotto: DEL ET RECIS. MVNERE.

noscenza degli uomini, simulazione profonda, ed arte sottile per menar la sua barca secondo il meridiano di Madrid Teneva egli a Messina trentasette galere tra spagnole, napoletane e sichane, e dodici sue proprie al soldo del re per diccimila scudi all'anno e a galera e quivi stavasene senza darsi gran fatto pensiero di muovere. Giudicava che Marcantonio non potesse mai per quell'anno esser pronto da condurselo appresso allo stendardo. Quando fuor d'ogni sua opinione, senti ai primi d'agosto che quegli in son unquantadue giorni aveva pure armato di tutto punto le dodici galere, e già era in Otranto aspettandolo, fece vela. Ma son tanta lentezza, che partitosi da Messina alli dodici, e sempre col buon tempo, non giunse in Otranto fino alli venti del mese ".

Niura biografia, a mia notizia, parla di Giannandras, men che quella di Barrenne: è quale in un capitoletto lo lock per gran marino, lo chiama bausco, a mon extra in altri particolari

Асовтико Олгупци, Monete, medagile e sigrilit del principi Dorta, int-8. Genova, 1819, alla tavoia II, n. 3, produce la medaglia sopra citata, e al n. 4 ne aggugne un'aira, nelle quali si vedono i medesima tratti.

\* Roberta Cit., p. 34. \* En el vetraso del Doria intervisseron circumclancias de direvia indole. Lo primero que la corte d'España abituada o mirar con certa desconfunza la amistad de los Venecumos, o no cretendo, Anala venir formalizadas las hostili/odes, que el Senado dejase de inteniar algun medio de accomolamento con se Porta, antuno remisa en dar a Doria las istrucciones, que le mando mas adelante o

Lancacur, s'en Eccl., t. 171, p. 171 a no. Tratta di tutta la dilasioni precedenti e maneguenti di Giannandras, a delle varie opirioni circa la causa.

Aucht. Com., Lettere di Marcantonio al card. Rusticucci, da Ottanto D no agosto 1570, t. I. p. 05: a 18 signor Giananadrea perit aiti se da Ressina sanan saper ch' to l'aspettussi. Poi al capo della Coloma obbe la méa fregata, a soblene il tempo imono l'aveva portato qui vicina, se ne tornò indictro a Taranto per pigisare alcuns soldati; a questo fu giovette a sera del 17º a non è nacora comparso. Talché quando parson che il havesse da usar maggior diligensa, sapendesi ch'io aspettavo, si è andato più vitenato. È lutto questo negosto vervà a battere in questo che (come naremo a Candia tardi) si mella sa disficoltà il passare avanto el la superaza si converta in util privato di alcuns danni che si possone fare al numices che non sono di sestanza al futto presente.

Marcantonio attendevalo da quattordici giorni. Venuto colà a due ore di notte, diè fondo fuor del porto nè si mosse dalla sua capitana, ne mandò altrimenti a visitare il generale dei Papa, né a mettersi all'obbedienza sua, come avrebbe dovuto, Ma avendogh Marcantomo inviato Pompeo Colonna da sua parte a visitario, egli rese il complimento per mezzo di Marcello Doria. La mattira poi, senza altra cortesia entratosene in porto, sarebbe restato quivi chi sa come e quanto se Histesso Marcantonio, per attendere pai alle cose di momento che alle frivole, dissimulando lo spregio, non fosse andato a nirovarlo. E uso secolui tutti i cortesi modi, e largheggio di tatoli sino a dargli dell'eccellenza, quantunque aliora non fosse né generale nè hiogotenente di generale (il primo di questi canchi aveva in Spagna don Giovanni d'Austria e il secondo don Luigi de Requesens commendatore maggiore di Castiglia) sperando così più facilmente piegarlo a trattar da senno i comuni interessi ...

[21 agustu 1570 ]

Tale fu il primo incontro di questi due grandi sopra ai qual, si riposavano allora le sorti della Cristianità. Ambedue italiani di patria, ambedue spagnoli di clientela, ma l'une più volto a quella che a questa, e l'altro più a questa che a quella. Da ciò la differenza del loro procedere. Il genovese, dopo essersi seduto d'appresso al romano, disse in ventà tenere ordine dal re di ubbidirgli e di seguirlo. Ma ben maravigliarsi della temerità dei Veneziani nel volersi mettere insieme con loro alio sharaglio

ITEM, Lettera all'ambascialore di Spagna, da Ottanto, se agosto, ibid. p. 64. e Il signor Giovannandrea fa molte difficallà son solo di passer Camiia, ma d'arrivarçi. »

\*Arcs Coz. cit., t. I. p. 65; 1. II, p. 3 e 155

ARGS. CASSINESE, Pubblicazione neli appendice al Senano chatu,
p. 431

GUOLELMOTTI. - 6.

Google

4.3.41. 1.79.7

dei Turchi tanto insuperabili sul mare, altro aspettar nonpotersene se non vedere le armate del Papa e del Recacciate in fuga, e quella della Signoria al tutto disfatta dai nemici, come era a metà già rumata dalla moria; e resa inetta non che al combattere, al fuggire. Dato però che coloro nella disperazione volessero fame la prova. e conduzvi pure le squadre degli ausiliari, avrebbero almen dovuto per riverenza e per gratitudine venir quivi in Otranto a trovarli e a congiungersi insieme. Allora sarebbesi egli provato a persuaderli che per esser la stagione troppo innanzi, le forze troppo fiacche, il nemico troppo invincibile, non fosse tempo d'andar verso Cipro ad offesa altrui, ma soltanto da starsene sulle volte nell'Adriatico a difesa propria. Poscia rivoltosi a Marcantonio il richiese di dare la mostra delle galere, di venire nel suo parere di non andare avanti, e in ogni caso di risovvenirsi che secondo gli ordini del re doveva conservargii l'armata,

L'altro aliora con molta grazia e maggior destrezza, ripigliando per filo tutto il discorso rispondeva, avere sua Santità e il Re cattolico comandato chiaramente che quanto prima dovessero le squadre ausiliarie unirsi all'armata veneziana: quindi non esservi questione ne dubbio di non doverlo eseguire. Delle sue genti e galere darebbeconto a chiunque in Candia, ove si sarebbero vedute le squadre di tutti, senza alcuna eccezione. I Veneziani essere stati aspettando riverenti e grati anche troppo, dal maggio all'agosto e non doversi dar carico ai medesimi perché allora non avessero abbandonato i Cristiam di Cipro e di Candia allo strazio dei nemici per venire in Otranto a complir cogli anuci. Lodar egli molto che l'armata cattolica si guardasse dai pericoli, navigando sempre in buona regola e governo, non giá fuggendo ogni cimento, non potendo esser volontá del Re che l'armata

sua si conservasse senza riputazione. Quanto al modo di combattere i Turchi e di stamare le forze dei Veneziani doversene ciascun riportare a ciò che se ne consiglierebbe in Candia; dopo fatta l'unione di tutte le forse cristiane si prenderebbero più certe e fresche contezze degli amidi e dei nemici. In fine pregavalo che considerata la stagione cost belia del mese di agosto non la facesse mutilmente trascorrere, ma usasse somma diligenza per mettersi subito alla vela 9. Il qual ragionamento tanto assennato quanto ciascun comprende, ridusse Giannandrea a consentire. Ciò non pertanto bisognò prima dargli tutte le soddisfazioni che seppe domandare: levargli la paura di essere per via assalito dai Turchi, ed aspetiarlo la dove, non avendo cosa a fare di due ore, si trattenne due giorni, In capo ai quali finalmente le squadre ausiliarie fecero vela in alto mare verso Candia \*.

VI. — Intanto le cose di Cipro volgevano manifestamente a mal termine: e l'isola per tutti i tempi celebrata come luogo del piacere, delle grazie e dell'amore era tutta in fiamme, in sangue, e in lagrime in che gemevano grami e desolati i superstiti alla strage ottomana <sup>45</sup> Mastafà general capitano di Selim all'entrante

O ARCH CASSINESE cit., p. 432.

FRIRANTS CARACTEOLO cit., p. 6 in fine

Arch. Col., Relations at Re. t. II p. 155 e p. 256

MARCANTONIO COL., Lettere al cardinal Rusticacci. Da Otzanto, a di so agosto e dalla Suda in Candia, a di 5 settembre. Aucu. cit., t. I., p. 64 a 67. Nella prima cica così: e Alli 17 d'agosto capitò qui vicino il signor Gionnambrea, a tormi indictro fin in Tarento... io velo che quest'allungomento è le ruina di questo negotio » — la cata del 21 dice: « Questo noble giunzo il segnor Ciannandrea, e sa me resib fuori del porto.»

n Marcantonio Colonna, Relazione di ve di Spagna, a Por mucho que Morco Aniono importunese a Juan Andrea, no teniendo alli negocio de dai bardi, no la pudo arrancar de Otranio en dos diai, » T. II. p. 155.

4 STEPANO LESSIGNANO di Cipro, lettore dell'ordine de' Predicatori, Cherografia el braze historia mineriale dell'Isola di Cipro, In-q. Bologua, 1973.

di giugno aveva sbarcato colà un formidabile esercito. quattro mila cavalli, sei mila giannizzeri, e novanta mila fanti. E volendo espugnar le sole due piazze d'armi che quivi erano. Famagosta e Nicosia, disertate le campagne ntomo alla prima, si rivoise a questa seconda per essere città capitale del regno, debolmente fortificata, e meno opportuna a ricevere i soccorsi, perche trenta mi glia lungi dal mare. Governavano per i Veneziani Niccolò Dandolo luogotenente del regno, Astorre Baglioni perugino governator generale dell'armi, il conte di Roccas barone principe dell'isola, e il colonnello Palazzo da Fano con duemila e cinquecento fanti italiani <sup>10</sup>, cinquecento cavadi dei gentiluomini feudatari, cinquecento stradiotu, e qualche numero di gente delle battaghe cittadine, con molti gentiluomini e soldati venturien e molti anche del l'isola. Avevano i Veneziani fatto diverse provvisioni per fortur megato quel regno: ma la fortuna era stata loro in

ANGRIO CALERIO di Cipro, dell'ordine de Predicatori e vicario generale in Terrasanta, prignoniero de Turchi a Cipro, Vera el fedetissimo marratione del enecesso della espagnatione el defensione del capro di Cipro, ext. in praced.

GIAN Pretro Contarini, Historia delle catà successe dai principio della guerra di Cipro sino alla giornala di Lepando, in-a. Venezia, 1572 e 1625.

Paulio Paretta, cavaliere è procuratore di Son Marco. Sioria della guerre di Cipro, m.a. Venena, 1718

ENILIO MARIA MANOLESSO. Historia nova nella quale di contengono selli i successi della guerra herchesca, mig. Patlova, 1572.

Petrus Bizards, Coprison believe, ext., int. Auto Turcica script no Gauperago et Googleveo, editos in-8. Basilea, 1577, p. 678.

ARTONIUS MARIA GRATZANI S. De bello Cyprio, libri quinque, in-4 Roma, 1624

LADERCIO, BEOVEO, TARCAGNOTA, CATERA, SPUNDANO, GABUSSI ed altri.

# SERENO Cit., p. 32 € 54.

Capitan Angelo Marià Gatti de Orvieto. Succesa della puerra di Famagosta nell'isola di Cipro, e della presa di essa, Mes alla Chi-Giana in Rome G. IV, 102 ed ella Capponiana e Manucelliana in Frenze. Quivi succi i nomi di più altri capitani statisti

the for a got a

tutti i principi contraria. Imperciocche essendo il conte Girolamo Martinengo con grosso presidio mandato per governatore a Famagosta, poco dipoi la sua partenza. morissi; e tutte le genti che seco conduceva di contagiosa infermita similmente perirono di modo che Astorre Baglioni, alla cu. cura Nicosia principalmente era commessa, acciocche la fortezza di Famagosta molto più nlevante e sul mare non si trovasse sprovvista di governatore, fa costretto nel maggior bisogno lasciar Nicosia. in mano del Dandolo, uomo inetto, e mettersi in Famagosta, senza che più il ritorno conceduto non gli fosse nè a Nicosia ne a Perugia: perche quivi poco dopo assalito e fatta la nonile difesa che nell'altro libro dirò, per glonosa morte lasciò la vita. Similmente Pallaviono Rangone, ia luogo del Martinengo, con tremila fanti mandato insieme a Sebastiano Veniero provveditor generale del regno, per van casi l'uno e l'altro distratti tanto in Candia furono trattenuti che esso Rangone di sua infermità vi mori, ed il Veniero non potè ma arrivare a Cipro. Dalle quali cose segui che quando Nicosia fu assediata si ritrovo senza governatore e col debolissimo presidio di soli milie cinquecento fanti, al tutto sproporzionati per difendere grossa città, vasto penmetro, opere esteriori e undici bahuardi. Pur nondimeno quelli che si trovarono nella piazza, e principalmente il colonnello Palazzo da Fanoche, posta l'imbecillità del luogotenente Dandolo " e la disubbidienza del collaterale Roccas 4, fu il migliore nomo del presidio; e con lul i capitani Cecco da Perngia, Giannandrea da Spello, Niccoló Paleotti da Bologna, Camillo de Gadd, da Forll, Carlo Malatesta da Rimini e il capitan Fabrizio da Imoia 19 si accinsero alla difesa. Nono-

<sup>47</sup> CALABRO oft., p. 95, verse, linea 17, 19.

<sup>#</sup> SERENO CR., p. 54.

<sup>#</sup> CALEPIO cit., p. 95 e 97

stante la disparità delle forze avrebbero potuto sin dal primo giorno, siccome tutti dissero, riuscire al glorioso segno di solenne vittona, se il Dandolo ed il Roccas avessero voluto seguire il prudente e salutifero consigho del colonnello Palazzo ". Ma per l'imperizia loro e codardia, lasciata ai nemici (quantunque stracchi, disordinati e senza artigheria) l'hera sa strada sin sotto alie mura, bissognò chiuder le porte, ed aspettare che il di seguente venissero sbarcati e condotti la sopra i cannoni d'assedio per riceverne riposatamente la hatteria. Al furor della quale riscossi in fine i rettori, permisero le sortite; che sebbene facessero buoni effetti, ne avrebbero prodotti mighori se fossero state da essi più presto e più ben dirette.

Il nemico aprì il fuoco della prima paralella alla distanza di dugensettanta passi dal fosso: il secondo a passi ottanta. Ma vedendo che il primo, dal rovinare in fuori alcune case eminenti, poco effetto faceva; e che nel secondo per il franco rispondere della ottà aveva i pezzi continuamente scavalcati; é moito più considerando Mustafă che i suoi tiri ficcandosi nel terrapieno morivano renza far rovina, rivoke il pensiero ai guastadori · facendo grande assegnamento nell'opere possenti della zappa e della pala, le quali dovunque adoperar si possono non inganziano mai e speranze della vittoria, Cominció dunque a cavare il terreno, mettersi al coperto, e alzar trincere, e andare avanti a spinapesce, sempre difeso: e lavorando continuamente, sboccó dalla controscarpa nel fosso. Quivi trovando tutta quella terra che dai precedenti cavamenti vi aveva a disegno buttata, e cavando moltre più larga e spaziosa trincera (sempre in mezzo al fuoco vivo perché gli assediati non isturbassero i cava-

SEREND CIL, p 56.



tori) con le fascine che la cavalleria da lungi traeva, fece così forti e gagliardi traverse che levò affatto le difese dei fianchi, nei quali è posta la sicurezza delle fortezze senz'essa ne le cortine ne le faccie dei baluardi possono lungamente durare. Per tal modo a sicurtà, non potendo essere ne offeso ne impedito, cominciò a smantellare la fronte delle fortificazioni sopra quattro lati del poligono, e le punte di altrettanti baluardi.

Di che comunciando que'retton di dentro con molta ragione a temere stretti dalla necessità che molte volte suol partorire effetti stupendi, oltre al continuo controbăttere, tentarono una sortita gagliarda di fanti e cavalli. Il di venticinque agosto improvvisamente uscendo sull'ora del mezzodi, quando i Turchi per l'eccessivo calore stavano disarmati e stracchi, rappero il campo, occuparono due principalissimi ridotti, e percossero i fuggituvi nella campagna di tanto terrore che se allora la cavallería, secondo lintesa, sboccava fuon dalla mazza, facilmente quel giorno con la liberazione di Nicosia una felice vittoria si sarebbe conseguita. Ma il Dandolo per star sui puntigh non volle che la cavalleria nobile del regno uscisse, e neanche il permise agli stradiotti che richiedevanlo frementi al portello. E così quei fanti che già alla vittoria avevano aperto la strada, essendo poi dalla cavallena nemica assaltati e vedutisi abbandonati dalla loro, furono in necessità di lasciare la ben cominciata impresa e ritirarsi nella piazza con perdita di due capitani e quasi cento soldati tra morti e prigronieri. Dal qual fatto i Turchi per conoscere l'imbecill.ta di chi governava la piazza imbaldanzirono e tanto midati di sé, quanto in minor stima avevano i nostn, vennero agli assalti ora ad un baluardo, ora a due, e finalmente a tutti quattro: con tanta furia e pertinacia, che un pochi giorni dettero sino a quindici assalti, nei quali essendosi da ambedue le parti fatto ograpossibile sforzo con ogni sorta d'armi e di istrumenti sofiti adoperarsi in aimili combattimenti vi morirono Turchi infiniti, ma dei nostri ancor tanti che la città restò quasi vuota di difenson. Laonde ridotte le cose a quel termine, non rimaneva altra speranza che nel sostenere più che si poteva con le riturate dietro le breccie, con le chiuse alle gole de' quattro bastioni son lasciando piazza al nemico d'alloggiarvisi sinche il soccorso giungesse, se pur poteva, in tempo. Serissero per tanto i retton di Nicosia lettere pressantiasime in più parti dell'isola perche a Girolamo Zane, capitan generale dell'armata in Candia, si facesse sapere la chiari termini che non era più possibile sostenere la piazza se non veniva di presente soccorsa.

[3 agreeto agya.]

VII. — Stava il cap tan generale Girolamo Zane coll'armata venezana nel porto, o megho direbbesi nel golfo, della Suda in Candia l'ultimo giorno d'agosto, molto perplesso con quelle lettere di Cipro in mano, quando le due squadre del l'apa e dei Re, dopo aver navigato nove giorni con diversa fortuna, gli companyano da lungi alla vista per ravvivare le sue speranze, e per mettere maravigliosa. allegrezza nei suoi capitani che tutti ardentemente desiduravano di rivolgersi al soccorso di quegl'infelici tanto orribilmente dag infedeli straziati in Cipro, Aveva il general veneziano ordine dal senato di usare ogni sortà di onore è di rispetto a Marcantonio Colonna ed a Giannandrea Dona, e di ceder loro il primo luogo per la grandezza dei principi che rappresentavano. Perció, prima che quelli approcassero, cavó tutta l'armata sua dal porte della Suda, a fin d. incontrarl, coa ogni maggior dimostrazione d'onore. Mise avanti per tale effetto il capitan del golfo con una squadretta, e appresso tutte le altre galère di qua e di là divise in due stuoli quasi due braccia aperte a

ricevere in mezzo gli amici. Ed essendosi questa manovra perfettamente eseguita, si trovò il Colonna con lo stendardo del Papa e la sua capitana nel centro: a diritta la capitana di Spagna, ed a sinistra quella di Venezia. Tra e quali scambiati i saluti, come si costuma in mare, con molte salve di moschetti e di cannoni, ristretti insieme entrarono nel porto.

Quivi Gramandrea chiese subito la comodità per ispalmare le sue galere. E mentre egli se la passava tra il sevo e la brusca, Girolamo Zane e Marcantonio Colonna. che avevano mantenute in punto e apalmate di fresco le loro galere, trattavano insieme nella camera di poppa della capitana pontificia, quel che si avesse a fare in così grande distretta. Zane mise fuon le lettere più recenti di Nicosia e di Famagosta, e poi ne cavò una avuta ultimamente da Venezia, per la quale gli comandavano che (appena unite fossero con lui le galere del Papa e del Re) dovesse andare a Cipro, combattere l'armata nemica, e liberare il regno Sopra le quali cose ragionando, diceva-Non potere il Turco occupare e neanche mantenere il regno di Cipro se non per mezzo dell'armata navale; perché. essendo isola, sortanto dal mare poteva ricevere eserciti e munizioni, dunque distrutta l'armata nemica, cadeva di necessità l'impresa sua e si aveva vinta la guerra. La speranza poi del vincere l'armata turca, essere ragionevolmente fondata non solo soora il maggior valore dei Cristiani, avendo quivi raccolto il figre dei cavalieri di tutta la Cristianità, ma anche sul maggior numero delle galere, non oltrepassando cencinquanta quelle del nemico; e quelle degli allean dugento, oltre alle dodici galeazze ed al miglior armamento di artigliene e di rembate e di ripari, che i Turchi non avevano. Quanto alla battaglia. essere allora non solo utile ma necessaria per levare i Turchi da Cipro, qualunque fosse lo stato di Nicosia. Imperciocché o la piazza reggeva ancora, e molto più reggerebbe col soccorso vicino e quand'anche per disavventura foese perduta, restava non solo la fortezza di Famagosta intatta, e tanti altri luoghi forti dell'isola; ma anche la sicurezza di ricuperarla, perché non potendo essersi perduta se non da due o tre giorni, e stando essa dentro terra trenta miglia, senza dubbio i Turchi non sarebbero tornati si presto dal sacco di quella città tanto nicca, che non si fosse potuto prima sorprendere alla spiaggia l'armata loro senza difensori, e sottometteria. Con questo sol tiro di nicossa muterebbero le norti, diverrebbero vinti gli stessi vincitori, e libera la soggiogata città.

[3 settembre 1570.]

E certamente le cose quasi con lume di sovrumana. visione trattate da Girolamo, per volontà sua e pieno consentimento di Marcantonio sarebbero successe in quel modo che detto aveva, se Giannandrea chiamato a dire il suo parere non si fosse risolutamente opposto al partito. e ciò con tanto magre e timide ragioni che, riscaldandosi. gli animi, si portava pericolo di grave dissidio. Il perchè Marcantonio, volendo dolcemente tirado a miglior divisamento, pregato il generale veneziano a ribitazsi, raccolse nella sua capitana il consiglio privato dei soli ausiliari alquale intervennero Gianzandrea, Pompeo Colonna, il marchese di Santacroce generale delle galere di Sicilia, don Giovanni di Cardona generale di quelle di Napol., Gianfrancesco di Sangro marchese di Torremaggiore, don Cesare Davalos, e con altri ufficiali superiori Sforza Pallavicino generale di terra, nomo assai da tutti stimato. Quivi avendo Marcantonio dato liberta a quei signori che ciascuno aprisse l'animo suo intorno alla domanda dei Veneziana di andare avanti e di presentar la battaglia al nemico, prima d'ogni altro rispose Giannandrea negativamente, dicendo: Esser la stagione già moltrata ed i laoghi al di là di Candia senza porto per l'armata cristiana; quindi non doversi consentire l'andata. Le galere veneziane quasi vuote di gente per la grande mortalità, le galere turche al contrano piene di buori soldati: il numero dei legni dall'una e dall'altra parte eguale. dunque non potersi presentar la battaglia. Da, procedere o dal combattere non altro effetto poteme venire se non à disfacimento della unica armata che allora, aveva la Cristianita, o la salvezza sua per una fuga vergognosa. Matemperando l'opposizione col mostrarsi nelle parole pronto a combattere se l'armata veneta fosse in ordine, non tirava aiuna conclusione positiva del suo discorso, né proponeva impresa alcuna, ma soltanto provocava i Veneziani a risolversi presto, volendo alla fine del mese tornarsene in Sicilia P.

SI GLAMMANDERA DOMIA, Premo monifesto al signor Marcantonio Caionna dato da Sectina II si sattembre 1570. ARCH. Col., t. IV, p. 219. Ed altra copia legata in pelle verde presso don Vincusso Colonna.

Quivi l'autore mederimo, ginstificando la sua condotta, confessa d'aver sel consiglio parlato la questo modo. Il documento si trova nell'Arcie Cot. Pa enche pubblicato dai Saddiarore, giornale romano del 1844, t. II, p. 289, come se inselito; ma era per la sua grande importanza pubblicato glà prima da Casara Campana, Historia del mondo, in-4. Pavia, 1802, t. I, p. 56, come ben avvisano gli editori Cassinesi del Serrio I p. 385, nella nota. Ed io per mostrar la grande importanza che i contemporariei mettevano in questa confessione generale del Doria aggingnerò essere xato pubblicato pure dal Bosto nella sua storia dei Gerosolinutani più volte citata al t. III, p. 865

FRANCESCO LONGO CIL, ARCH. St. It., t. IV, app. p. sp. FRERANTE CARACCTORO CIL, p. 6

Sameo cit., p. 67

ADMIANT CIL, p. BOT.

Rosant cit., p. 37 e 38. e 171 e 175

ARCH. Cot., t. I, p. 68. Lettera di M A el sig. Antonio Tispolo, deta della Sada, 7 settembre 1570: « Il signor Giovanni Andrea teme di noi como dell'assimico. »

E t. II, p. 9, vetto il finn: 4 Il Signor Ginnandrea non concerretto ni all'uno ni all'uttro partito: ma all'ander a far dei danni e pigliar de gli schuori a

Appresso parlava don Giovanni di Cardona tanto da dire che egli intendeva rimettersi in tutto e per tutto al parere di Giannandrea. Ma il prode marchese di Santacroce, generale delle galere di Sicilia, il mi nome sarà più volte onorato in questa storia, francamente impugnando l'opinione dei due prenominati, è quasi tacciandola di viltà, da buon soldato in poche ma solenni parote, diceva: Che delle due cose richieste dai signori Veneziani non si poteva, per debito, el per onore fare a meno di eseguir l'una, e prepararsi ali altra, coè andare avanti subito. e dare a tempo la battaglia ". La qual sentenza sostenuta da Pompeo Colonna sarebbe forse prevalsa, se Sforza Pallavieno credendo comporte le opinioni diverse non avesse messo il partito di operare per diversione- volgersi ai Dardanelli e minacciando il centro dell'imperio ottomano in parte così vitale e sprovveduta, strappar via da Cipro l'armata nemica e salvare quel regno nel viaggio avrebbero facilmente potuto occupar Negroponte, e con quello in mano ricuperare sa ogni caso per via di trattata quanto avessero perduto per forza d'armi ".

Per la qual cosa essendosi gli altri signon del consiglio accostati chi al parere di Giannandrea, chi all'altro del Marchese, chi al terzo dei Paliavicino, parve a Marcantonio che fosse tempo di dire il suo. E quantinque forte si dolesse in suo cuore di tanto poca concordia, e amaramente sentisse opporre gli ostacoli della stagione da quelli istessi che avevanla lasciata passare, pure temperando l'indignazione con misurate ed efficaci parose, senza offendere gli altri, ne fallire al proprio dovere, fatto

<sup>9</sup> Aucsi. Cot., wt supra.

Anon Case, of sup., p. 434, lin. 11

N Ancel Col., t. 1, p. 79, Parere di Sforsa, item, t. III, p. 230, e t II, p. 20.

un po di sikenzio parlò presso a poco così \*\* « Mentre noi a tutto agio, o signori, in questo sicuro e comodo porto con dugento galere intorno consultiamo di quel che s'abbia a fare, già gl'infedeli che hanno mosso la guerra nel regno di Cipro sono sotto a quelle fortezze in battaglia; grà a capitale ha sostenuto quindici assalti, il generale veneziano per andarla la soccorrere non ha aspettato altro che il nostro arrivo. Noi siamo venuti, ed egli oggi ci richiede di esser seco, di andar verso Cipro, e di dar la battaglia agli inimici. E quantunque l'argenza grande del bisogno loro e nostro richieda pluttosto fatti che parole, nondimeno attesa la diversità dei pareri, dovendo anch'io dir quel che penso, francamente y apriro l'animo mio con quella brevità che l'argomento consente e il tempo richiede. Noi non siamo venuti sin qua per assistere da vicino al trionfo dei nemici nostri, per sentirne gli insulti, per vedere scorrere impunemente il sangue dei cristiani; aon per deludere l'unica speranza degli amici sotto l'ombra d'un vano soccorso, né per tornarcene pieni di vergogna donce siamo partiti pieni di onore Meglio sarebbe stato zon essere venuti: ché non avremmo oggi né l'obbligo di metterci alla battaglia ne la taccia di fuggoria. Ma dappoiché pur ci siamo per nostra volontá é per comandamento dei nosta pancipi coll'armi in soccorso dei Veaeziani, noi non possiamo senza vergogna nostra, senza aggravio degli amici, e senza densione de nemici tirarci ndietro. Anzi come cavalieri e come cristiani siamo stretti a metterci risolutamente ad ogni prova per dare soccorsoa coloro cui abbiamo promesso soccorso. Altrimenti daremmo ragione di dire, cosa deforme e quasi inaudita! che due principi tanto grandi quanto il Papa di Roma e il Re

Si Marco Amponso Colonna, t. I. Diverse sue Lettere e manifesti conservati nell'Augustio e qualcuno pubblicato dal Saggiatore ch., t. II., p. 291, 336 e 337

di Spagna abbiano mandato ajuto ad un principe minore per non doverio ajutare molto più stando essi a mancorischio di fortuna, quando il terzo espone tutto se stesso al pencolo, ed i primi soltanto una precola parte delle loro forze. E per questa istessa ragione che i Signori Veneziani mettono nella guerra tutta l'armata loro di cento quaranta veie, ed espongono il loro Stato a pericolo più grande, ed hanno in casa propria il nemico, è giusto che noi ausiliari il soccorriamo dove essi sono, e come essi richiedono: non dove a come a noi piace. Quindi quantunque a me privatamente parrebbe bella ed utile impresa conquistar Negroponte e portar lo sgomento sino a Costantinopoli con tutti quegli effetti che si possono immagnare qui dal signor Sforza; tuttavia, trovandomi unito ai signori Veneziani per soccorrerli, quando essi mirichiedono che in vece del mio metodo di operar per diversione to li segua nel metodo loro più semplice e naturale d'andare colà ove è il teatro della guerra in Cipro, secondo che essi sono costretti a fare per molte ragioni, e per obbedire agli ordini del loro Senato, e mi dicono che ad essi non piace perdere il proprio per acquistar l'altrui; allora non mi sembra dover mancare alla domanda loro. Affinché giammai per il tempo avvenire abbiano a far lamento d'esser stati abbandonati anche dal generale del Papa, e che per sua colpa sia perduto il regno di Cipro. E tanto più son fermo in questa determinazione ed a voi pure, signori, la propongo, quanto che ho ragionevole speranza della vittoria. Imperciocché quantunque la stagione sia avanti, nondimeno essa non è né più në meno inoltrata di quel che su oggi il tre di settembre: il qual termine ci dà tempo sufficiente per andare a Cipro, e farla giornata, e ritornarcene in quindici giorni, cioé molto prima della fin del mese, sino a che l'eccellenza dei signor-Giannandrea dice di potersi trattenere. Ed ancorché si

avesse a tandar di più, siccome II caso presente non è di elezione ma di necessità, bisognerebbe acconciarvisi senza timore, sapendosi che le galere tengono il mare non solo di settembre e di ottobre ma anche di novembre, e per necessità in ogni tempo. Ouanto ai porti abbiamo nell'isola il meglio perché il golfo di Famagosta protetto dalle fortezze è in mano dei nostri, aperto per noi : e le baje di Limissò e di Pafo, e la cala di Lamaca, e la rada. di Cerine e di Lesca sono a riceverci. E come quivi sulla apiaggia aperta dell'isola, senza tante comodità quante possiamo aver noi, già da gran tempo dimora e non teme dimorare l'armata nemica, al modo stesso e meglio potra starci la nostra. Quantunque poi sia verissimo che l'armata veneziana abbia patito gran mortalità, nondimeno la si è rifornita di gente qui in Candia; ed ora le sue galere sono armate a sufficienza: avendo dascuna per lo meno ottanta uomini da combattere. Inoltre ha marmari e remigi tutti cristani, che all'occasione lasciato il remo piglieranno l'armi, e saranno più che bastant, a far dichiarar la vittoria dalla parte nostra. Finalmente il numero delle nostre navi, come avrete gia veduto e potete anche di qui ad una ad una riconoscerle, sono galere di Nostro Signore dodici, di sua Maestà quarantanove, della Signoria cento e ventisci, un galcone, andioi galcazze e sei navi , in tutto dugento e ciaque legni di fila 55. Quelli del nemico, per aver più volte il general di Venezia mandato a riconoscerli come anche noi appena arrivati abbiamo fatto, tenendoci sempre avvisati dei movimenti loro e d'ogni altra occor-

renza, non sono più che cento e cinquanta galere disordinate alla spiaggia. Quindi noi non corriamo alcun pericolo nel seguire i Veneziani in quel luogo. Ne dobbiamo avvilirci a dubitar della vittoria. Con questo, cadremino nel peggior di tutti i danni, porche noi con tutta l'armata nostra renderemmo contennendo il nome cristiano agli amici ed ai nemici di tutta la terra, anche nel tempo a ventre, se trovandoci così vicini, superiori di forze, e provocati dalle ingiune, lasciassimo strapparti un regno di mano e rifiutassimo la battaglia per la sola paura di esservinti. Dunque tutte le ragioni di guerra e di onore, i nostri alleati e i nostri principi, ci inducono a procedere avanti, e a cercar la battaglia in Cipro. Colà si aspettano di vederci (e ne temono) anche i nemici; colà gl'invitti difensori e fratelli dell'istessa fede, le matrone, le vergiri, i fanciulli che per le chiese pregano sia pronto il nostro soccorso. Famagosta si difende, ed ha buon presidio. Molti cristiani stanno in arme sulle montagne. Gli infedeli soldati e mannari o all'assedio, o al sacco di Nicosia. L'armata lero alla spiaggia quasi abbandonata. Nei possiamo con un colpo risoluto e franco distruggeria. E con l'ajuto di Dio, andandosi in giusta guerra contro un cane mancatore di fede, io son certo conseguir quella stessa vittona che già noi tutti rallegrò cinque anni addietro nella liberazione di Malta, Dunque, o signori, imitiamo i Veneziani, e andram con loro al soccorso e alla battaglia. »

Aveva appena Marcantonio finito di parlare, e già, come suole accadere, alcuni facean plauso, ed altri non avendo che opporte tacevano, quando ecco venire il general veneziano col voto dei suoi a nensedere pubblicamente in consiglio che piacesse agli ausiliari di venir a Cipro, secondo l'ordine che esso aveva da Venezia: unico rimedio alle afflitte cose di quel regno. Della qual sua requisizione consegno in mano a Marcantonio Coionna il sa

scrittura in questi termini : « Eccellentissimo signore. Havendo io tanto con questi signori del consiglio, come li mues signon in Venetia, giudicato che nullo altro rimedio habbi il regno nostro in C'pro et così l'ovviar alla ruina che appresso potrebbe causarsi a questi nostri paesi, frontiera del Turco, se non di andar a trovar la sua armata, ho voluto pregar et essortar come so caldamente V. E. come general di S. Santità et che ha tanta autorità in quella di S. M. Cattolica che non voglia in questo abbandonarci ma esser con noi; con speranza che il Signore Dio ajutera la sua causa. Et che considerato 1 numero de nemici et la nostra armata non solo potemo et doverno andar a combatterla, ma con certa speranza della vittoria; et quando lo nemico non di aspettasse. resteremo a S. Santità, et Maestà tanto obligati come la ragione ci obliga, et non penremo indifesi. Pregando V. S., Il signor Gio, Andrea, et quelli signori che havendo vista la nostra armata lassino navi galere et insomma faccino tutto quel che a lor pare, che tutto son pronto di fare, sperando che son ci abbino a mancar in questa argente occasione, lasciandoci in preda di un nemico comune come questo, et a V E. bacio le man-Di galera. — Girolamo Zane, Cap. Generale. >

Laonde aggiunto al voto di lui quello del general pontificio, che era già la maggioranza del tre principali, e sostenendoli Pompeo Colonna, il marchese di Santacroce e quanti ivi aveva prodi uomini, finalmente anche Giannandrea consenti di andare. Ma le sue pentanze, i suoi sembianti, e le parole con che in pubblico e in privato, prima e dopo discorreva, avevano già impresso così altamente nell'animo dei Veneziani l'opinione che egli non aveva volontà di far milla in questa guerra, che per non

ARCH. COL., t. I., p. 75
 Gushikanotel. — 6.

Google

Hatar Lay t

mostrare sospetti sulla lealtà del Re, amarono meglio di credere che Giannandrea non volesse pericolarvi le dodici galere di sua proprietà, Talchè il generale della Repubblica venne a termini di pregar Marcantonio a procacciare che Giannandrea accettasse un deposito di duecentomila. zecchini di Venezia per sicurezza della sua persona e delle sue dodici galere 7, è per riparare ai danni che dalla battaglia potessero proveningli. E quantunque Marcantonio per non fare così grande onta a Giannandrea lo impedisse, pure i Veneziani sempre si mostrarono prenti di andargii ai versi per vedere se lo potevano condurre volentieri alia battaglia. Oundi avendo egli richiesto molte cose avanti di partirsi dalla Suca, fu di tutte sotidisfatto, Perché primamente volte che se gl. desse biscotto in tutta. la navigazione e il veneziano concesselo anticipandone benanche una grossa partita 34, poi domandò che non mai. dovesse navigare di retroguardia per non ajutar le galere restie ; e quantunque quel travaglio fosse obbligo di tutti per tumo, secondo le leggi di quel tempo, pure se ne

SI MARCARTONIO COLONNA. Relacione dell'armate al ve cultolico. Anche Col., t. II, p. 158: a El noter que los dichos Venecianos estaban con el anima fan impreso que Jaan Antiva en rela jarnada se tena poluniad de hacer nada con l'armate de Versira Majestod, que el General vino a terminos que dixo a Marcantonio que el querta ojeccer a Jaan Antrea, para segurada de en persona 3 de sus guieras, un deposito de doscuntos mil cequines de Venecia, y Marca Antonio la estorba que no la Alciera, diciendole que se haciera agravio a la armada de V. M. y a sus Ministros. a

Marcantonno Colonna, Relazione alla Moestà dei Re noutro signore di quel che sevenne nell'ermela, pubblicato dall'Arcia, Castinera. Appendice al Sereno, p. 435' « Onde me fu mestieri parlare per togliere le mais intelligenze e sè calmai gli animi già troppo ansuvoiati. Na non sifiatiomente che il generale veneziano, come per disprezza, non offrisse polieze di cento scudi (l'una, sino alla somma di digentomila secchini che sono due milioni e mezzo di francisi) cen che Giovannamirea polesse succerere si danni che dalla ballaglia gli venessera. »

# Atem Cou, t I, p 8g; t II, p. 569 33t e 38o

ARCE CASERGER, et sup., p 435 « Common Anders réchiere les cose et general renesions, la prêma che desse béscalét es a

fece eccezione per lui appresso non consenti a intrecciar le sue galere con le altre dell'armata, ma volle tenersele tutte spartite con seco dalla banda dei largo; e quivi pure lo lasciarono fare a suo talento, a patto però che in cambio di navigare sull'ala diritta verso il largo del mare, si mettesse alla stanca verso terra, e finalmente, ripetendo sempre che doveva tornarsene a casa alla fine del mese, volle che si facesse all'estrema punta deil'isola di Candia, nelle acque di Settia la mostra generale di tutta l'armata, per accertarsi che le galere veneziane si fossero con gli nomini levati dall'isola rifornite a dovere.

[as settembre 1970.]

VIII. — Così sciolsero i canapi dalla Suda: e quando sarebbe stato da navigar speditamente al soccorso, bisognò dar fondo e perder tempo nel passar la mostra e nel far contento Giannandrea. Quindi la mattina delli undici settembre messa tutta l'armata a ordine di battagha, e le galere sopra un'ancora al vento, discoste tanto tra loro quanto bastava a impedire il passaggio delle genti dall'una all'altra, tirati dentro li schifi, e fatte in più luoghi le guardie, andarono i generali tutti in un tempo a rasseguarla.

Alla squadra del Papa, Marcantonio, Giannandrea, Sforza Pallavicino, e Giacomo Celsi, questi istessi all'armata di Spagna; ed a quella di Venezia da una parte Giannandrea e Sforza, dall'altra Marcantonio, Zane, Santacroce e Francesco Duodo capitano delle galeazze; rividero queste ultime il Cardona, Marcello Doria, Pallavicino e don Alvaro di Bazan. Si trovò che le galere del Papa erano ben fornite, massime di fanteria più d'ogni altra, quelle di Spagna con cento uomini da combattere per ciascuna; e quelle di Venezia con ottanta: undici galeazze, un galeone è sette nava, cioè dugento e due

legni di linea, con mille e trecento cannoni, sedicimila soldati, e più del doppio remigi e marinari <sup>59</sup>

[16 settembre 1370.]

Tuttavia la mostra non piacque a chi era interesse ché non pracesse e dopo le ragioni, restarono le partite più incerte che prima. Giannandrea diceva non sentirsi sicuro; aver potuto i Veneziani dall'una all'altra galera prit volte nel tempo della mostra far passare le soldatesche, per ingannare sul numero; diceva non essere sufficiente l'armamento di ottanta soldati per galera. E ripetendo i suo parziali or una ora un altra difficoltá, e negando oggi quel che ieri concedevano, bisognò che Marcantonio pregasse Giannandrea a mettere in scritto le sue osservazioni. Egli lo fece con quel manifesto che porta la data dei sedici settembre in Sittia, e che essendo stato più volte pubblicato non fa bisogno ripetere, tanto più che dalle risposte di Marcantonio si può ben ricavarne il senumento ". Non propone che difficoltà, biasima la mostra, dice che le galeazze erano nel porto con le poppe in terra e li soldati a mare, e che potendosi non solo da terra, ma pure da una galera all'altra, tramutar

# Boseo ent., p. 864 D Camaggiolo tit., p. 6. Ademai etc., p. 860. Sereno cit., p. 67, 68.

MARCARTONIO EMPONNA, Mamiesto, edito nel Saggratione efe.

GIOVANIANDREA DORIA. Secondo menifesto, nel SAGGIATORE, L. 11, p. 358. Il ministo era parmissio maggiore che miniore, e tutti presso a poco concordano: avvertendo che le piccole differenze provenivano dal continuo arrivate e partire, armarsi o disamnarsi di alcuni legro, come suole sempre succedere la grande armata.

to Se se à parlato grà sopre alla nota 31: e si osservi come il Codice che riporta dette manifesto è presso Sua Eccellense Don Vincenzo Colomo, le pato in mesza pelle verde col titolo Manuscritti, t. IV, a p. 119. Indi lu copiato dal Saccianosse.

la gente e farne vedere assai più che non fosse, neanche restava chiarito bene delle forze e in ogni modo essendo le galere veneziane scarse di ciurme, e non avendo più che ottanta soldati per ciascuna, non credeva veder ragione per ayventurarsi alia battaglia. Due soli effetti buoni al suo giudicio si potevano sperare dall'andata in Cipro, ma tutti due senza fondamento o che il nemico vedendo l'armata nostra risoluta a combattere la stimasse più del dovere, e se ne fuggisse ovvero che volendosi ritirare, e andardo esso al suo cammino e gli alleati al loro, vepissero ad incontrarsi insieme per azzardo, senza che i Turchi fossero ne preparati ne rinforzati. Ma non essendo credibile ne l'una ne l'altra di queste due cose, anzi dovendosi supporre che i Turchi facessero buona guardia. e stessero pronti, non poteva suggerire altro se non che i Veneziani trovassero subito tremila soldati, e nelle loro centoringuanta galere ne mettessero, oltre gli ottanta altri yenti, così che fossero cento buoni soldati in diascuna: che però facessero presto in due settimane, altrimenti alia fine del mese sarebbe partito, e del non essersi fatta cosa alcuna essi sarebbero in coipa. Se questo non è sarcasmo non saprei qual sia. A Lepanto si vedra quali fossero i Veneziani con ottanta uomini, e qual Giannandrea con cento.

Letta e considerata sifiatta scrittura, sumò Marcantonio doverglisi dare risposta; e come era suo sule partamente di se stesso parlando in persona terza, definir la questione, rispondere alle difficoltà, ribattere le accuse, e dimostrare quale dovesse essere la condotta dei generali ausiliari in quella circostanza. Scrisse il auo manifesto sotto il di sedici settembre in questa sentenza <sup>la</sup>.



ARCIC., presso S. E. Don Vinceazo Colonna, volume legato in menta pelle verde, col titolo Manascratti, t IV, p. 127, di qui fa copiato e pubblicato dal Saconazone, t II. p. 336.

« Marcantonio Colonna è fatto generale delle galere del Papa adi undici di giagno del mile sinquecento settanta, în ajuto dei signori Venetiani. E quando detti Signori avevano da armare cento quaranta galere; esso n ebbe àd armare dodici.\* Il che fece contra l'opinione d'ognuno in pochi di, bisognandoli ancora per detto negozio levare in Venetia molte difficoltà occorse nell'armare per non s'esser mandate le galere dai Signon veneziani conforme all'appuntamento pigliato da Sua Beatitudine in scritto i anzi la maggiori parte delle galere che ebbe, crano vecchie e mal atte, lasciate nell'arsenale per le peggiori, e la sua capitana propria era di quarant'anni. Li mannan mal pratichi lasciati ancor loro per non easere a proposite. E così si condusse alli sei di agosto in Otranto, dove ebbe lettere da Sua Maestà Cattolica che. a requisitione di Nostro Signore, mandava in ajuto pur dei signori Venetiani le quarantanove galere che aveva in Italia, con commissione che Giovannandrea Doria che n era capo obbedisse il detto signor Marcantonio, e questo perchè confidava in lui ch'avena il pensiero della sua armata, e del suo servizio che aveva avuto nel resto delle cose che se gli erano imposte. Per il che Marcantonio so fermò in Otranto, stando di partenza per Candia, ed ivi aspetto Giovannandrea quindici giorni e con esso partendo da Otranto ala ventique di agosto ginase a Suda porto di Candia all'ultimo, dove s'uni con l'armata venetiana. E subito fu richiesto da quei Generale che si dovesse andare in Cipri ad incontrare l'armata nemica: e che la Signoria de lo comandava espressamente, et così ancora che l'onorasse et obbedisse, sperando che da lui se daria ogni ajuto possibile. Ecco dunque (senza essere in lega formata) in che modo venne Marco Antonio ad essere generale di quest'armata, messo da Sua Santità con ordine di ajutare li signori Venetiani in ogni cosa

possibile, da Sua Maesta per confidare a lui li suoi servitii, e dalli signori Venetiani per essere ajutati. Ecco la precedenza che a Marco Antonio toccava, rispetto alla dignità dei Papa. Che se Marcantonio fosse stato generale di questi tre principi assolutamente per fare quella giornata e quelli effetti che a lui fossero paruti, prenderia quel conto dell'esito di questo negotio, che da tal sorta di gente si richiede. Ma quando esso averà ajutato il tignori Venetiani in quanto da loro è stato richiesto, averà compito con loro e con l'ordine di Sua Santità che era di fare tutto il possibile in servitio loro; e quando haverà tenuto conto del servitio di Sua Maesta, avra corrisposto alla confidenza che di lui si è tenuta.

« Hor veggasi se questo si è fatto. Quanto a Sua Beatitudine et alli signori Venetiani si crede che abbino da essere soddisfatti nella diligenza di armare le galere, et con esse haver quindici giorni aspettato in Otranto l'armata di Sua Maesta Cattolica, et in Candia quindici i signori Venetiani ad intrecciare l'armata, et remediarla: né mai lasciabli, seguendoli, et ajutandoli a quarto si sia potuto. E richiesto da loro del combattere, continuamente esservi concorso. Quanto a Sua Maestá (non ostante che Giovannandrea non fosse di parere d'andare ad incontrare l'armata nemica) Marco Antonio volse che si andasse sempre, mentre di ciò era richiesto dal general venetiano. Nel che si persuade haver fatto a Sua Maesta singolarissimo servitio, prima perché in questo modo si é conservata all'armata di Sua Maesta, la reputatione senza la quale nè armata di terra né di mare non possono fare cosa buona, e questa era persa, quando si havesse detto che per la prefata armata fosse restato il combattere. Poi perché non si conviene alla prudenza di un tanto Principe che mandasse un ajuto per non volere arrischiarlo, quando quello che l'haveva da ricevere si metteva a rischio molto maggiore: come era questo che Sua Maestà perdesse quarantanove galere, e la Signona centoventi galere, sei navi e dodici galcazze e quattordici schirazzi ™, appresso a questo le loro isole e riviere marittime oltre che tutto il danno, che da questo negotio fosse potuto accadere per non combattere, tanto di perdita di paese e città, quanto di perdere le occasioni che erano in piè d'una lega tanto athe alla Cristianità, futto si fosse mai potuto dire che per questo rispetto di non volere concorrere l'armata di Sua Maestà al combattere fosse accaduto. Né vale a dire che l'andare a combattere fosse a certa perdita; perche chiaro era che l'armata nemica non era unita con Luccial e con gli altri corsari ponentini; ne ma, passó il numero di centosessantacinque galere, e la postra era di contottanta e dodici galere grosse che valevano per molto più, nè manco essi potevano haver sci navi così buone come le nostre.

e Et ancorché la nostra armata non avesse tutta quella gente da combattere che saria stata necessaria, non era però che quella di Sua Maesta non I havesse; e così quella del Papa, massime di soldati; e che quella della Signoria non havesse al meno ottanta uom ni da combattere, e molte galere più, oltre a tante galere particolari che erano in questa armata, con tanta nobilta, come erano li cap tani di Sua Beattudine, di Sua Maestà, Cenerale venetiano, Sforza Pallavicino, il generale di Napori e sua padrona, generale di Sicilia, et altri capitani particolari, li due provveditori veneziani, il governatore degli sforzati, e il capitano del golfo, naolto più artigheria, e più gente armata che non usano li Turchi, gran quantità di fuochi artificiati, e tutte le ciurme di Sua Santità e della Signoria

Navi da carico usate da. Venezioni e dal Levantini IL SAGGIATORE legge con fibere: Laddove | originale dice no schwazei

armate a combattere: si che con l'ajuto di Dio, andandosi contro un cane mancator di fede, non si dovesse al certo sperare di conseguir vittoria. In modo che si è fatto il servitio di Sua Maestà e si è detto, non senza tanto poca cautela, che non si risparmiasse in simile negotio un'armata ausiliatrice come la sua. E seguitò ancora Marcantonio li signori Venetiani, con offerirsi a quanto fosse possibile conforme all'ordine di Sua Beatitudine nel condiscendere a queilo che dalli signori Venetiani fosse richiesto.

« Sicché Marcantonio crede che stante la qualità del suo generalato, habbia fatto et complito al deb to dell'honor suo tanto con Sua Santità e Sua Maestà, quanto con la Signoria di Venetia. Ne del modo della navigazione deve egli render conto: poiché non essendo marinaro, se bene nella sua galera si facevano li segni di partenza e di ogni altra azione, era per risolutione fatta da altri che in apparenza facevano lui guida, ma era sempre guidato 63 »

[17 settembre 1570.]

Il qual manufesto come fu distribuito agli ufficiali del l'armata si ebbe l'effetto che Marcantonio aspettato ne aveva. L'istessa sera nel consiglio genera e, ribattute le difficoltà, e rinnovata la domanda di andare avanti, Giannandrea non potè ricusare. Poco dopo, che erano cinque ore di notte, tutta l'armata salpava da Sittia per andare a Cipro. Già verso quell'isola navigava Luigi Bembo, ed altri tre capitani con quattro galere spalverate, perche quanto prima riportasse di la nuove certe. L'armata per l'istesso rombo seguiva in questa ordinanza: all'antiguardo



<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Questo disse Marcantonio per modestia (si veda la nota 4), e per fore listendere copertamente a Gianaandrea che da lui si fosse lasciato tempre guiziare, come da maestro di pratica marineria, conforme alle istruzioni ricevnte nella lattera dei re, produtta sopra alla nota 21

à provveditor Querini con docidi galere, al centro Marcantonio con le dodici del Papa, Grannandrea con le quarantanove del Re. Girojamo con trenta di Venezia. Pallavicino con venticinque. Celsi con venti, è Canale con venti, le quali si ripartivano anche nei comi della battaglia; a. retroguardo Sante Trono governator dei condannati con sedici galere, Francesco Duodo con dodici galeazze compreso il galeone, e Pietro Trono con quattordici navi 44 tutte insieme dugento e dieci legni di fila, sufficientemente armati, e ben disposti per navigare e per combattere. Marcantonio aveva il primo luogo, non il supremo comando i Veneziani gli si erano volontarramente sottomesai per la riverenza allo stendardo suo; ma Giarmandrea, che avrebbe dovuto più d'ogni altro osservario. manifeatamente contendevagli la dignità, e faceva le viste di volersegli eguagiare, imperciocche, secondo la disciplina militare di quel tempo, dovendosi nella notte solamente dalla galera del supremo comandante accendere il fanale di poppa per segno a tutti di seguirne la navigazione ed i comandi. Giannandrea volle esso pure mettere I lume, a grandissimo oltraggio di Marcantonio e dei Veneziaru: e questi con insigne longaramità mostravano di non farme conto per il pubblico bene 4. Andando adunque 'armata con vento favorevole, sebbene per teners: unita facesse vela co' soli trinchetti, si trovo dopo tre giorni aver

<sup>4</sup> SERBNU CIL, p. 68

PARUTA CIL, p. 115. Queste quatiordici navi sono nel manifesto di Marcantonio chiamate schirazzi, mettentiusi là il genere è qua la specie per la cosa medesima.

S ANDREAS MACROCENTS Cit., p. 365, B.

CRATIANUS CE. 9, 63: « Anera quo Columna aquari videratur idam in sua navi per sociem lumen artiere voluit... famen Columna animum fam contama dignitatus suat contentre incredibiliter meduli quamquam tam unurum fasigni moderatione, ras publicat tindomere se. Venetus rem neclamantibus, respondebat »

Aucii. Col., t. II, p. 258

filate trecento miglia, ed esser presso a un'isoletta chiamata Castetrosso nella Caramania.", non più che cencinquanta miglia da Cipro. Cola nella notte del ventuno di settembre, levatasi gran fortuna di mare e vento freadussimo di serrocco, dettero fondo i capitani di Venezia e del Papa; alcuni ormeggiati nella rada dei Caccamo, altri a ridosso delle isole Celidonie, solo Giannandica si tenne sui bordi al largo non piaceadogli mettersi quivi entro di notte e con tanta gente, come egli disse, o aspettando, come dissero gli altri, che lo scirocco rinforzato il dovesse portar via verso ponente, tanto che paresse costretto ad abbandonare i compagni <sup>67</sup>

[9 settembre 1570 )

IX — Intanto però i Turchi che abbiamo lasciato all'assedio di Nicosia, dopo i quindici assalti del mese

\* L. S. Bauden, Manuel du pélote de la mer méditerranée, în-8. To-lone, 2831, t. II, p. 382

MAGEDINE DE FLOTTE D'ARGENÇOS

Joseph Ly Royx, Cartes Hydrographiques

CAN. Orizio Guivorrei luogotemente generale delle galera del Papa nel téan; Portolamo mon nell'Ancie. Com, segunto Armeia navala a. 19, p. 8a. e il Carcama è un freo che dura da quattro maglia e carre da Pomente a Levante, a dalla banda di Pomente vi sono due bocche, la prima è netta; la seconda de uno brutto seccha la quale non vegito, e nell'entrara à resta a banda sinistra che un è sicuro camunino. E quando sarai dentro, daras fonde à 30 passa, è darai à provett è certi scogholli, starai steure. All'isola di fuori per messogiorno si è un parko per Galere, il quale si domanda perle Caracollo; e quendo el sei dentro, no veti da qual banda tu ci sia intrata Dentro al detto frea del Carcamo si sono parecchi altri porti per nascalli da remo; vi è un saolo antico, e tatta l'isola ripiena di case dirupate, e vi cono cisterne d'acqua sonissima y

<sup>30</sup> Pantora cit. p. 216. Quivi egli dice porto Vatbi et Calamiti, dei Quali non si trova alcon indizio ne tra le curte geografiche antiche e moderne, ne tra i portolazi. Ma aspendoni che l'armata procedette dodici miglia e Levante di Castelrosso, non può essere nitro quivi che la gran rada di Cacamo.

BAUDON Cit., p. 383.

.. Google

d'agosto, non stettero indarno né a dar le mostre, né a servere i manifesti: ma sempre strignendo l'oppugnazione e spianata la strada per montare sui baluardi, comineiarono a salire. Prima provanciosi se loro riusciva di piantarvi alcana banderuola, e poi tra cinque o sei giorni. mettendosi agli assalti di forza, che furono molti ed ostinati. Dopo la scárica delle artiglierie e moschetterie, venivano coloro sulle piazze dei bashoni sin presso le semigole, e quivi in molti azzuffamenti a corpo a corpo combattevano, usando ogni arte ed ogni strumento di guerra tra l'altre cose mi sia permesso ncordare l'uso continuo dei fuochi artificiati, e specialmente di certi sacchetti di polvere che i Turchi gettavano in mezzo ai drappelli dei difenson, senza che questi potessero per qualche tempo né scuoterseli né spegnerli e guai a chi ne sentiva la vampa: ma poi infilzati con le picche e rovesciati destramente tra le file degli aggressori, divenivano armi eccellenti contro a loro. Per i quali combattimenti, mantenuti da mattina a sera sopra le prazze dei baluardi, come sul campo d'alcun torneo, chiaro si veueva che i Turchi intendevano a consumare a poco a poco i difeason secondo il modo dall'istesso Mustafa tenuto a Malta; ed i Cristiani a menare in lungo quanto potessero; quelli ritenuti dal valore degli assediati e dal timor delle mine; questi dalle promesse degli amici e dalla speranza del soccorso. Ma quando non restavano in piedi più che quattrocento soldati nella piazza, e l'armata cristiana non moveva ancora da Candia, Mustafa persuaso di potere finalmente compire senza pericolo il suo disegno, cavò fuori dall'ar-

ANDREAS MAUROCENUS, Hist. wined., in-los, veneras, 2625, p. 375.

• Veneta et Pontificia triremes portum Vathim inter continentem et Chalistomar curjere. Eximilem occupare quoque Aurum potesses fertur, instabreto mari delinare en nocle matursset, non aleque periodo ut infentiere vento in Occidentem abstractus, nostras deserves correctus.

mata sua ventimila nomin. (lasciando le galere sue sguarnite è in preda ai nostri, se avessero saputo coglierle improvvisamente alla spiaggia de le Saline come ne aveva detto Marcantonio) <sup>68</sup> e feceli venire trenta miglia lontani dal mare a Nicosia per dare con tutte le forze l'ultima stretta all'assediata città.

Era la mattina dell, nove di settembre, e i difensori, ridotti a così picciol numero stavano nsoluti a combattere, senza affatto pensare alla resa; ma quasi presaghi di non doversi mai piu rivedere affettuosamente salutandosi e raccomandandosi a Dio, si mettevano ciascuno per ordine alla sua posta, massime a le traverse dei quattro baluardi sbreccan, che da altrettante nobili famiglie dell'isola si nomavano il Davila, il Costanzo, il Tripoli e il Podocattaro. Poco di poi Mustafà moveva all'assalto generale con tant'impeto e tanta fierezza quanta se ne poteva da barbare genti in così grande giornata aspettare. I difensori dei tre primi baluardi, ributtato con infinita accisione il nemico, confidavano potersi almen per quel giorno sostenere, se non che allora i presidiari del Podocattaro, essendo molto pochi rimasti, erano costretti a dare indietro è lasciare ai Turchi la piazza e la mirata del baluardo medesimo.

Non già che i soldati italiani ed i nobili cipriotti di combattere valorosamente cessassero mai; ma abbandonati dalle reclute del contado, che impaurite si posero a fuggire, e rincalzati dai nemici, che in quella parte venian crescendo sempre di numero e di ardire, si trovarono finalmente tolti via dalle poste. Entraronvi a,lora le schiere assaltrici, e al primo loro ingresso revossi incredibile rumore, insieme a fuoco, fumo, polvere e orrende voci di minaccie

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Seamo cit., р. 61 e 62 Longo cit., р. 18. M. A. Colonna, *Ducario e Manifesto*, cama alle note 54 e 59.

e di percesse. Il conte di Rocca co suoi fratelli, ed i principali baroni dell'isola co'loro famighan corsero al Podocattaro per ovviare alla perdita della piazza: e sebben quivi combattendo con quel valore che a nobili cavalien. nell'estremo pericolo della patria si conveniva, facessero prove di gran prodezza, non pertanto avviluppati dalla moltitudine dei Turchi l'un sull'altro massacrati caddero Indamo i vecchi, le donne e i fanciulli dalle finestre, disperatamente difendendo il passaggio delle strade, lanciavano sassi, tegole, arnesi; indamo Greci è Latini mischlaronsi alla riscossa perche quei prodi, i quali negli altri baluardi con virtù memoranda ancor combattevano. furono presi alle spalle, e tutti sul campo oppressi. Allora cameficina e violenza per la città, quaranta mila persone messe al filo della spada, quindiel mila alla catega, ser vescovi, tatto quasi il clero greco e latino, il luogotenente del regno scannati; spogliate le chiese, aperte le tombe, oltraggiata i fanciulli e je donne; e per tre giorni saccheggiata la città, si arricchirono i barbari di tante spoglie, che dalla presa di Costantinopoli sino a quel giorno giammai esercito ottomano non aveva tra sacre e profane rapitene maggiori. Tra i nostri statisti morirono onoratamente combattendo il colonnello Palazzo da Fano, Niccolò Paleotti bolognese, Camillo de' Gaddi da Forli, Batusta da Fano, Carlo Malatesta da Rimini, Giannandrea da Spello, Fabrizio da Imola tutti capitani di provata virtu, e seco loro quasi un migliajo di soldati marchiani e romagnoli che sotto le bandiere di San Marco alla difesa di quei lontari baluardi avevanli seguri 🤼 🖺 qui, per dare un saggio delle cose successe in Cipro e mostrare con qual ammo stessero quegli infelici in aspet-



Санко сіт. р. 19.
 Санко сіт. р. 96 е 97, тор е 106.
 Ѕънкою сіт. р. 63.

tazione del soccorso, io non posso per grandissima compassione tacere il caso che gli scrittori contemporanci concordemente raccontano 7. Volendo Mustafa mandare al suo signore in Costantinopoli le primine delle più ricche e care cose che nella presa città trovate si erano, fece caricare sopra tre bastimenti molte giojé, é ricchi omamenti, e gran quantità di oro e di argento, e insieme uno scelto drappello di fancialli avvenenti, e di giovani donne beilissime d'aspetto e di nobiltà principali, affinché il Sultano d'ogni cosa avesse la miglior parte. Salpata l'ancora, quando i tre legni cominciarono a pigliare il vento, una di quelle infelici donne, scolpitasi nella fantasia la miseria che da così dura e perpetua servitù se le apparecchiava e conoscendo che nessuno schemo avrebbe potuto opporre alla sfrenata libidine di qualsivoglia nelle cui man fosse capitata, in cotale estremo e doloroso termine avvisando che le fosse lecito ogni rimedio, si debberó di francar per sempre sè e le compagne da vergogna e dolore. Ondechè con sottile artificio, senza che mai alcuno abbia potuto saperne il modo, entrò colfuoco nelle munizioni della polvere, e in men che si pensa. mandò a pezzi sè stessa, la nave, gli amici e i nemici. Mustafa ed i suo, quando da alcum pochi che nuotando si saivarono, riseppero il caso, ne sentirono pietà. E Giannandrea allora imperturbabile a Candia scriveva i manifesti contro il soccorso, e chiedeva la mostra dell'armata per non procedere 24

P SPLESO CIL, 64. Caustio cit., 109. Candana, cit., p. 74

PLAPURATE CH., E. XIII., p. 498 e 502, mel cesto e nelle note procaccia per via di sentenze, scrisar Giannandrea, confessa però che a fusa Andrea Doria invo que hacor una fuelificacion publica con la quat quedan dessa-usculos los cargos que en algunas historias italianas se lesa contra esta conducta del gefe de la armedo auxiliar espeñola y Vedremo appresso anche altri futi, ed il giudizio che ne dette san Pio.

[22 sullemble 1570-

X. — Stava pertanto l'armata cristiana, come è detto. nelle acque de la Caramania ai indosso degli scirocchi, la potte dei ventuno settembre, quando Luigi Bembo, per quelli stessi venti prestamente rivenuto dalla sua scoperta di Cipro, scendeva a gran passi nel govone del General veneziano, e a lui partecipava la perdita di Nicosia, ed 1 particolari che si sono avanti raccontati. Alle quali notizie Girolamo Zane turbatosi tutto je chi non si sarebbe turbato tra quei successi, e con da presso Cannandrea?) invece di tenersele, come facilmente poteva, celate; invece di spingere al più presto l'armata cristiana secondo la già presa deliberazione a Cipro contro l'armata nemica. che esser doveva allora più ingombra e meno apparecchiata, invece di cogliere quelle occasioni favorevoli che certamente potevano venirgli innanzi, pubblicò le notizie: e volle che un'altra volta si mettesse in consiglio (che era quanto dire in discordia) il partito da prendere. Ondeché la mattina seguente, raccoltisi insieme i capitani di fanale nella generalizza del Papa, parlò Girolamo Zane, che stante la perdita di Nicosia non gli pareva più tempo d'andare a Cipro, essendo finito il bisogno di soccorrerla, nè avendo forza a ricuperarla: the rispetto a Famagosta non gli mancava modo di provvedere, restandogli la fortezza intatta, e il mare aperto soltanto rebiedeva gli ausiliari di mettersi con lui ad alcuna impresa di terra, per togliere al Turco qua che fortezza, e compensare col gua-

ROSELL, Memorio sobre el combate naval de Leponto premiado por ja real Academia de la historia en el certamen de 1853, m.8. Madrid, 1853. Imprenta de la real Academia, p. 171 a 180. Quivi el riproducano i pareri, giuntificacioni e manifesti di Giovannanchea già prima pubblicati dal Saggiavone e de altri. Tali documenti non che discolparne l'autore, contengono quel che potrebbe chiamurai in confessione generale delle sue colpe fatta per bocca sun e sottoscritta di sua mano.

dagno da una parte quel che dall'altra gra s'era perduto. E dibattendosi là tra i generali se fosse megho assaltar Negroponte, o la Moréa, o altri luoghi dell'Arcipelago, Giannandrea mostrò la qualità della stagione, la vicinanza della Vallona e di Durazzo al.'Italia, e la difficoltà che il Turco avrebbe di soccorrere queste due piazze così lontane da Cipro e da Costantinopoli, cioè dall'armata e dalla capitale sua; e si offeri alla espignazione delle medesime: dicendo che quivi avrebbe potuto più lungamente tratteners. Nel qual parere essendo tutti gli altri di buona fede convenuti, e rimettendosi Marcantonio in questa come in ogni altra cosa alle neneste del General veneziano, restò fermo il partito del ritomo ".

[45 settembre 1570.]

Cos, la stessa sera del ventidue di settembre, nell'ordine che erano venuti, virarono di bordo dalle isole Celidonie a Rodi, e il di seguente a Scarpanto, che è isola grossa tra Rodi e Candia, donde ha nome il mar Carpazio ma in quei rivaggi avendo trovato burrasche da varie parti, e nfoli di vento, e grosso mare, dovette ripararsi ciascuno come meglio gli verne Giannandrea dic

7 Arch Cot., t. II. p. 259 e 38s

MARCANTORIO COLONIA, Relazione al Re de Spagna, appendice al Surmio cit., p. 436 e 437. Suo parere, t. 11, 477, 479 e 520.

CIONASINI ANDREA DORIA, Secondo Manifesto del 3 ottobre, pubblicato dal Saggiatore rit et II., p. 360.

Cource presso don Vincenzo Colonna i IV 131

Rosent cit., 43, pare che contradica al documento che esta stessa pubblica a p 196, cal a, lima ta laddore Cumunantrea serve con « Contradici che atras lenato che fasse stato medio più facile far quality facea efetto acida Morka, verso Castelanovo, Dara, vo, le l'adomi ed viti s'avogua di quala sossa, come la parte più escine, el mila quale... su ancora arriv pointo trattesermi di più »

Guestining -6.

ń

fondo a Tristamo, che è il miglior porto dell'isola; Marcantonio e Girolamo a Portograto, le navi, le galeazze ad una grossa partita di galere venuziane si tennuro volteggiando a mare due giorni, prima di potersi ricongrangere alle conserver e una galea di San Marco apertasi in mezzo, ando perduta con totta la gente. Il giorno venticinque parendo a Giannandrea che il tempo volusse rabbonarsi. e che l'armata dei Veneziani e del Papa dovesse essere gia scorsa avanti insino a Candia, si levò da Tristamo per segunda, se non che trovato fuori il vento e il mare contrario al suo viaggio si rivolse indictro all' istesso porto, allora appunto che Blarcantonio e Girolamo, ricercando pur di lui, gì venivado incontro. L'avversa fortuna tracvali tra quelle temposte, ed in quei porto di tristo nome a rompere l'ultimo filo della concordia. Imperciocché allora Giannandrea, uscitagli di mente la promessa della Vallona e di Durazzo, e stringendo i capi del discorso intomo alla perdita di Nicosia, alla stalnone autunnale alla prevalenza de Turchi, alla deboluzza dei Veneziani, al venta, ai pericoli, ed aghi ordini segreti di Macrid, stimò aver ragioni più che sufficienti per andarsene a suo talento. Il perché, fatta una consulta privata co'suoi capitani, mando Marcello Doría alla generalizia pontificia, pregando Marcantomo che si facesse mediatore tra lui e i Veneziani e gli ottenesse buona licenza di ritirarsi. Come restassero a tal domanda in siffatto luogo e tempo pieni di stupore i Papalini e i Veneziani, lo pensi chrunque ha fatto assegnamento sulle promesse di Grannandrea. Ciò non pertanto frenando la incagnazione, rimandarono Marcello a farglisapere quanto tutti desideravano averlo seco loro ia compagnia nelle imprese da farsi, o almeno sino al Zante. ove, se non avesse voluto prò oltre continuare, lo avrebpero liberato dall'impegno.

the time of the

[26 settembre 1370.]

Quietò Ciannandrea per quel giorno, ma la mattina seguente, sapendo essersi gia ben avanzato per l'ambaaceria di Marcello, fu in persona a troyare Marcantonio. con animo di persuaderlo delle sue ragioni. Or questi vedendo da una parte il campione di Spagna risoluto a fare il piacer suo, e dall'altra il General veneziano risclutissimo a non volersene contentare, pensó non si poter disciogliere siffatto nodo se non da quelli che ne tenevano i capa E ben era dura cosa l'aver aspettato tanto un soccorso così inutile; e il vedera poscia abbandonati rell'avversa fortuna, in onta a tutte le promesse. Perció inchinossi a pregar Giarnandrea di vener seco a bordo del General veneziano, e di intendersi con lui. Laddove entrati ambedue con buon numero di cavalien, e tra essi don Carlo Davalos, engino di Marcantonio e condottiero di fanterie nell'armata di Spagna, non fu mai possibile mettere diaccordo Girolamo e Giannandrea, dicendo il secondo volersi partire col beneplacato del primo, e il primo volersi ratener l'altro al modo astesso. Sicché dopo avere que das a grand'infingimento gareggiato tra loro di cortesie, ciascun di essi si rivolse al mediatore perche venisse in favor suo. Quodi Marcantomo stretto dalla pressa che ambedue gli facevano; e vedendo più giustizia e maggiori beneficio pubblico a contentare i Veneziani, affinche quel principio di lega non si rempesse, memore eriandio dell'autorità che a lui concedevano le lettere del Re, e guidicando che quello non fosse caso ne di navale battaglia ne di pratica manneria da stare al parere di Giannandrea, cortesemente per finir la disputa con queste istesse parole, prese a dirgli 23; - Se o vi comanderò che restiate,

Di Marcantonio Colonna, Informazione di quanto è successe all'armale farmo 1570. Nes. Colonicsi. — Saggiature, t. 311, p. 30.

Google

il fare te voi? - Al che l'altro fattosi soora, sè e a grano a grado crescendo di tuono nella risposta, diceva: -- Se questa dilazione non portasse infinito danno all'armata ed ai regni di Sua Maesta, se io avessi ordine libero di poter senza occasione di combattere o di altra fazione che lo meriti lasciar di provvedere alla conservazione dell'armata, se non fosse questa domanda di così poco riliuvo com'è d'accompagnare chi può andar da sé; anche, Signore, se voi aveste l'autorità di don Giovanni d'Austria da potermelo comandare: allora ubbidirei. — Che anzi, npiguava 1 primo, misurando i termini per rispetto all'Altezza di don Giovani nt, che anzi, questo è il caso in che io mi trovo dai avere tanta autorita quanta n'aveva sull'armata don Garz'a di Toledo, e quanta n'avrebbe sua Altezza, come successore di don Garzia, se qui fosse presente. Però voi, Signore. ora ayete ordane d'ubbidirmi, e di sceu re il mio stendardo. --- Ma Giannandrea che posto di fronte all'autorità non si sentiva bastante ne a riconoscerla ne a rifutarla." volse agli assardi, e soggiunse. — Se questo fosse, potrebbe vostra Eccellonza fai giustizia sull'armata di Sua. Maesta, come ho faito io sin ora, senza mescolarsene di mente l'Eccellenza vostra. — Si bene, replico Marcantonio. avrei potuto, e potrei ancora far giustizia di pena e di premio sud'armata di Sua Maesta che è posta all'ubbidienza mia, ed è per buona grazia che ho lasciato e lascio fario all Eccellenza vostra — E quegli di tratto: — Per-

Conversion of the control of the con

LEAN ESCO LOSED City p. 26.
NATAL CONTLOS. p. 89.
SERENA CIT p. 69.
NAMER S. ROSED CIT. (2).
Distribute att. L. X. L., LEON S. S. LOSE J.
LEON S. REIN p. spores c. 9. LOSE J.



1. 44 - 45 - 3

doni, Vostra Eccellenza, che è in errore, perdié le lettere del Re non le conferiscono tanto Libera, autorità — E qui, fatte venire e leggere le lettere del Re 13ª Marcantomo rivolgevasi a Giannandrea, dicendo: — lo ho mostrato le lettere mie: vostra Eccellenza ha udito l'ordine del Re perché abbidisca al generale del Papa e ne segua lo stendardo. Se Ella per avventura ha ordini in contrano, li mostri. E prima sappia che, qualora sua Maesta comandi a me di ubbicire a lei, il farò ben volentieri e sembre che mi si mostri l'ordine. — Giannandrea puro che non aveva carte da mettere in pubblico, si bene da teners: gelosamente nascoste, replicava con più parole che ragioni, come sempre avviene a chi sia colto in fallo, e finalmente conchiudeva : — Gli ordini di sua Maesta li conosco ben 10, io solo ho il comando dell'armata, 10 faco quel che meglio mi parra, e chiamando i mici capi di squadre, il marthese di Santacroce e don Giovanni di Cardona, si potrà sentir da loro, cui abbiano ordine di obbedure. — L'altro tuttavia soggiungeva. — Per quel che riguarda le galere del Re, a me pasta comandare a vostra Eccellenza, e per suo mezzo agli altri; ma se pur vogliamo sentir qualcuno venga il marchese di Torremaggiore, ed egli ae r peta gli ordini avut, dal Vicere di Napoli. — Giunti a questo segno don Carlo Davalos. essendo stato lungamente in silenzio a udire, e non avendo per bene che si chiamasse il marchese assente quanco egli era quivi presente, entrò per terzo nel discorso, e disse. — lo altresi tengo carico di fanterie sulle galere del Re, come il marchese, e non bo ordine di polistico. ad altri che al signor Giannandrea — Alterosa a si fatti: scappata Marcantonio, per veders contraduetto da un giovane ufficiale, suo parente, e non richiesto in matoria così

to Protectioning to In honors patients up the me also here as



grave, sicché vedendosi ormai solo contro due, quanto piu gli apparve misleale il rincalzo, tanto meno da passarsene; e per un istante guardato in faccia don Carlo, sdegnosamente gli disse: - Molto poco mi cale, Signore, di comandare a voi. — Ed egli di rimando: — E a me molto meno di ubbidire vostra Eccellenia. - Don Carlo! esclamò allora Marcantonio, mi hanno ubbidito uom ni maggiori di voi! - E già don Carlo levatosi in piè ferocemente cominciava. — Ouesto no !... — Ouando Giannandrea venuto in mezzo, non volendo che colui passasse prù avanti, copri la di lui voce e persona con la voce e persona sua, gridando anch'esso, - Don Carlo! io dico. Don Carlo! Mostrate coi fatti che voi mi ubbidite: tacete e levatevi subito di qua! - Questi inchinatosi con grande osservanza a Giannandrea, prese congedo tacendo ntanto che Marcantonio raddoluto dicevagli nel vederlo partire. — Cosi dunque, signor don Carlo, non avete avuto. vergogna di parlare ad un vostro fratello maggiore con tanto poco rispetto! — Ma al tempo stesso conti era gia fuori di camera, e Giannandrea d'impaccio, Imperciocche, gianti à quei termini, incarno il Doria si fece à fipigliare la pratica per condurla a suo talento; che era al postutte di voler che gli attri si chiamassero contenti a loro dispetto. Marcantonio sentendosì in obbigo di non offendere i Veneziani, ed impotente a condume gli Spagnoli. dichiarò sull'atto a tutti quei signori in pubblico che egli intendeva fimre d'introductionsi più in anna cosa che riguardasse l'armata del Re 4 E fatto segno al General

4 2 1 2 2

<sup>26</sup> Luis Cabrena, l'ida de l'elipe II. nefel Madrid, 1619, p. 653.

Monesto Lapuente, cit, t. XIII 497. Racconta il fatto, i dissa
poid, la rottura, come se fossero colpa di tutti e non di chi l'avea causata
Cavezano Rosell cit, p. 44. « Esto confirma que las trus polencias unidas obravon sin reciproco accuerdo, que enda quel prilendo ser
undependiente y una sobreponerse a los airos dos y que en los titulos e

veneziano che egli mon l'avrebbe giammai abbandonato, usci dai bandini e tornossene alla sua capitana, fermo di mantenere il proposito, e di lasciare la dimane quell'infausto porto <sup>23</sup>.

instrucciones dadas a sua generales no se precavieren las deficultades que Indutran ariginarse da asuallas emodeciones n

WILLIAM H., PRESCUTE 61, 4. III, 251 a No one had authority mough to enforce compliance whit his own opinion. The dispute ended in a rapture. The expedition what abandoned and the several commenders returned home with their equadrons without having struck a blow for the cause a

El noti che chunque ha scritte sulle carte spagnole, aon potundo pigliar per se la segrone, se contenua di sevario agli altri Non fu mancanza 4 accurso, ne diletto di autorità ne genesa del generali di Venesia e di Roma, ma gli ordani secrett e contraddation del Re di Spagna a Ciantantirea.

33 Fède di Sforza Pallancino e di Giacopa Ceim, di qual che avvenue tra M. A Coloune e Gionnandrea Dorin il 61 26 sellembre 1470 all'Isola di Trisiamo - Ancia, Con., Armala navale, Cario aciolte, n. 1991

a Essendo stati reterrata dall'Illustrissimo signot. Mart Antonio Colonna Generale da Santa Chiesa not Storra Palturiemo marchese di Corlemaggiare el gagernator generale dell'arun del gerenissimo Dominio Vevete, el Crecomo Cela pregveditor dell'armeta di esse sergoissimo Domonio oke siemo contenti di far jede in scrittura di quante hieri petsò fre sue Signorus eccullentissima et l'illustrissimo signor Giovanni Andrea Derin sei pizzacio dell'egrettentissimo Generale nortro d'intorno ada proposia the etto tignor Giovann Andrea fece a dello accestentissimo Generale notivo alla nostra presenza di votersene andare: aè potendo noi mancare di referer la verille come sismo abbligate diciumo che a noi pare d'haver inleso el di récordores che la sastanza di questo successo sia tale. Che harendo della signor Giarana Andrea proposta che, potche credera che per kora non si hurvaa d'andar a fravar d'armons neurea ne da far altro, devendo esti audore a meruare tauto lomiane, desiderava di partirsi et andare at sur diretto commune at the Percellentissimo Generate mostro rerykosk che potevn sva 8 gransa tur guetta che volton, ma che li saria ban gran commado el che ne la pregara d'audar de compagnia una al Zonte Love saria promitido all'armate di biscatta, et ciò per il dicitio che potena esserié che l'armada nemica non el venisse alla colla el non al facesse qualche danno per trovarsi buona parte dell'armata nostra in non motto buon lermine per esterci ulcune galle deboli et per doversi anca laseiare la maggior parte des sattati d'essa ermata la Candia. Il detta signar Grarum'Andrea repüeb che non bisognam, et che l'armate nemes non penivelle. El la Sforta Pallattino disti ad esto signore chel s'era già contenirio de efer fuito questo veste andarcio e in Cipro el ebe del mese ne Prima però di sciogiere le vele, ripensando alla disciplina militare che a kii sembrava violata dalla oltratistanza di don Carlo con parole il isarate e calzanti, sensa

restavene quattre giorni el quelle di più che s'havesar a tardor nel riterne, et che questo che se il domandara era mona, priche soli dei giarni si fumerchie in Centin per dar priline ath tifusa di quell'Isala. Il che doprinc sun Matth gathilica areya mandale ma ficcillente con qualit armate per la conscruttione delle cost di questo terenissimo Dominio, enrarche non si fosse poluto conservar Necesie, si haveva a cradere che son li sarra men cara che ma Escellenza apidasse la conservatione de querto ormaia. Alle quals case il dello signor Grozann' Andrea non cassò et repiscare con molle parole. Allora por il signor Merc' Antonio duste. Il tiever Giovenn Andrea he fath tante sin hore, non maneurs in entite seripossibile, al ca surà trarta di del giorni. Il signar Gioveni Andres replaco che esso sapera molto seno gli ordini al horso de sua Marià collohea et che parè facia quat che meglio la paresse per sonservatione di que slavnesta, Il signor Marcanionio sogginane che salera che ma Marsià di community the egit is passe ordinare excite the community of one strotter el che se sua divisiti havesse summendata a lui che i abbidisse in farabbe somework to be facilities of the study commanders. Replied a sugar Gaspann' Andrea che nou la hareva per generale il sua Massit cattalica. le qual non communicava que sio, ma firere como ad norme del Papa, el rhe facesse parter la lellera. Il signor Marc'Antonio face partera el leggere la utiera, et dosse che apa credeva che que Maesti havente ordinale pressio, come se il Pela ci havessa messa un Versoro e na Palvinova al quali sa sugliono der questi honori, ma che essendosi sua Santili servito di las, sun Maestà havesse vointe confider queste carace ancora volla una percause of the so fice annualment of homoge alleg person in content in the ttenets. Alle quals cose il signor Cincursi Andrea respess sea molto parole, el su antona concluse che havrebbe fatte quelle che li fosse parse megho dell'armata di sua Massia cattolica nella quate lui solo di hopera Cautarità. Il signor degregatemie disse che haveve questo per tona, che agle ermmendesse tutes i ermate di sua Muesti, et che a fui bastara ordinarii 40/16 Che Neverse enderale servito di Cella Nevert. Al 10 non Chaveron voluto fare non la facesse, il che ful heuria den patula commandare al Signor Marchese all Forreminggiore et a helte le sue genti che con la commandater Edlustriasima Viccot da Napole, et che non l'hirrirà fatta parche gli eve basiato hazev ordinato a las quanto gli era occorso. Replich il mguor securin Andree the 16 Merchese non ha was fado quello the esso thguor Marc Intonio gli kavesse communicato, me quello che gli hauesse commesso has solo. In questo dane si rignor don Carto Dovalos, che si trotorra presente, che nè las mance haveras obiedito di sugner Marc' Antonia. ma it bene at Signer Georges Andrea, at the les antere become per gente in quell'oriente. Il seguer Mare Autonio il desse che non dorre pariar and con un mo valette maggiore che puteun che superse che basen commen-

18 3 B . 28

mettere in mezzo né il nome né l'autorità de Pontefice, scrisse a Ciannandrea questo biglietto \*:

- « Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore,
- \* Havendo considerato quel che oggi il signor don Carlo Davalos ha detto in presenza mia, di Vostra Eccellenza, del General di Venezia, et di quelli altri Signon, mi è parso convenire al servitio di Sua Maestà ed alla dignità che io tengo di dire a Vostra Eccellenza che faccia ritenere la persona di esso signor don Carlo, fintanto che Sua Maestà, inteso quel che oggi è passato, commandi quel che le farà servitio, perchè fatto questo io non vi ho altro che fare. Pertanto la prego che per servitio di Sua Maestà e per rispetto della mia dignità lo voglia così eseguire che così fare io stesso in servitio

dato a maggiori huomini di Ini. Il nguor Cicham Andrea ordinò al della pignor Carlo che se ne andasse; et hi sa me ande. Tornando a dire il signor Giovana Andrea che esse farà quanto il fosse parso meglio, et che sapeva gui ordinò di sua Maeste Il signor Marc'Antonio il repitcò, che poletà egii voteva far quel che gii pareva, et esso non la poleva sforvart, che lui si libercama da questo come homo di sua Santiti: et che il signor Giovana Andrea facesse quello che meglio il paresse. El il disse ancora che doves covar della sua galea el tall'armala di sua Maesta il signor don Carlo per haverii parlato con tanto paco rispetto. Al che asso Signor Giovana Andrea rispose che favia quanto doves

« El questa è la sustanza di quello che a noi pare di haver lateso, el di recordarci (come dicemmo di sopra) di queste successo, il quale forse è passato con qualcha altre parete di più che moi a non abbiama adute o una ne sono restate così bene a memoria.

- e la fede ili che, ec.
- t Di Gelee, all XXVIJ di settembre MDLXX
  - e Sporea Pallavietno (Ferme miografa).
  - a JACOMO CREST, Proposition dell'Armeta (Firm: astograb).
- e la Damenica Vico secretario cull'Eccellentissimo Segnor Capitono Generale dell'ormata della Seventissima Signoria di Veneta fui presente d mi sottoscrivo alla soprascritta scribura d'ordino di Sua Eccellenta, v
  - Auch. Cot., t. I., p. 36 (Fires edginste).
    SAGGIATORY, Copie pubblicate nel t. III. p. 276.

Google

suo, quando ne fossi da lei richiesto, stando Vostra Lecellenza nel luogo mo. Est le bacio le man. Dalla ma galera capitana nel porto di Instanto a di 26 di set tembre 1570, Servo di Vostra Eccellenza

## и Максамителе Соцома, »

[47 sellen bra 1570]

XI. — Cost l'armata di Spagna resto il menesimo giomo divisa dalla pontificia e dalla veneziana nel porto di instamo, per aver voiuto Giannanifrea fare il piacer suo, secondo gli ordini aceriti del Re. Il quale dappor non ne fece alcun risentimento, anzi ebbelo sempre più caro, a tale che non guari dopo lo nomino generale con preminenza sopra gli altri general delle galere di Napoli di Sicilia e di Spagna, e ci più non dubitò proporto l'anno seguente nella terna del generalato supremo di tutta la lega seri e quantanque escluso, ri randello alla armata insieme con con Carlo Dava os procurando ad ambedici l'onore del comando all'ann l'a a diretta dell'ordinanza e al altro il governo delle navi, donde gli effetti fanesti che appresso si leggeranno.

Intanto però Giannandrea congedatosi dal Generale di Veneria con molte cui nonie, e inclinatolo a ogni passo dallo scannetto di poppa, chiamato pizzuolo dai Veneziani sino alla scaletta di fuoribanda, si ridusse a bordo della sua galera: ove sommamente heto di aver concli so il negozio a modo suo, fermo dia spalliera, fe' palese agliamici la vittor'i riportata e l'abbassamento del Generale romano; ascendo ancora a motteggiarlo con questo fazzo.

<sup>\*\*</sup> Veill appresso it som II, e quelle del lib. II, sul generalmo

II MALCANTONIO COLONNA Informazione di quel chi disaccesso del armata ec. Ms. co ponese pubblicato pur da. Saografore chi, t. III, p. 30

INTA 20-

- Pensava Marcantonio farsi onore a Cipro con la roba mia. — E quantunque Giannandrea si lasciasse andare a siffatto discorso sul ponte della sua galera, senza che vi fosse persona di faori tuttavia ciascun deve intendere l'enormità di rattizzare le passioni de'suoi con le proprie, a pubblico danno, e ton si gran travisamento di giudizio. Imperciocché al postutto non intendeva la Marcantonio a farsi onore con la roba altrui, ma si bene a liberare i Cristian, dal coltello dei Turchi con le forze comuni messe all'ubbidienza sua, che sarebbe stato onore e debito di ciascun cristiano il farto, come fu colpa e vergogna il rifintario. Tanto più per parte di Giannandrea, le cui galere condotte a prezzo dal Re, promesse ai Veneziani per soccorso, e poste sotto lo stendardo papale per combattere, non potevano più dirsi, come egli diceva roba sua: ma di cutti coloro a, quali crano obbligate per quegli effetti che egli fare non voleva. Ma în quella vece pensava conservarsele a fin di caricare in Candia moscadelli e malvasia in buon dato, e di scorrere dappoi nell'Arcipelago non già per refocillar di generosa bevanda quei Greci tapini che erano pur cristiani al par di lui, ma per farvi presa di genti, e rifornir di ciurme le sue galere 14.

Certo è che non ostante la gran premura di voier presto essere in Sicilia, indugiossi in Cancia cinque giorni a caricar quei vini: ma non trovo che egli eseguisse il divisamento delle rappresaglie nell'Arcipelago. Forse k tempeste che gli feccro sferrare molte galere <sup>19</sup>, forse

<sup>2</sup> Marcasitorio Colorista, Actorione de Re de Spagne date dal porto Li Trisiamo d' e etiebre 1570, publicanta unicora dei Cassinesi in appendice al Sermio cit., p. 437, hn. 21 o ali

ARCH. COL., Retaxione storică di questi fată, L. II., p. 259 b, în medi Itun, t. II., p. 472, noterella. « É tutto questo nasceva per il desiderio che habeua di fighar genia nell'Archpetaga, che pur sono christiană, » » Giannandrea Doria, Manifesto secondo delo da Candia il 5 ellobre 1579. — Pubblicato dat Saggiatoria, t. II., p. 362 e 364.

'orrore di tanto eccesso, il ritennero. Ma in argomento coci grave sopra gli usi e gli abusi della marineria di quel secolo, non posso io restarmi dai chiarire che fossero le così dette rappresaglie: ed il farò con le parole gravissime di san Pio, donde tutta si dimostra la qualità del male e del rimedio. Ecco il documento in volgar nostro rivolto.

• v.S. D. N. D. Pie Ph. V. Praceptum and Christiani apad Turtus stress reports, labore com hours out above harmatanian ~ Paul Papa V.

« Moto-projeto ele Licet omnibus noti amum sit tellum boc qual rum implo Turcarum lyramus gerilor, non es tentima de causa geril al imminent ab (line viribus noise perseulum dinistramus, sed ut etiam plurima Christianarion milita, que sub dira tilius teraminide servidem ac misevabilem vitam decreat, in libertaiem, as net Christi nomen libers profetendum, ac excelentum plactuomes, upo deformat tames and christiana fruteralizatis obtiti, toca Turcerum austinia mostrorum inpudentes, Chris thanon thiless repertor in servicients redegerant bonis as fortunis the transest, trinsmibus allegarant ac lateau amposecrent Quo fit of Christi sanguine redempts, que consellates valis Christianarum adrendum, el victoriam exoptaverent, ea a victoribes frateilus sus patienter, gestus panto pejora a Turcia expedient possiliscul. Nos igitur esus locum livel sumerite tenentes in terris, qui de Cicio ad tiberandum nos venit, et de mane attanticionam nastrorum liberalis desaceps sinc fismore servicimus illi, perentes 40 th thenicht notes at to rega films nucleus conducts of desteliable limits. moras almus, lipsias amaripotentis Dei contra tras Classengus nostram iram provoceman maise hagusmade obsérve enficieles levers provinciones deces urmais et mandamus ut multus deintrija sine saeri finderis miles, sine alias Christianos capital, and prieser corum valualitiem citam data mercede, remigare cogat, teleam imponet, aut ofus bona diripiat, quinimma fraterno et annicabiliter ud christianom pietasem decel, tractel, ac libere cum liberti. tonjugibus, bonus abure permellat. Illos autem omites et singuios qui huic constitutioni contrarre præjumpjerint, declaremus spac facto in panam excomunicationis talie sententes incidence, a que non possine nen a Nobit ent a Successoribus mostris prever quam in mortis articulo, absolve et alternativolument des a supersoribus surs ad quos specialità serere et graviler muta contraventionie qualifatem paniri. Mondenies connibus et singulit mm iprius clarus, gram locorum ipsarum supersoribus quibus special, il in futurum speciabil ut pro quento student dirivam gratiam, nostramque Maticifalium frantered, hoe Norteum mino vero fatius Dominicum fett coffune at mandalem in facis near jurisdictiones, sincilis an quat christianos principum fuderalorum Prafectos tam generales quam particulares of pellere configerit, en hagun anjur ejus loci habitalores intelligentes fuerout, et in span chara Classe produce ardites, affigu, et sub pornis sibs bene

« Precetto di Pio papa V.

« Quantunque ciascuno sappia che questa guerra or ora incominciata contro l'empio tiranno dei Tarchi non solo si faccia per trastomar dal nostro capo il pericolo imm nente delle sue continue invasioni, ma anche per rimettere in libertà, e al quieto esercizio della fede ed alla professione frança del nome di Gesù tante migliaja di Cristrani che sotto la feral tirannide dei Tuzchi servile e misera vita conducono, tuttavia non sono mancati taluni tanto immemori della cristana fratellanza che assaltando le terre dei Turchi nostri nemici hanno fatti schiavi pur i Cristiani di quelle parti, e spogliatili dei loro beni e sostanze li hanno incatenati nelle galere, messi al remo, edi anche imposto il taglione per il loto riscatto. Donde ne è seguito che i fedeli redenti col sangue di Gesu Cristo, i quali avevano con le loro orazioni e voti affrettata la venuta e la vittoria dei Cristiani, tali cose abbiano avuto a pature da: Cristiani istessi loro fratelli e vincitori, quali appena dai Furchi aspettar si potevano. Laonde noi, che quantunque immeritevoli, teniamo in terra il biogo di Lui che venne dal cielo a sciogliere le nostre catene, affinche liberati dalle mani dei postri nemici quinci innanzi senza timore serviamo a lui, temendo giustamente non forse poco curando la carità, e la dilezione impostaci da

visis faciant ab omnibus involubiliter abservari ut, a Deo opi, max pramis atterns et a nobis de ra ditigénter gesta landem reportura mersantur

a Volumus untern ut prasentis nostri Motus proprit sola signatura nufficial, et ultique fidem facut in judicio el extra quacumque regula ten aconstitutione apostolica contraria non obstante, quedque illius exempla etiam impressa edentur, enque Notaril publici manu, et cujuscumque Curia ecclemantica, ant Praesit sigillo obsignata, candem provins fidem ubique factioni, quam tom praesius Motus-proprins faceret, si esset exhibitus, vel ostansa Contraris non obstantibus quibuscunque.— Placet Nota-proprin M.

Roma apad Flavedes Anionsi Biodis impressores Comercie.
 Fibriothea Casanat., Collemone de Bolle, Edille ec., t. I., n. a. —
 Fut estrote del lege dote messo. m anno 1561

Lui verso i nostri figli, provochiamo l'ira sua contro di noi e contro la pavale Armata nostra, dovendo provvedere a siffatto disordine, per tenore delle presenti deliberatamente comane amo che a uno quare annanzi, o militante neila saera alleanza, o chiunque si voglia, ardisca pigliare a torza i Cristiani, ne costringera contro lor voglia a remigare quando ben li pagasse, ne imporre il taglione, ne spostiarli dell'avere ma in quella vece fraternamente ed amichevolmente come conviensi alla pieta cristiana, li tratti, e gli aomini coi figli e con le spose di ciascuno lascino andare a lor talento. Però dichiariamo che tutti e singoli coloro i quali ardiranno violare questa nostra costituzione debbano sul fatto essere incorsi nella pena della acomunica, sentenza gra data, daha quale, men che nell'articolo della morte, non possono esser prosciola altrimenti che la Noi o dat nostri Successori vogliamo inoltre che esst stessi i delinquenti siano pun ti dai superiori loro di pena severa e grave, avisto rispetto alla qualità del mancamento. Comandiamo ancora a tutti e singoli i supenori taato della predetta Armata quanto dei luoghi indicati, at quali spetta o per il tempo futuro spetterà, che per quanto hanno caro meritar la grazia di Dio e la nostra benevolenza, questo Nostro, o per dir meglio Divin comandamento e precetto, nei luoghi della loro giurisdizione; o vero dovundan approperanno i comandanti dell'Armata, o delle socadre dei principi alleati lo facciano pubblicare, affiggere, tradutre nelle l'ague che si parlano nei detti moghi e dalle dette persone, bandire per tutta l'Armata e da miti inviolabilmente osservare, sotto se pene che a oro sembreranno convenienti, affinché possario sperare da Dio ottimo massimo i premi eterni e da noi giusta lode per l'adempimento fedele di questo dovere. Vogliamo di più che nel presente Motuproprio basti solo la nostra segnatura e questa dovunque faceia fede nel giudizio,

e faori, non ostante qualuncue regora e cost trizione apostolica in contrario: e che se ne tirino molti esemplari a starria e quel i sottoscratti da alcun Notaro pubblico ed insieme manin del segi lo di qualanque Curia ecclesiastica o di qualche d'relato, tanta fede facciano in ogni luogo quanta ne farebbe il presente original Motuproprio se fosse prodotto e mostrato. Nonostante checchessia in contrario. Piace per Motoproprio »

Ecco dipinta al vivo per la mano maestra di un Santo la pietà faliace di alcuni malvagi militanti nella sacra alleanza, che sotto specie di far la guerra ai Turchi spogliavano e manomettevano i Cristiani, con tanta sfrontatezza, che a frenarli fu bisogno di un decreto papale m tutte le forme e in tutte le lingue, come quello recitato. Da ciò giudichi chi intende ii principio dell'alleanza in compagnia di cotali.

Ma per ritornare a Giannandrea, la sua condotta nella guerra di Cipro spiacque a ciascuno in ogni parte men che nella corte da Madrid <sup>6</sup>. Il cardinal Morone, di quella esperienza e virtu che tutti sanno, quantunque nato suddito di Spagna, se ne dolse pubblicamente <sup>65</sup>. Il cardinal Pacecco, principalissimo ministro del Re in Roma, ripetè più volte che egli non sarebbe mai ben servito finche l'armata sua fosse in mano di chi ha galere proprie; perchè questi per loro interesse schivano quanto possono di metterle a pericolo, nè vogliono distruggere l'armata del Turco; perchè il nutrimento loro è l'armata di lui <sup>61</sup>. E san Pio tanto d'agusto ne prese che per più

b Counten n on Documercos en , t 19, pag 18; Cedula de Felipe II declarando que from Andria debirá proposer i mandar a los gemerales de Napoles, Stellia y Espeña. Data del 2 maggio 1972.

le Francesco Losso cit., p. 20: « Il Cardinal Morone dicesa, Piacisse » Dio che Gianuandrea non si fosse mai congiunto coi Venestani, perchi fu falto più mais che bene. »

<sup>5</sup> Francisco Londo dit p. 21

iettere se ne rich amó al Re di Spagna 4; e di ciò non contento, spedl a Madrid Pompeo Colonna perché a voce dicesse quel più che non voleva scriverne 4 ed avendo Giannandrea per discolparsi mandato a Roma Marcello Dona, questo non fu mai voluto neevere dal Papa ... L'unica sua difesa furono e sempre saranno gli ordini secreti del Re; ma quanto possa valere in materia così grave ed evidente, con tanta ruina del cristianesimo in Levante, tanto danno dei Veneziani a Cipro, e tanto pericolo di tutta l'Italia, massime con quel modo perfido di mostrarsi sempre pronto in parole, esser sempre restro nei fatti, e rimandame sempre agli altri la colpa, il dica chi ha senno, o chi si sente d'imitarlo. I suoi parziali, e alcum scrittori, smagati al miraglio della corte spagnuola, non potendo dare ragione a lui, si contentano levarla agli altri. Dicono che i generali vennero a rottura, che le loro istruzioni portavano difficoltà, che le corti non

Pi Annonio del Herrena, Historia general del mundo, in-4. Vaglia dolld, 1808, part 1, p. 801, col 1 in fine: a Mercantonio embio adelante a Pompio Colonna que ero su ingertentente, a sar cuenta as Popo de lo que havia pasador de que pesó al Pontifice, y se que eb al Rey catolico des principe Dorio.

S Ladercht, Ann. Eccus post Baronnin, t. 10, p. 53 Quivi è il Breve di sun Pio a Filippo II, di credenza piena alle parole di Pompeo Colonna latore del medesimo: pregando Sua Macrià che a Laquenti Pompejo sandam fidem adhibati quam nobe i puiz, si sum se prosentes reges-

Ascer, Cobq t. II., p. a88 b, lin. at; o p. séo b, lin. 4.

Cana exa cit., p. 654 col. I, B. « El Dorla ambio a duculparse con el Pontefice de les cutofies del Colono i fue a España e traiar de la su-cedida en a quel nereno, à responder a las queras de Plo V.» Buono che reconnece le lagranze del Pontefice, e bisogra rugranario che non le abbia pur chiamate calumnie di san Pio come le chiamò calumnie di Marcantomo.

Meglio procede il Rosert. cit, p. 45, nota 40: a Se ha tendo hanta ahora per un echo inegable, en que contrenen cash todos los escritores que Doria pracedió en el mando de muestra expedicion auxiliar de Chipre, cuando menos con indolencia... però Espeña hiro entonces a favor de Venecia quanto podia. y que sobre les gefes que mandaban sus esquadras o sobre su gohierno deben recept las enipas o

erano d'accordo. Ma i generali di Venezia, le istruzioni e gli ordini del loro governo dicevano chiaro una cosa sola ite a Cipro, e combattete l'armata nemica. Quelli di Roma ancor più chiaro dicevano; ite, soccorrete i Venesiani dove e come essi richiedono. Il disaccordo, la rottura, le istruzioni equivoche restano in mano d'un solo, di colui che ha le cifre segrete, di colui che deve combattere e non combattere, esporre l'armata e non esporta, obbedire e non obbedire. A lui, ed alla corte da lui rappresentata, tutto il torto anche per implicita. confessione di quelli che nel difenderlo si contentano di dargliene la metà. Ciò non pertanto 10 non sare: nullamente maravigliato di veder companie alcun campione alla sua difesa: perché ancor dura il vezzo di riguardar. l'opere sue sotto il manto della real grazia che le copri, come se non avesse mai potuto dare in fallo. Si provino costoro, producano pauros: documenti, citino qualche storico che non pote ne vedere ne alzare il misterioso velo; mettano innanzi qualche avviluppatore the, non volendo accusare uno, calunnió tutti : e se fa bisogno, rinneghino. gli archivi di Roma, di Venezia, di Firenze, di Montecassino, non meno che quelli di Spagna farà sempre contro a loro l'isola di Cipro che per non esser soccorsa cadde abbandonata nelle mani dei barbari, i quali ancora dopotre secoli la possiedono sarà mai sempre vero che Giannandrea inteso a magnificare la potenza del nemico, e a vilipendere la nostra, sconfortò l'animo delle genti e ne guastò il valore, o come oggi dicono, demoraliziò l'armata \*\*; si avra per sua confessione medesima che egli fu l'altimo ad arrivare, quando ogni menomo indugio era

7 Misure de Crevantes, Don Quirote libro IV, cap. 39, in 8. Amberes, 1683, 2 E. p. 451: e Se desengaño el mundo é todas les naciones del arrer em que estavan, everendo que les Tierces eran impracibles por la surr e Questa paura del Turchi (in) quando (u vinta la hattaglia di Le-Guellarotte, se 6.

.. Google

HARVA 25

fatale: che giunto sul campo, si oppose al procedere; chiamato a battagha, non volle combattere; nebiesto di soccorso, prese congedo, pregato, si scuso, comandate, disubbidi. E se questo non basta, seguando da presso, riguardino ai favori del re l'ilipio che già lo desuna primo tra i generali di Spagna, e successore in laogo di Don Giovanni d'Austria, s'affissino al resto dell'opere sue, sino alla famosa g'ornata del sette ottol re a Lepanto. La tra tanta gente ci tante nazioni tutte ricoperte di verace e cristiana gloria una sola vergogna dovette rattristare d'oristanesimo le fo la sia.

. Is ottobre \$50.

XII — Marcantonio al contrano rappresentando non già le galosie, ne le ragioni di Stato di copa e interessata. corte, ma in vece a smeera fede e l'imparzial devozione del Pontefice romano al pubblico bene della cristianità, npresa l'abituale sua pruoenza o moderazione da che per comune testimomanza soltanto il repentino caso del ventisei avevalo alquanto potuto sinuovere, si accestò se nore più amorevolmente at Veneziani, lor mostrando Lanano. suo tutto conforme nelle parole e nei fatti alle istruzioni di Roma di non doverli giantinai al landonare. Ecco come i due capitani secondo gli ordinamenti diversi delle due corti si comportavano. E i Veneziani posero amore grande a Marcantonto e tanta fisturia in liu, che non pareva loro poter grammai in alcua tempo trovare amico più feocle e più pronto ad ogni loro piacimento 18. Laonde inaleme. con lai il giorno ventisette salparono da Tristamo, in-

pontos me perez dorare por la sirgogi sa figla del prancipa Andrea De ria alla Prevesa, ser la imbeccina del data di Medinaccii alle Gerbe, per la lentezza del don Garzas de Tobolo a Mero, e per fata di Gammodrea a Cipro, Tual ell'att della istessa politica della corte di Singua.

\*\* LABRECTI Cit., U. \$11., p. 37" & Cierque famen, Gratismus scalicif et. Vaurocenus com serritoribus canteres, Pantiquese classes, proefecto Columnia.

sieme I di seguente presero terra a Sittia, insieme schivarono d'incontrarsi più con Gianaiandrea, oltrepassarono il porte di Candia, e alli due di ottobre si ormeggiarono alla Canéa Infausto ritorno! scherniti da nemici, pressochè traditi dagh amici, perseguitati dall'avversità della fortuna, dalle tempeste del mare, e dalla rabbia dei venti. A Giannandrea nel tragitto sferrarono quattro galere, tre di Napoli e una dei Negroni , due galere di Marcantonio naufragarono, tredici dei Veneziani si persero, ed altre più andarono traviate sino a capo Dionda. nella costa meridionale dell'isola. E sebbene non vi fosse stata gran mortalità di gente, pur restarono tutti così perduti di arumo e di forza, che non era più a riconoscersi quella robusta maranena, e quella fantena mtrepida che poc'anzi aveva chiesto ad ogni risico la battaglia. Niuna cosa più contrista gli uomini nella sventura, che l'essere abbandonati da chi s'aspettavano ajuto.

Ciò non pertanto il General veneziano prese a rimettere l'armata, a sbarcar le milizie, e ad ordinare i soccorsi e le provvigioni per Famagosta, per Candia, e per le altre isole del dominio. E Marcantonio a riparar le sue galeze, e a scrivere gli strani ed infolici successi di quella tampagna a Roma, a Venezia e a Madrid Si conservano ancora nell'Archivio di sua casa lettere, giornali, documenti, relazioni, cifre e scritture d'ogni maniera mandate e ricevute dal Papa, dal Doge dal Re, dall'Ambasciatore di Spagna, dal Granduca di Fiorenza, dal Cardinal se-

coregium perhibem testimonium quod non minus consilio quam animi moderatione publica: skilitati prospezzerit n

TEM, p. 53 4 Cumque Marcus Automos omnie mantris und efficia temetis lipsis comulate persolvasset ab ess discersit, ingentes gratias ibsi et Pontafici agentitus ab egregiam vavatum operam al fidem et constantium ed extremum praestium s

Rossez, cit., Decemente, p. 117, col. II, lin. 42, a. p. 179, col. II
 39 opposto a qual cha si legge a p. 43. lin. 23

SACOTATURE CE., 1. II. p. 362 e p. 364

gretario di Stato, e da altri personaggi principalissimi nella secreta confidenza dei quali tutta traspira la candidezza a la fede dell'nomo eccellente. La é gran mèsse a raccogliere per la storia di questi tempi, e di la ricavo che niuna cosa tanto ribadisce nelle sue lettere, anche al re Filippo, quanto la doppiezza e gli ordini segreti di Giannandrea. E quantunque nelle lettere al Re destramente faccia le viste di credere che questo scondo non fosse venuto per sua volonta, pure avvisa che il solo sospetto produceva tristi effetti, diffidenza tra i Veneziani e discredito all'armata reale. È ciò ben chiaro si mostra da un brano di lettera al Re con la seguente conclusione \* « In fine per tutto il tempo di questa campagna Marcantonio non ha avuto che dire con Giannandrea perche gli fosse dato nulla, ma solo per queste due ragioni la prima è che non avessero giammai a sapere i principi del mondo che Vostra Maestà avesse dato ondini contra dittori per la stessa impresa, come non il ha dati, e l'altra che tenendo Marcantonio la modesima volontà e desiderio di Giannandrea per la conservazione dell'armata di Vostra Maesta, si doveva fare in modo da conservarle pur la riputazione, e che giammai pei tempo a

F Marco Artorto Coloria. Carta a la Majestad del vey Calolico a En Ioda esta formada M. Antonio non ha tenido en fin ninguna dele rencia con Jam Andrea de que a el se le diesse nada, sino per estas des causas: la una de que no entendissen farnas las principes del mando que V. M. husiese éado ardenes contrarias por un mismo negocia, como mo las ha dado, y la otra, que tentendo el la misma volunted. y disco que había Juan Andrea por la conservación de la armada de V. M. se havan de haser de que se conservase tambien la reputación de ella, y que en nimigua hempo se pudiese dar tacho a los ministras de V. M. de haber de xado de agudar y facorecer una causa tan cristiana camo esta Esta es la sumaria relación i sustancia de lo que se ha pasado, y aunque bien tentada que tenejantes platicas se pueden adober y rotorer con muches polabras y colores, todavia a M. Autonio ha parcedo con su Rey y señor habías desandamente lo para verdad con pocas i verdaderos pulabras. a Aucas. Cos., 1. 11, p. 159

Si vede gare la nota n. 37, e pli altre di questo libro.

venire non si potesse dar taccia ai ministri di Vostra Maesta di aver lasciato di ajutare e di favorire una causa tanto cristiana come è questa. Tale e in breve la sostanza di quel che è occorso; e quantunque ognun sappia che siffatte pratiche possono esser dipinte e raffazzonate con molto artificio e molti colori, tuttavia è parso a Marcantonio parlare col suo Re e signore senza mistero la pura e achietta verità, con poche e ventiere parole. »

[Ottobre-dicembre 1570.]

XIII — Intanto il General veneziano aveva fermo lerarsi da Candia per isgravar l'isola dell'incomodo che
le apportava il dover nudnr tanta gente, ed anche per
indurre coll'esempio l'armata nemica a ritirarsi, perchè
quei luoghi potessero quietare. Ondeché, lasciato quivi
il Quirini con le galere consuete della guardia, egli col
resto dell'armata se ne venne a Corfù in compagnia
di Marcantonio. Il quale vedendo che i Veneziani disarmavano, fece lo stesso; riserbandosi soltanto quattro galere rinforzate e congedatosi da loro, che a gara non
nfinivano di onorario e ringraziario, sciolse le vele per
ritornarsene a Roma.

Se non rhe nel breve tragitto da Corfo ad Ancona ebbe così avversa la fortuna, e tante maniere di travagli e di presentissimi pericoli quanti nelle lunghe navigazioni di molti anni incontrar si potrebbero: calamità, tempeste, venti, folgori, peste, fuoco e nemici, posero a durissime prove la sua costanza? Entrata nelle gaiere da fui con-

<sup>2</sup> Boaro, ch., p. 862, 864.
Addriant ch., p. 862, 864.
Arch Col., t. II, p. 260, 288.

<sup>\*</sup> Unertus Folietta, De sacro fadore, apud Burmann in Thesaur, t. 1, p. 995 a Catevian breve itsud iter in Italians its injection full at nome in multorum amnorum longitudate tilneribus planibus asperitations conflictatus aut atracioribus casibus jactatus fuerit multanque fuerit ge-

dotte la infermità che era nelle vencziane, pati acerbissime pene, e vide gran numero dei suoi tocchi di peste e morti. Partitosi da Corfa ai ventotto di ottobre, fu da terribile tempesta gittato à Casopo; e non mai racconciandosi il tempo, quivi intenuto un mese a consumarsi di fame e di stenti. Sciolte le vele alla prima aura favorevole, ecco scatenarghsi contro la rabbia di un libeccio burrascoso, e gittario a naufragare in Schiavonia altri de' suoi monegli attorno di febbri acate e di langhi patimenti, altri tornazsene a Corfu, altri ad ogni rischio sopra piccole barche farsi tragittare nella Puglia per potersi in qualche modo curare. Tra questi fu Domenico de' Massimi, nobile romano è capitan di galera, che dopoil naufragio con alquanti suoi famigliari scampato a Lecce, quivi ribiato ca tanti casastri, ala quattro di decembre moresse. Ho alle mam il codicillo della sua ultima volonta, donde ora traggo alcune notizio cae fanno al mio proposito <sup>10</sup>. Domenico prima di tutto lascia scudi venti per dare suffragio alle anime di tutti quei remiganti che, di buona vogaa presi a Roma, erano morti nel naufragio della sua galera: lascia scudi trenta al nadre cappellano dell'abito di sant'Agostino; altrettanti alla Camera Apostolica per le spese della guerra contro i Turchi; scudi cento al capitano Paolo Martelli di sua provvisione, del tempo ene prese a servire sino a tanto che la galera.

mus pestis a como, a ventis, a tempestatibus, ab undis, ab igne, ab homimbus sus prope non fueru n

ANDERAS MAUROCENUS, Hist Venet., lib. VIII mad Venezia, 719 t. II, p. 332 e 333.

PAOLO PARITA, 40 guerro di Cipra in 4. Venezia, 1718, p. 135. Area Col. 1, F. p. 260.

9) Acceptio 58' Massisi in Roma. Il testamento è fatto in Roma I anno 1500 prima che Demiento pattisse per l'armata, il coderilo in Lecte L'originale è presso S E, il principe D. Camillo Massimo nell'Ascu, segnato Ampadio A, muzzo E, minuero sq. che per gentilezza di esso signore ho copinto e con arre presso al use

phys lyva

détte in terra ordina che qualora la sua fregata fosse mai caduta in poter degl'infedeli, siano riscattati a sue spese i mannari, e pagato il prezzo della medesima al padron Girolamo Laudati. Cosi il capitani dei Massimi 23 e tanti altri suot pari romani e veneziani terminarono il corso della inferice spedizione a Cipro. Oltracció si légge che essendosi la squadra pontificia per tanto tempo trovata pel paese dei nemici, o dalle loro terre, o dai loro bastimenti in alcun parziale riscontro, aveva preso prigionieri. Domenico nei predetto codicillo ne lascia diciassette, tutti turchi quattro siano liberi, cioe Annibale, Adir, Orlandecco, e Marzio: una bambina turca di Scarpanto sia messa alle orfanelle di Roma; siano consegnati ai ministri del Papa l'albanese e il greco, ambedue rinnegati, e il turco naturale chiamato Curdo, un puttin negro, per nome Salem, al signor Piero del Massimi suonepote. Cadir africano a suo fratelio Orazio: uno schiavo ed una schiava grandi di Barno al signor Paolo Orsini: ed alla signora Vittoria Naro sua moglie quattro achiavo Branche ed una negra, questa chiamata Barlecca, e quelle Fauma, Miriam, Zena e Zoaba, insieme con una denzelletta e un fanctuano fighuoli dell'ultima; pregando la cetta signora contessa a far quanto si conveniva perché: tutti si battezzassoro, e le donne si mantassero ne' suoi



<sup>\*\*</sup> Le fregate nel secolo decimoreato entato partelletti velocissimi a vela e a remo, di cite i cupitari garvanti per trascomere dall'una all'altra guitera, per far le scoparte, prancarè in terra e cose simili. Quella di Domenica de Masimi non poteva vaier più come egli ae dice, che cinquanta o sessanta scutti. A poco a poco questa mantera di hastimenti, ritenendo sempre i istasso nume ed ulficio, è stata ingrandita in quel modo che tutti or senno.

or Gallette Inscript, Kont., class, X, p. 25. Quindi erra il Letta che lo pone alla battaglia di Lepauto, essendo morto un muo prima nel ditornare dalla guerra di Cipro. Nel vero il suo mone non ni trova più nel codici colonnusi dopo il 4 decembra 1530, giorno della sua morte; e la sua donna l'attoria Naro sel 1571 e la più passata ad altre moste;

feudi, che se per avventura coloro la ponessero in fastidio e non volessero battezzarsi, pensasse a venderli.

Tratterò a miglior tempo questa materia degli schiavi turchi e dei loro trattamento nello Stato papale.

Ora tomo a Marcantonio che, ricoveratos: a Cáttaro, neanche quivi entro al porto può trovar riparo alla contraneta depli elementi onde è perseguitato. Stando surto presso alle mura della città, durante un grosso temporale, tra la proggia diluviosa e lo spesso guizzar dei lampi e l'eco lungamente fragoroso dei tuoni, la sactta folgore dié a gran furia nella sua capitana, e misela a fuoco. Il legno vecchio di quarant'anni, ando e impegolato prestamente fu tutto in hamme; terribile spettacolo, e rare volte veduto. Guizzava il fuoco su per le sartie sigo al calcese, braciavan vele e manovre, le antenne ardenti cadevano sul ponte, e come arrivava il fuoco alle poste degli archibugi e delle artiglierie, sparavano da sè in mezzo all'incendio ove per caso erano volte. La in mezzo scorrea Marcantonio a sferrar le ciurne e a far disbarcare le genti e vedendo che il fuoco s'accostava alla Santabarbara, preso in braccio lo stendardo usciva ultimo dalla galera. Indi a poco, accesa la munizione della polvere, con orrendo strepito tutta disfatta in minutassimi pezzi disperdevasi nei gorghi del mare. Questa fine ebbe la famosa galéa quadrireme del Fausto 95 °Ció non pertanto fu cost

\*\*Moki hanno parlato e pris cose si son dette della quadrireme costruita a Venezia dal Fausto. Il professore Straweo ed il basone Parazatta devono dirno qualcosa ne' toro Vocabelari de Morina cortamente ne parla A. Jan nel Dissonere peligiotto de Marina, e nella Archeologue ne nelle Che in quadriremo del Fausto fosse dai Veneziani teoria molti anni nell'armende, a tratta fotori nel 1370 per Capitana di M. A. Colonna si prova con la testizionianza icitata alla nota 17, e con molti riscontri dell'Archivzo Coloroverse: ma ora non li ho a mano Sono certo che la detta palea, comechè di primaria grandezza, non era a quattro ordini di remi quando l'ebbe M. A.; ma a tip ordine solo, sopra un tolo posticcio, conce tutte le altre, il numero unito al nome non prova, altro nella bireme, in-

destro Marcantonio che, ajutato del cavalier Gaspare Bruni, potè salvar tutte le genti di capo e di remo, e portar seco lo stendardo e le scritture a terra, e dopo ncaperare l'artighena. E quantanque avesse in quel disastro perduto ogni privato arredo, per fino l'argenteria della sua camera, e non avesse altri panni che in dosso, pure imperterrito nei pericoli, e nullamente agomentato ne deile tempeste del mare, nè degli ardori del fuoco, riprese il mare con una galera veneziana di Francesco Trono, menando seco le genti che gli restavano . Da Cattaro passó a Gianizza perseguitato sempre dalla fortuna, e sempre superiore alla medesima: in quel passaggio tanto gli crebbe il vento contrario, che i piloti giudicarono non potersi salvare se non pigliando terra a Ragusavecchia. ove dettero fondo a due ancore, e si rafforzarono con un cape in terra. Ma provando in quel luogo una rivolta gagliarda di scirocco, col quale aveano navigato il giorno, deliberarono scorrere avanti e dar fondo al ndosso del capo Molino, tre miglia lungi da Ragusa. Cola tuttavia la galera travaghava assar ed era bisogno alla ciurma star sempre col remo ad ajutar l'ancora che non arasse sul fondo sebbene con poco effetto, perché il freddo della notte, e l'acqua che minuta proveva, e gli stenti continui prostrate avevano le forze di quelle misere genti. Ma pur la galera ad ogni modo si manteneva.

tense e quadrirente se non la maggiore o minore grandezza. Che se la galba del Fansto avezsa avuto quel mineccio di quattro grandi, nè i codici cotonnesi l'avrebber tacisto, nè io mancato di appontamelo.

\* Arc. Com., r. 11, p. 384.
Bosin cit., p. 870.
Contardur cit., p. sr.
Sereno cit., p. 72.
Mororint cit., p. 332
Paruta cit., p. 131.

Parendo none meno al sotto-comito che, per la grande tiragna w che essa galeri pativa, sarebne stata maggier sicurtà legare a pie dell'albero un provese che stava al netto di prua, tostoché ebbe alientato quell'ajuto da una parte, e prima che potesse raccomandarlo all'altra, la galera impetuosamente dette in terra prejulendo cosi lango tratto, che ciascuno poté sbarcare in secco, senza danno delle persone, ma con la percita del navigho e grandissimo pericolo di ciascuno, pur esser quivi presso. al confine molte masnade di turchi in arme Quindi Marcantonio condusse nel silenzio della notte i compagni del naufragio alla piecola casa del molino e spartite che eobe le guardie alla porta, alle scale e all'entrar delle stanze, aspettò il giomo. All'apparir del quale, posto il fuoco alla galera, e squadronate le genti, marcia ordinatamente verso Ragusa: ove poi seppe che un migliajo di turchi non tardarono due ore ad essere in quel molino ove aveva passata la notte, ed eve ardevano ancora di giorno l'elt me tavole del suo bastomento 9º

I Ragusei raccolsero a grande onore il General pontracio e tutta la sua brigata, e li formirono di cavalli, e di ogni a tra comodita, fiache a oro piacque dimorare in quella terra: dopo ei che, essendosi Murcantonio licenziato, passò in Ancona, e sui principio del seguente anno giunse a Roma. Il Pontefice lo rivide con piacere più che dir si possa grandissimo, e gli parlò parole di gratitatime e di amorevolozza, dichiarandosi di lui pienamente soddsiatto: si perchè aveva patito tanti disastri per obsedirlo,

<sup>97</sup> ARC COL., 1. II, p 288

<sup>¿</sup>testo termine non facini contra niuno, perche si usava nella manna dibana dei secolo XVI. I leo trado da codici colornesi. Si accosta motto all'indole della quetra lingua, e puo esser ga nde il bengno di usario in marina.

<sup>♣</sup> Arch Col. cit. Il Da motte lettere e di le due relazioni poste
in prise nto, e nel quezzo di detto tomo a p. 288 € 289.

come per le buone relazioni che gliene avevano date i Veneziani, il Doge, e gli ambasciatori. È vie meglio sopra di lui fondava le sue speranze di quella lega, che tanto ardentemente desiderava e che la provvidenza disponeva doversi non da altri condurre a compimento se non dal più generoso e leal capitano, come nell'altro libro sara narrato



P g uzed as Google

HARVA: ...

## LIBRO SECONDO

Conclusione della lega e battaglia di Lepanto.

[1571]

## SOMMARIO DEI CAPITOLI

II. — Ministri della Repubblica, del Re e dal Papa a trattare i capitoli della alleanza. — Prima sessiono (a luglio 1570). — Domando a risposte — Offensiva e difensiva. — Le censure. — Altre difficoltà. — Condizioni di Venezia al principio dei 1571

II. — Il generale della lega in marc e in terra, e il suo luogorenento. — Don Giuvanni d'Austria e Murcantonio Colonna. — Ristretto della capitoluzione (febbrajo 1571).

[1] — Congresso solcano del 7 marzo alla Minerva — Articolo addizionale improvvisato dal Granzicia. — Nuove discordie. — Fermesza dei Venezioni. — Il Papa torna senza conclusione a Palazzo (7 marzo).

IV. — Scioglimento dei trattati. — Marcantonio spedito a Venezia. — Opinione del Veneziani. — Destrezza e ragionamenti di Marcantonio. — Sua orazione in senato per la lega (aprile 157).

V — Istanze di Marcantonio. — Suo riprego per togliere la difficoltà del donneo. — Conduce il senato alla lega. — Sottosonaione de capitoli a Roma (25 maggio 1571). — Medaglia.

VI — Annamenti. — Pompeo Colonna luogatea eate generale. — Osorato Gaetani generale delle fanterie. — Cercio Capezocchi maestro di campo,
sua patente. — Capitani delle compagnie. — Nobili ventunteri. — Tetti I
Papi del cinquevento tennero gaiere proprie. — Perche non n' ebbe Plo V
— Difficoltà per condurre gaiere da Venezia. — Capitali per le dodici galere dell'ordine di santo Stefano (maggio 1571).

VII — Venuta delle gasere a Civitavecchia. — Loro nomi e capitani — Ordini di san Pio. — Marcanitatio a Civitavecchia. — Mostra delle galere e delle fanteria. — Parteria. — Arrivo a Napoli. — Russa sanguinona in quella città tra papalini e spagnoli. — La squadra pontificia prima d'ogni altra a Messina (ao luggio).

r - Google

VIII — Movimente dell'armata turca e della vencimia — Sebastian Venero — Periccii di lui — Rumedi saggeriti da Marcantonio. — Sebastiano In gran travagno si rivolge a Messina — Incontro dell'armana veneziana e pontificia — Peste a Messina — Amorevolezze dei Veneziani verso i Papalani. — Maltalento degli Spagnodi. — Venero voriebbe partirsi Marcantonio lo citiene — Soperchiena degli Spagnoli contro i Papalini. — Tumulto moltare. — Giustalia sopra gli Spagnoli (7 agosto).

3X — Arrivo di don Chovanni a Nipoli — Sue qualità. — Receve lo stendardo deda legn. — Lettera del Granuela (23 agosto). — Pio V 10 so spinge a Mesona. — Vi arriva alli 23 di agosto — Cornegho di guerra sulla reale alli 24 — Num dei principoli copatrali e loro propositi — Deliberazione del cuisiglio. — Ardore dei Veneziani — Freddezze degli Spagnoli. — Lettera fa cifra di Marcont asso. — Sun difficile postaroro. — Due lettere, a sun Pio e a sun formecesco Burgio.

X — Altre session gozere venezione a Mersi ai — Altre qui stare — Rimedi di Mircantonio (a settemore) — La mostra — I arrivta veneziona a ietta di fiuterie — Don't fovanio e ole fotorità con si tab del Re — Riti to ai beliast ano. — Mediazione di Materiatorio. — Corsensu dei Vienezioni (8 settembre).

XI. — Altro consigno di guerra, — Dappuezza dei consiglieri spagnoli. — Voto favorevoie di Selastiano e di Marcantonio per far giornota. — Sentenna di don Giovaran (no settembre).

XII. — La partenza da Messaa (16 actieratura). — Religiorio all'at niata — Ordine del morigario. — Passinggori a capa Colorea (at settembro). — Segui nel cielo. — Navigazione a Corfii (a6 settembro). — Aggirantent degli Spagnoli. — Activo alle Gomentize. — La prima sonramaccia dei Rosanzi contro i Turchi (a ottobre). — La pendita, di Pamagosta concacuta uli armana.

XIR — Tormito dei soldati del Re suite galere veneziane. — Il Veniero impicca un capitano e tre soldati del Re. — Turbamento di don Grovinni e dei suo consiglio. — L'actistone contro il Generale veneziano. — Turnato in tatta l'armata — Marcantonio charmato al comporte le difference — l'actenza per la Cafalonia (a ottobre).

XIV — Parert les Cristians et de l'Eurchi interno alla lattaglia — Espioratori da una parte e dall'altra — Ambedate le armate decidente di combattera — I Cristiani la sera del 6 ottobre spintano in Cefatoria e passano la notte nel canale — Si appressona alla Curzolari. — Descricione di questo keogo. — Ordinaria dell'armata. — La galeriasi alla fronta. — Ramegra dell'armata cristiana e della turchesca, galeria, galeriasi, naci, canatani, soldata, manuari e renzioni. — Mossa dell'armata somica. — Muta I vento (7 ottobre)

XV — Il primo movimento di Giarmandrea. — Rompe i ordinanza. — Il Turco sida i Cristinui con un tiro. — Risporta di don Giavanni. — Lo stendardo di battaglia — Assolazione delle colpe. — I generali. — Il ballo — Feroda dei Turchi an assolto. — Le galezzie, — Scintro delle armate. — Le due reali investite tra lom per prima. — Marcantonio al terzo banco. —



Pertau al fococe — La supitana di Venezia in periento — La portifica ributta Pertau — Concia altre gatere — Opprime i figli di Aly. — Conquesta una galera. — Assalta il inssi per fianco. — Piglia insieme con don Giovani, li reale mentra — Prosegue la bettaglia suli dia sinistra — Asturia di bassi berricco. — Prunenza del Barbargo. — Usa sepadra dei Turchi è vinta alla spe gest — L'altre e circondata. — Orribie assatti mento. — Vittoria dell' alli sinistra — Siorie dei Piriorigo, e suo erogio in una lettera di barcantonio — L'ara diritta — Giannandrea e Lucciali — Il primo a dibarca di l'asconto di san prominento del suo passaggio diconsetta gallore cristiva — Sentenza di san Pio sui fatti di Giannandrea.

Well Course della vaterica ed effetto generali — Notizio speciali de la galere di Marcana nine — La capatava ributta Pertala, oppriare il re di Negropiatte votre diffatta gruera Conquista I aliminante dei Turco Insterne con don Galvanat — Lettere di Marcanatorio a diversi e ai cardinali Gaettana e Spinosa — La Paccoria e suo soccorso alla battaglia. Salva Ascano della Corgnia — La Suprana e la Surean pagliano e inseguono galere nemiche — La Roma sostiene la sua generaliza — L'Elimina compuista la capitana di Rodi — La Gudana vince i famosi consui Caracossa ed Alv, restatura la Piorenza e la Promotesa — Vattorio dell'astre galero. — Ragnero Dodi ripolita la Capatana papale perduta alle Gerbe — Lettera di Marcantonio a san Pio. — Conarotta nonite del soldata romani rispetto all'interesso. — Esempo del Caestano. — Lettera di un soldato. — I monsignori Odescolchi e Grimaldi. — I puddi cappunciai. — Visione di san Pio 1 Otto 1017.

XVII — Rivista dei generali sui campo. — L'armaia riel pono di Plates — Altractiamento dei tre generali. — Temperia nella notte. — Gran mort da di necice — Lon Galvania e Marcantonio un'altra volta sul campo. — Consiglio e ristrata, — Novero delle prede. — Partizione 8 ottobre

XVIII — Marcantonio a Mussina il novembre) — Entra nel porto di Anpoli con la sua supadra e le vinte piarre (13 novembre). — Verso Roma per la poste a fu di trattar col Pana. — Nature e feste di Roma — Apparenchia di transio — Midamitamenta delle fante ne per alcusti reficiali 8 novembre). — Le galece i commu, e i opposimenta d'introducectio — Il Papa a sus speso sente alcune galece in cuel porto.

XIX — Apparate di Roma per il retorso di Mantanonio. — Lettera di salo Prancesco Borgia — Arrivo di Marcanonio de Roma, suoi modi e costumi — Collarieri, le miliale, i prigioneri, i patrizi, i digratari gli stendardi di Roma — Pi passaggio di biarrantonio. — Le terrizioni. — Il Campidoglio — Cassel Santangelo — Il Viticano. — Marcantonio e san Pio. — Luor narte (4 direviore). — Peste all'Aracola. — Crazione del Mareto. — La colonna restrata (13 dirembre).

XX. — Feste della Chiesa cattolica. — Medaglie di san Pio con sopravi l'ordinazza ravule — Consulenzioni. — Gelosie degli Spagnoli per i Diordi di Venezza e di Roma. — Eurono deporte il Venero. — Mettono in mani vista Marcantonio. — Consugnanza foneste (3) dicembre 1571).



## LIBRO SECONDO

CONCLUSIONE DESLA LAGA E BATTAGUA DI LEPANTO.

[1571]

£1574 3

I, - Si saranno taluni per avventura maravigliati che le nostre armate sul principio della lega dopo vinte tante difficoltà per unirle a Candia, e si dun travagli superati a voier che approdassero in Cipro, siansi finalmente ntirate dalla guerra senza battaglie e dal soccorso senza profitto derise da nemici, di danni afflitte, dalle discordie lacerate e percosse dalle tempeste. Io qui non ripeteró la dimostrazione delle cause che gittaronle a rompere in siffatti frangenti, perché gia ne no detto avanti. Ciò non pertanto bisognandom, ancora per molto tempo fra le angusae dei medesimi scogli navigare, devo sin dal principio far cauti i jettori a lasciar da parte ogni maraviglia se pure in questo libro (in fronte al quale sta sentto ii gran nome di Lepanto) vedranno le cose dell'armata eristiana procedere al modo stesso con che furono principiate. Agúzzino essi l'ingegno per discernere il vero, sebbene occulto, carattere di queste alleanze donde altrettanto grande comparisce la paura che avevano i Cristiani dei

 $\zeta_{a} \downarrow c_{B}$ , is an  $c_{B} = 6$ .

o gatized by Google

15000 - 93-0

Turchi, quanto la rivantà che nutrivano tra loro: più nocevole, perché più celata. Nel vero, concorrenti a Cipro, grammar non combatterono col Turco, ma vicendevolmente sempre contesero: ed alleati a Lepanto, tanto s. osteggiarono tra loro per un anno che fuzono al punto d'azzu farsi insteme, ed un giorno solo di battaglia ebbero col nemico. Piur sarebbe bastato quel di a mutar la faccia semibarbarica dell Laropa, se avessero almen dopo-Il trionfo potuto quietare, Ma non astante la comune necessita, e l'universal desiderio, la lega giurata e la mediazione di un santo, non armyarono mai ad esser coacordi. Anzi ingelosirono più nella vittoria e finirono a quella dissoluzione che, copertamente causata dagli uni, e non potuta a mun patto cessare dagli 'altri, fece perder tutto il frutto che poteva sperarsi allora allora dalla grande giornata, Indi pure si può comprendere quanto tra loro si nimicavano. Ma di mezzo a siffatto contrasto più bella e piu gloriosa rilevasi l'intramessa del Pontefice e dei suoi capitani, ai quali la postentà farà ragione dei benefici ricevuti e gli stonci romani levandosi all'altezza di così degno argomento, troppo travisato dalle altrui passioni, potranno una volta con la penna nmetterlo in chiaro. come , loro maggiori lo posero con la virtu.

Aveva il santo Padre, sin da quando il Turco assaltò primamente Cipro, denberato di condurre i principi maggiori della Cristianità ad una lega per la difesa comune del Cristianesimo, alla quale esso stesso si offri avanti a tutti per selo di religione, subito i Veneziani se gli accostarono per bisogno di ayut, appresso il Re di Spagna si lasciò trarre per contentarnelo 1, e finalmente gli altri principi lo udirono per iscusarsene. Ma tra gli Spagnuoli

Server et p 333 Carrena, Don Relige II Rep d'España, le foi Madro 1609, o 747 Lapverte etc. 1, XIII p. 534 e i Veneziani, sebbene dovesse musore difficilissimo di concludere e il mantenere la lega, non fu gran fatto maagevole, sotto la mediazione del Papa, cominciarne le pratiche talché invitati ad aprire in Roma le conferenze, vennero le commissioni di pieno potere da Venezia a.l'ambasciatore ordinario Michele Soriano, cui poscia fu aggiunto Giovanni Soranzo; e da Madrid egualmente all'ambasciadore don Giovanni di Zuñiga, e ai due cardinali spagnoli Antonio Perrenotto di Granuela, e Francesco Pacheco, con i quali il Papa deputó da sua parte sette cardinali, che furono Giovanni Morone, Michele Bonelli, Giovanni Aldobrandini, Carlo Grassi, Pierconato Cest, Girolamo Rusticucci e Prospero Santacroce, oltre al cardinal Giampaolo Chiesa surrogato alla morte del Grassi, nomini tutti di valore e di giudizio eccellenti per negozio cost grande

Il Pontefice riconosciutili tutti, gli ebbe a se il primo di luglio dei mille cinquecensettanta, e con parole gravi e piene di saviezza parlò loro delle cose occorrenti, ed esortolli a concludere prestamente quel, alleanza dalla quale ciascuno doveva ripromettersi la difesa e della Cristianità e degli Stati loro contro la potenza del Turco, che minacciava a parte a parte opprimerli tutti " E avendo i deputati risposto con parole onoratissime, mostrando pronta volontà ad ogni suo consiglio e piacimento, si ristrinaero insieme a negoziare presso il cardinal Bonelli. Chi arcani colloqui degli ambasciatori sono in gran parte pubblicati per le stampe " né lo intendo fermarmici troppo: ma solo

<sup>\*</sup> PH PAPE V. Alfoculio habila in Paterto Apostolico Veticano coraro oraloribus Serentisimi Regis culhalici el Illustrissima Domana Venets pro fudera apud Ladencin, Ann. Eccl., cit., p. 55.

GABUTHUS, Vila Pa V, in-fol Roma, 1605, p. 130.

<sup>3</sup> Du Morre, Corps diplomatique, in-tol. All Aga, 1728, 4, V. P. I. p. 184

darne un cenno per tenermi alle ragioni dell'argomento mio, e farmi strada a metter fuori per la prima voita alcune notisie che molta luce spargono e più particolari aggiungono in questa negoziazione, per ciò che v'ebbe a fare Marcantonio Colonna.

Sin dal primo giorno i ministri spayintoli, con gran sacumera e con sospetossa alterigia presero a mandar le cose per le lunghe, ed a trattar co'Veneziani piuttosto da superiori che da compagni. Venesse l'ambasciator Sonano in mezzo a far le petizioni e asciasse loro il carico di rispon lere, e di mandare i partiri a Madrid per ricavame dal Re risposto e ordini più precisi secondo le speciali risolazioni che si avessoro a prendere il Michele però cui pareva indegna quella parte obbligata di domande e risposte, come tra maestri e discepoli si costuma nelle scuole, soggiagneva i non aver egli altra cosa a chie-

I bans, Cede e Italia: deplomatères, melul prancoforte e lapeau 1985. 1. 17, p. 262 e 305.

Comin Ventura Tesoro político, fora Milano, 1600, i I., p. 510.

Michela Screamo Nerolinho el conclusione di Lega contro il Turco
tra Pio V Re cuttolico, el regnerio di Penetia. Panno 1570 e 1571 app.

d' Serro cit. p. 392

\* Son ANO cit, seconda ediatore dei Cassinesi, p. 394, lin. 300 a Diper fu delle de Granuela che sura stato concencule che fessero mendali al Re si partiti che s'avvuna da proparre, perchè averta potato der ordine più risolato, va che tara dariano a sentir quella che gii fosse domandalo el respondersano. 3

LAPERSTR cit., 1. XIII, p. 486: a l'iose direde largo la dificil que era trace a comun acrerdo poenezus que obrahim institucidas por diversos interesses y fines. Las difficultades nacion principalmente de la republica de Venécia que en uez de pedir presto que era la mas directamente in terestada y habie de ser la mas hivorenda a prenta a imponer condiciones.

1 ORENZO VANDER HAMMER V I MON Villa de don funa de Ascirsa. 18-4. Matrid, 1627, p. 146: e Esperaban los del rey calolico que los le necianos públicaren..., ellos per cantraria no querian humiliarse a mida >

Carrena, Vida de Petife II infal. Madad, 1819. p. 666.

Rosetti cit , p. 50. a l'ara dar principio a las discussiones eguarduron à que el embejador veneciano incresse sus fein iones en forma y Veils appresso tuta ,

Google

dere che non avessela gia prima di lui domandata il Papa. E zivolto ai sette cardinali dal medesimo Papa deputati, pregavan che, secondo la mente, di sua Santità, ripigliati i capitoli dell'altra lega tra Paolo III, Carlo V e la Signoria nel millecanquecento trentasette, que la medesimi proponessero nel settanta: e coll'istessa prestezza, fin dalla prima congregazione, il pubblicassero come lega conclusa, affinché il mondo si quietasse nella pronta risoluzione, e gli allean, si ordinassero ad esegunta. Aliora il cardinal Granueta, prese a dimostrare che i capitoli del trentasette si dovevano correguere: e che tanti anni fa si era potuto in un giorno concludere, ma non si potrebbe ora, per non essere i deputati delle due parti egualmente convennti nel punti principali. Poscia passò a considerare quanto tempo avrebbero per discutere riposatamente i nuovi capitoli: stanteché per quell'anno le forze della Repubblica, del Re e del Papa unite a Candia già bastavano alla difensiva; e che prima di mettersi alla offensiva nell'anno seguente si poteva con ogni comodità trattarne il modo, e convenire insieme nelle delate forme. Al qual discorso il Sonano, che vedeva quanto pericolo da quelle comodità del Granuela venisse a Venezia di consumarsi nel mezzo tempo coi Turchi e con gli Spagnuoli, replicava. Non essere ne giusto ne utile aspettar gli anni e struggersi intanto nella guerra senza alcun beneficio, che il nemico non aspettava di assaltar Cipro l'anno venturo, ma già aveva invaso l'isola, e in quei giorni combattevane la capitale : doversi pigliar subitamente I offensiva orae sempre; perchè il miglior modo di difendersi è quello di offendere l'immico, e di fario impotente a nuocere, e di togherli quanto più si può delle cose da lui usurpate, donde è sua forza : dovere i Cristiani con gli acquisti presenti a danno del Turco compensarsi delle perdite passate. Scendundo poscia ai particolari, dinostrava non es-



servi forse mai stata occasione tanto bella di offenderio come allora, quando l'armata sua trovavasi in fondo al mare di Cipro, e restavano tutte le isole e quià marittime dell'imperio ottomano sguarnite, e senza speranza di soccorso preda certa a chi di presente volesse assaltarle

Le risposte del Soriano riferite al Papa tanto gli piacquero che da quelle prese occasione di rinnovare ai signon ambasciatori più caldi uffici, perche sollecitassero la conclusione de l'alleanza; è mandò loro il di seguente, che erano li tre di luglio, una bozza di capitoli, secondo che a lui coll intervento di uomini penti era parso conveniente di fare 5, Sopra il quale fondamento si sarebbe in poco tempo potuto costruire un edificio di buona lega, e togliere le difficolta del domandare e del rispondere. deli oficiasiva e delia difensiva, ed ogn. altra maniera ostacoli, se non ci fosse catrato il disegno che gli Spagruioli avevano di pighar tempo, contro il volcre del Papa e del Veneziani. E da l'insieme apparisce che non era a pena risoluto un du bio se non quando ne nascevano due talché per molti mesi bisognò che i deputati di buona o mala voglia si acconciassero a disputar sottumente se la lega esser dovesse a perpetuità o a tempo, e se in questo caso bastasse il termine di dieci o dodici anni; se dichiararsi sol contro il gran Turco o contro tutti gl'Infedek, o almeno pur contro i Barbareschi; se imporre la pena delle censure ecclesiastiche contro a chi la romperebbe, se chiamare a la lega i Persiani, quantunque se guaci di Maometto; se concludere senza l'imperador de Romani, e senza gli a tri principi cristiani ad uno ad uno

Aken Sain Vario Plenipolenzo, Congregazioni e Scritture de It Lega tra i principi contro il Turco. C 33. Quivi è in predetta bozza dei capitoli, postiliati di mano di san Pio.

ARCH. SECT. VALIC., De fædere el expediment Classis Pil Papa V.
143. p. 24 a 29.

Monostry, Hist went cit, p 435

nominate; se togliere o manitenere la neutralità dei Ragusci quante le forze comuni dei collegati, che per ciascuno, come ripartir le spese, quando concedere le tratte, a chi le conquiste, qual porzione delle prede cui dare il generalato di mare, e quello di terra, e la successione ad ambedue in loro difetto cose tatte che insieme a molte altre furono con grande arte diplomatica tramestate e ribactute per ogni verso. Ma principalmente i due punti dell'offensiva e delle censure : sui quali soprammodo insistevano gli Spagnuoli. Volevano costoro che la lega si dichiarasse soltanto difensiva dal sultano di Costantinopoli, offensiva contro i Barbareschi, e che fosse scomunicato dalla Chiesa chi rompendola si pacificasse con loro, Ma i Veneziani, sostenuti dal Papa, vinsero il partito che l'alleanza miraese sin dal principio a guerra offensiva contro il gran Turco e suoi dipendenti e quanto al secondo, contentandosene il Papa, non vollero mai sentire parola di censure. E quantunque dicessero che la fosse indegnita e capitolo inutile e non mai praticato tra i principi, i quali non si legano nè si guardano dal fallire come i privati per paura delle pene, ma per amore della virtà, ciò non pertanto vedevano e dissimulavano che si potrebbe con siffatte capitolo di scomunica straccarli tanto (come poi successe) da farveli cadere, e allora, tra lo sbigottimento pubblico e lo scroscio del fulmine, tirare a Madud tutto il loro dominio di Terraferma, Queste pratiche pertanto durarono sei mesi dell'anno settanta, e i due primi mesi del settantuno; con tal contenzione che piu volte i Veneziani furono al punto di rompere ogni pratica, e più volte gli Spagnoli dissero condusaogni cosa, sebbene non ne fosse deliberatamente fermata alcuna ". Senza conclusione e senza rottura si andava per

<sup>4</sup> SORIANO, es 1 cit p and life a et p. 413, life 33

le langhe le quantisque i ministri del Re avessero messe in ogni cosa tanté difficolta, e negoziato con tanta insolenza che più noa si poteva , nondimeno il Papa e i Veneziani tolleravano. Grande è la pazienza degl'infelici e dei santi.

A queste difficoltà si aggiungeva la mala condotta di Giannandrea nella guerra di Cipro. Avevano i Venezia il concepito grande speranza di far buona guerra; e coll'ajuto del Papa e del Re, e coll'armata loro quant'altra mai bellissima, piena di valorosi soldati e di eccellenti capitati, si erano persuasi di poter non solo francamente difendere lo stato ottremarino, ma anche conquistare buona parte deil'impero turchesco, rifarsi con molto vantaggio

\* Arch. Cop., t. 11, p. 260.

Soriano etc., p. 411 in fine.

Paruta etc., p. 127

ARTONIO DE HERRERA. Historia del mundo, quenza sitos del tiempo del Rey Filepe II, im 4. Vagis dolid, 1603, P. II p. 2º a Causas pos que les ministres del Rey estolico no querran la tiga. »

Lucs Carrera, Vide de Friije II. in fol. Madrid, 2619, libro IV. cap. 20. p. 666: « Dificultades en hacer y continir la luga »

Nicozaló da Positis. Ordinant tantes la Lega, est aprel Simeno cit p. 105.

Axes Cox., t. If p. 1855 a 11 Cardinal Crangela away regarded simpre con parole grande a progne de significate atti a incorpetitre, si perchè è stato ajuisto, oi solito della ma natione, dulla natura che élia aspera el altiera, si perchi parendoli che i Vene simil venissero alla Lega per necessità e non per virta miriano sosienuto ogni grave condizione » — E a p. 190. « Balle parole e das modi de Crannela fu gradualo da ognisso che egli non desiderasse la Lega. »

ALCE CENTRALE DI STAYO ÎN Firenze. Arch. Mediceo, vol. 1903 Al granducă Cosimo, cifra del cav de Nobili suo ambastintore di Spago, con la data del 5 febbrajo 1571 « Quanto a la Lega chi la fomentaisse nen piaceria a casiora (di Spagna) che a hanno pota zogina... La perdito di Cipro, el l'alterarione che posana havere a l'intima in Levente costora non la sontone. El se quella Repubblica haveà travaglia manca basmo de temere »

CARDINALE M. A. COLDENA, Lettera al rever adrisamo padre Franesses Borgias con minuti ragguagh delle arti indegne unite das ministri spagnuoli. La pubblicherò, mapartantissema scrittura di quatterdici pegine-

Si segga inoltre il sucresso qui appresso del 7 marzo (e le successore pubblica nont di documente per G. P. Carrect, indicate ai vol. II. p. 43-3.

dei danni patiti nelle guerre passate, e finalmente con infimta e giusta gloria abbassare l'orgoglio ottomano. Quando pos in fine della prima campagna si trovarono aver perduto il tempo nell'aspettare da Giannandrea un soccorso tanto mutile, il regno di Cipro abbandonato, la capitale perduta, e l'armata loro ruinata, non dall'arminemiche, ma dall ozio, dalle infermità, e dai lunghi inganni degli amici, e finalmente ebbero un successo alle prime speranze tutto contrano: mesti, confusi e spigottiti, come negli imprevisti e acerbi accidenti anole avvenire, genic vano \*. Le case piene di lutto, la città di vesti lugubn : chi la morte dei parenti, chi la perdua delle sostanze, chi il pericolo della patria amaramente piangeva. La plebe per la sospensione dei traffichi ridotta in miseria, la piazza piena di fallimenti, ed il senato pel gravissimo pericolo della pubblica salute in travagho. E quantunque non ristassero di fare que maggiori provvedimenti che potevano per sostener la guerra, pure poco o culla più fidavano nell'ajuto lontano, tardo e ritroso degli Spagnuoli. Di che allora andò proverbio, ripetuto poi le tante volte a Venezia, che la Repubblica nella guerra del Turco avesse ad esser sempre presta e sempre sola.

II. — Nondimeno risolati a continuare la guerra, e volcado pur contentare il Papa, nel quale grandemente confidavano, perché era uomo di petto, franco nel due ciò che pensava, e fermo nel mantenere le sue parole, non avevano mai rotte le pratiche della lega ed erano giunti fino al febbrajo del settantimo, quando (dopo aver in qualche maniera composte le altre difficoltà) restava a decidersi del generalato: cioè di chi dovrebbe con suprema autorità governare le forze di tutti i confederati. Punto essenzialissimo, intorno al quale rigiravasi tutta la

SERENO, p. 75

ragione di Stato dei negoziatori, e tutte le speranze della lega; perché in potesta di quell'uomo sarebbe stato il favorire o ruinare ogni impresa. I Veneziani che si erano onninamente contentati della capitolazione fatta con Carto V e Paolo III nell'anno 1537, e che erano disposti a necrere ogni altro capitolo, solo nel punto del generalato chiedevano istantemente nuova forma. Ripensavano che, per essere al ora stato fatto così assolutamente Andrea Dona, né coi nemici si era compattuto alla Prevesa, né cogliamici osservata la capito azione a Castelnuovo: quindi proponevano al presente che, dovendo ognun de'tre prinapi cothigati avere il suo genera e, essi tre risolvessero il tutto; siffattamente che la volontà dei due generali fosse legge al terzo, e la deliberazione dei due s'intendesse celiberazione di tutti i dandosi però il titolo di generale supremo, e la facoltà di eseguire i partiti deliberati a uno ai loro che potesse nell'autorità e nel nome soprastare agh altre, taiché muno pausse ad ubhidirlo con quella. prontezza e sode che è necessaria nelle cose di guerra. La scelta però di comune soddisfazione nusciva difficilissima. Imperciocche da una parte al piacer dei Veneziam nommandosi per tale ufficio tutti i principi maggiori d'Italia dal duca di Savoja in giù, e dall'altra volendo il Reper suoi fini che sa dovesse scegliere don Ciovanna suo fratello naturale, si era quinci e quindi in sospeso : finché t Veneziani, come sempre succedeva, piegaronsi ad accettarlo; rimettendone l'elezione al Papa e chiamandosi contenti di chunque pracesse eleggere a sua Santità. Allora il Pontefice scrisse al Re che esso è i Veneziani seco si contentavano che secondo la sua proposta don Giovanni aver dovesse il generalato dell'armata, e pregavato che proponesse altre persone di aua fiducia tra le quali si potesse sceghere il generale de l'esercito per le imprese di terra, ed i successori dell'uno e dell'altro qualora alcuno

dei due si trovasse assente o impedito. Queste lettere partivano nel tempo che i deputati spagnoli a Roma erano a pretendere un punto che, mancando don Giovanni, dovesse fame le veci l'ordinario luogotenente di sua Altezza: cosa che non piaceva ad alcun altro, е пè pure il Papa poteva soffrirla ". Perché ricordando tutti la mala condotta di Giannandrea nella campagna precedente, temevano vederlo luogotenente di don Giovanni nella campagna seguente le neanche potevano restar capaci, che fosse giusto di vedere in tal modo un luogoteneste (per accidentale combinazione) montare improvvisamente a tanta. altezza da essere superiore ai Capitani generali del Papa. e dei Veneziani presenti all'armata. Melto più che a libito di don Giovanni sarebbe dichiararsi impedito, e a libito del Re metter in sua vece chi non godeva fiducia. Perció il Papa e i Veneziani fermamente mantennero che in difetto di don Giovanni, Generale spagnuolo, dovesse succedere Marcantonio, Generale pontificio, ed in questo condiscese il Re (che in suo segreto si pserbava alcune parti graziose) tanto per soddisfare al Pontefice, quanto perché stimava la persona di Marcantonio. Ma tra sumili difficultà la lega invece di concluderai apeditamente se ne passava in negoziati quasi un anno, e intanto niuna delle parti faceva le proyvisioni con quella fiducia e calore che sarebbe stato necessario

[Febbraje 1572]

Tuttavia venuta la risposta di F'iippo, che fu all'uscita di febbrajo, i Veneziani non vollero mancare di conclu dere quello di che si erano per rispetto del Pontefice contentati; ne lasciare di sciogliere quell'ultimo nodo del generalato di terra e di mare e dei loro successori. Por-

9 SERENO CIL, p. 81 ARCH COL, L. J. p. 200, 461





tavano le lettere che nel comando dell'armata, non viessendo presente don Giovanni, dovesse succerere l'uno dei tre: o don Luigi di Requesens commendator magigiore di Castiglia, o Marcantonio Colonna, o Giannandrea Doria nel comando poi dell'esercito, il principe di Parma, quello di Urbino, Marcantonio Colonna, e Vespastano Gonzaga. Tra le terne e le quaterne mun veneziano, si pene il Doria. Lasciava poi ai deputati del congresso in Roma che si accordossero a seegliere per il mare uno felli tre, e per la terra uno delli quattro se pure non amavano megho che don Giovanni runisse nella sua persona il generalato di terra è di mare per maggior beneficio dell'impresa,

Il tenore di queste lettere condusse i deputati a risolvere la difficoltà imperciocchè avendo il Re posto
Marcantonio nella terna e nella quaterna, tanto di mare
che di terra, e trovando. Veneti eccesione in quaterno
dei capitani del mare, come il Pontefice in uno di queli
di terra, si venne nel parcre di sua Maesta, e tutti nel
fatto concordi stabilirono dare a don Giovanni il uno e
l'altro generalato, e a Marcantonio egualmente il succedere nell'ano e nell'altro carico quando fosse assente o
impedito don Giovanni ". Così resto stabilito il capitolo
dei Generali e insieme fermati gli altri della lega, che
dal latino al volgar nostro ndotti sommanamente dicevano
an questo modo."

```
    10 Archi Coll. (R. D. H., p. 26)
    12 Sereno cit., p. 160.
    13 Jay App., p. 419.
    14 Mont cit., t. V., par. I., p. 203
    15 DURITA, De tarro federe cit. p. 1018
    16 Marfell, Vila di san Pro V., in 4. Roma, 1712, Hb. IV., esp. vi., p. 281
```

MSS CASANAT AN, I, 10 LABERCHI JACONCH Jave Liete continual, p. 404, 414, 022, 1571

Google

10000

- r. Tra il Pontefice, il Re, e la Repubblica nell'anno mille cinquecento e settantuno sia lega perpetua, offensiva e difensiva, contro il Turco e suoi dipendenti.
- tt. Le forze della lega siano dugento galere, conto navi, cinquanta mila fanti, e nove mila cavalli.
- III. Gli apprestamenti di guerra si facciano ogni anno nel mese di marzo; al fine del quale tutta l'armata debba trovarsi pronta in quei porto che verrà stabilito.
- tv. Dato che il Turco assalti alcuna piazza dei confederati, quella debba esser soccorsa da tutta l'armata o da una parte di essa secondo il bisogno.
- v. Gli ambasciadori dei confederati ogni anno tratteranno in Roma, durante la stagione autimnale, ciò che debba imprendersi alla primavera dell'anno seguente.
- vt. Il Pontefice armi docici galere, tremila fanti, e ducensessanta cavalli.

ver. Le spése si dividano na ser parti: così che il Re ne paghi tre, la Repubblica due, e il Papa una.

vitt. Il Re e la Repúbblica diano ció che possa mancare al Papa: in ragione di tre quinti per il primo, e due quinti per la seconda.

nx. I Veneziani imprestino al Papa dodici galere ben munite d'artiglieria, è il Papa le armi di sue genti ed a sue spese

x. Cohsi dei confederati che supera gli altri nelle spese abbia il diritto ad esser dai medesimi rimborsato

xt Sia libera la tratta dei grani e delle vittovaghe per l'armata, secondo certe speciali convenzioni sulla quantità e sul prezzo.

xit. Niuno imponga nuove gabelle sopra i gener necessari al sostentamento dell'armata.

xur. Se i Barbareschi assalteranno la Spagna, si debba soccorrerla con tutta o con parte dell'armata, secondo il bisogno. xiv. I. mule per la spiaggia romana.

xv. E lo stesso in ogni parte del dominio veneto

xvi. Nei consigh interverranno i tre generali dei tre contederati; e quello che sarà parere di due s'intenda essere deliberazione di tatti.

XVII. Don Giovanni d'Austria, per eseguire le della berazioni comuni, sia capitan generale della lega in mare e in terra, e nel caso di impedimento o di assenza ne faccia le veci Marcantonio Colonna.

xvin. L'armata quando sia un ta malberi lo stendardo della lega.

xix. Si riserbi un tungo conveniente all imperadore dei Romani, ed ai re di Francia e di Portogallo.

xx. S invitino pure gli altri principi eristiani.

xxi. Le prede si dividano in tanti sesti, quanti curscano ne spende, e le conquiste tornino ai primi possessori, come nel trattato del 1537, eccettuato Tunisi, Tripoli, e Algeri che debbono rimettersi al Re di Spagna.

XXII. Si riconosca la neutralità dei Ragusci,

xxIII Le difficoltà che possono invergere si fimettano all'arbitramento del Pontefice.

xxiv Nuno faccia ne pace, ne tregna col nemico, senza il consenture ito degli altri,

[7 matto 1371 ]

III. — Essendosi adunque dopo tanto tempo e travaglio accordati gli ambasciatori nei predetti capitoli, parve al Papa che fosse tempo di sottoscriverli e di handirli solennemente. Al quale fine, dopo avere ottenuto il consenso di tutti, fissò il giorno sette di marzo nel quale si celebrava con motta pompa da'suoi domenicani di santa Maria sopra Minerva la festa dell'angelico dottore san Tommaso d'Aquino, acciocché nel giorno istesso e nella medesima chiesa si dovesse puoblicare la tanto sospirata alleanza,



e rendeme le dovute grazie a Dio Venuto il qual giorno. e ndottosi quivi il collegio dei cardinali, gli ambasciatori dei pantopa, e la frequenza della nobilità e del popolo romano, dopo la messa, si restrinsero fra di loro i deputati. in una sala del convento alla presenza del Papa per farlettura dell'istromento e firmarlo " Recitato però il proemio, e parte del primo capítolo, là dove diceva che la lega s'intendesse stabilità nell'anno mille cinquecento e settantuco, levossi in piedi il cardinale Granuela, primo negoziatore di Spagna e senza alcun rispetto alla solenne adunanza, alla pubblica espettazione, ed alla maesta delromano Pontefice; anzi traendo partito da tutte queste cose per sorprendere i Veneziani e per legarli a suo talento, interruppe repentinamente il lettore dicendo. Questo è impossibile nell'anno presente; perchè il tempo è troppo avanti. Siamo alli sette di marzo, e non possiamo per la fine del mese, secondo i, capitolo terzo, aver pronta tutta l armata a Messina, non si può eseguire quest'anno tutto ció che si contiene nella capitolazione. Dunque o bisognaacconciare, e mettere il settantadue laddove dice settantuno; o introdurre nel trattato un articolo di più, che ne determini le applicazioni pratiche per l'anno presente. El dopo alquante repache di varie persone con diversi propositi, richiesto a manifestare qual dovesse essere il tenore

PLADERCHI cit., ad ann. 1571. p. 396

FRANCESCO LONGO Cit. ARCH. St. it. t. IV. app. p. 22

ARCH Col. t. U. p. 261.

Sereno cit. p. 89

Connected Firmanus, Magriler Caramoniarum, Mas. Bril. Chithara I. 1, 17, p. 201- a Die Mercarii, 7 martin Sanctismums Dominas bectus in testica hora XI init ad Ecclesiam S. M. S. Mineroam, audité méssam planam in sacello, deinde expectenti in Conventu dones cardinalis accederent, tune venti ad sacellum, accepit paraments et ermos ac coordinations precedentibus accessit ad vitare. Completa musm init cum cardinations ad orantum ante cappellant S. Thomas, et postas full in conventa pro quadam Congregatione » Comelio per vergogua non volle dime di pas. dell'articolo miovo, egh lesse da ana sua carta la seguente sentenza 4; « Perché quest' anno non si possono mettere « insieme quelle forze che sono contenute nel capitolo terzo, e pur bisogna contro il Turco comune nemico fare « quest'anno tutto che si può, li deputati del sereniss mo « Re cattoaco offeriscono che avrà in ordine quanto pai a presto, ed a. più tardi per tutto maggio, almeno da. « settanta in ottanta galere ben in ordine ed armate, de- siderando si mettino insieme di quelle dei confederati « tutti su onel maggior numero che si potrà fino al nu-« mero di duccencinquanta: et che li signori Venetiani « in questo di armar galere faccino ogni sforzo, perche « hanno comodità di più legni. Con questo pero che quello che contributtanno in questo più della toro rata, il più « dal seren samo Re loro sarà compensato in denaro, o « in altro; siccome in gente, vettovaglie, remi, munizioni « et altre cose si come darà loro comodità di cercar re-

3 Mas. Arcs: Sect. Variou, Codice seguato. Venezia, C. letters, E., n. 2492, p. 99

MSS. ALC'ARCH. SECR. CAPITOL. Credenza XIV, cod. 8, carte 258.

ARCH. Cot., t. II, p. 291, 287.

Arch. Generale de Veneral el Frui , Lettere di Michel Suratuo el Carvanni Soranto ando, miori de strenssimo pracipe de l'emetia, data da Roun, 8 marzo - 571. Ne ho coma presso di me Surano cit., p. 96.

Lorenzo Vanone-Hammen y Lucia, Flistoria de don June de Austria, 1914. Macind, 1627, p. 147. a Los Senadores de Fenecie eran elterados con el papel que el cardenal de Grannela dio en la junia propomendo unevas condiciones, con posa repulación de su republica y

JACOBUS LADRECHIUS, Annales Ecclesiastics post Daromom et Raynaldom, p. 19:

ANTONIUS MARIA GRATIANUS, Episcopus Americas, De hello Cyprio. in 4. Roma, 1624, y 115 e llague selt re nova Veneli el execrantes temper fidiosam indeficationem respondent; usu pactus conditionibus stetur Senatum se consulere pelle p

CARRERA, Vida de Filipe II in fal Madrid, 16 9, p. 667: e Turbo la parta un papel en que Grannela propuso menas condiciones, con pose regulacion de Venecianos, e elécto en republica, o

LAPUENTE e Rosett, medicas questo faito del cardinal Granucia.

migt, ed armar galere quanto si potrà nelli suoi regni,

e con che si provvedano ancora le galere di sua Maestà

« di quello avranno bisogno. »

Letto questo capitolo, il Grannela si tacque, pago di aver con si bei tratto mostrato palesemente al mondo qual fosse la tempra del suo negoziare; ed essersi reso degno di quei premi che poco dopo gli vennero da Madrid colgoverno vicereale di Napoli, e con la presidenza del supremo consiglio sopra gli affari d'Italia. San Pio, già ristucco delle arti usate da quell'insidiatore del pubblico bene, ruminava le severe parole con che postia rampognandolo il distattió da sè 🐣 e gli astanti the avevano sentite tante novità ed erano improvvisamente caduti in così gran confusione, guardandosì l'un l'altro tacevano, Gii ambasciadori veneziani però consideratamente s'applicarono a contrappesare la giunta e la derrata; deducendone che al postutto si voleva strangerli in quell'anno a non far nulla, come nell'anno passato; e sol contentarli con le aperanze del tempo futuro e intanto obbligarli ad armare oltre il debito loro, e a riceverne il pagamento ancora nel tempo a venire, o in denaro, o in altro. Nondimeno anziché rompere, pregarono che si lasciassero i capitoli così come erano già prima convenuti promettendo che essi non manchereobero ai patti, ne allora ne mai, come sumavano che per le maggion sue forze potrebbe anche meglio di loro in quell'anno e sempre venir fatto dal Re. Protestavano gli Spagnuoli che il loro governo non potrebbe essere in ordine nel settantuno, e che non

Guslautaiotti -- 6.

9

A GRAMANUS, De belle Opprie, p. 1062 a Ra vez Più pestificia enimuni trhimienter offendil al missimu à Gramacliano alimacil, quint al emisis servizada, relati incidintem publica causar gravissimia vertia objergatem ab la republi.

Del cardinal Granucia e del suo dispotismo parlano in più luoghi gli nanclisti Radvaldo. Laoraccio e Terrissa, ed i cardinali Bantivoglio e Palaavicino nella foru *Storie* e *Nemerie*.

si dovrebbe intagto pensare ad alcuna impresa, ne a rcuperare Cipro, né ad altra conquista; ma soltanto a starsulle difese. I Veneziani insistevano che l'offensiva era grà risoluta, e che il peggiore di tutti i danni sarebbe il perder tempo. Finalmente dopo molte dispute, appartandosi or gli uni or gli altri a trattar in diverse camere, e poi riunendosi insieme senza accordarși mai, i Veneziani risolutamente troncarono la questione dicendo. Essere venuti la per sottosenvere ció che dopo otto mesi di pra- tiche si era stabilito: e noa per avere ad abbracciare nuove condizioni mantenessero i regi quanto avevano promesso, ed essi pure il manterrebbero alle altre novità non estendersi il loro mandato, scriverebbero a Venezia. Ma i regi importunavano: m quel modo e in quel gromo le firme volevano, rimfacciavano al Veneziam il rifiuto. chiamavanli irreverenti al Pontefice, ingrati al Re- speravano vincolarli col giuramento dei capitoli e delle giunte. ed essi liberamente entrare in possesso delle grazie di Roma e delle decime del clero, sulle quali non potevano gertarsi se non a lega bandita. Gli ambasciatori veneziani però in cosa di tanto momento, e così diversa da quel che si era sino allora stabilito, giudicazono convenirsi al debito loro aspettar nuovi ordini dal Senato. Stettero fermi · e l'assemblea fu scioita.

Cost il giorno dell'alteanza solenne si fini con amara dissensione: e il Papa dolente di veder tante sue fatiche rese vane, non senza grave cordoglio, piangendo alla vista del popolo romano stupefatto, se ne torno a palazzo <sup>15</sup>

<sup>15</sup> ARCH. Col., t. II, p. 262 a El il Pontefice se na tornò a palego mal contenie v

Sereno, p. 90: « El il Papa non senza lacrima e grave afficiente al Palasco termossene: » e p. 92: « Il Papa con lacrima a infinito dolore el querelava. »

Labracht dt., ad um 1571, p. 307: a Sed præ glis inopportunum illud scriptum Poutificis enimenu ochendenter offendit.

Avvenimento rimarchevole che onora la sua virtà, quantunque per rispetto di Spagna taciuto dagli scrittori della sua vita.

[Aprile 1371]

Come poi arrivarono le notizie di questi successi a Venezia crebbe fuormisura la pubblica indignazione. E molti principali senatori che conoscevano le ordinarie condizioni delle leghe, e penetravano eziandio profondamente nei segreti della corte di Spagna, furono tutti in por mente a, capitolo di Granueia, congetturandone simili e peggiori cavillazioni perpetue nei tempo ficturo. Gli Spagnoli dall'altra parte sapendo come alla Repubblica non restava altro partito che, o gettarsi ai loro piedi, o pacificarsi col Turco; quando schifava il primo partito, davano voce che pensasse al secondo, con questo giustificavano i sospetti, e chiamavanla traditrice E quanto più gli uni e gli altri replicavano con le scruture e co' corrieri, tanto più la piaga inciprigniva, e la lega si andava da un capo all'altro disciogliendo , tanto che già se n era perduta ogni speranza. Se non che il Pontefice per farvi sopra dal suo canto tutto quello che poteva, pensò mandare a Venezia, non giá vescovi, prelatt, o carcinali, quantunque ve ne fossero in Roma eccellentissimi, ma l'istesso capitano generale della sua marmena, Marcantonio Colonna- affinché egh produrasse con la destrezza e co graziosi suoi modi di levar le difficolta e rinverdir la fiducia già quasi spenta, e ridurre per pubblico beneficio l'animo dei Veneziani a quella condiscendenza che non si poteva conseguire dagli altri.

Quel che avevano allora in mano il governo di Venezia erano risoluti alla guerra contro il Turco, risoluti alla lega con gli Spagnoli: ma ogni giorno meno speravano nella lega e nella guerra. La pochezza del soccorso rice-

vuto l'anno avanti da Giannandrea, gli ostacoli continui nel negoziare gli articoli improvvisi del Granuela, la cupezza del Re tenevali impensieriti nel tempo presente, e toglieva loro la speranza di effetti mighori sel tempo a venire. Vedevano la loro armata percossa di grande mortalità e di maggior avvilimento, vedesno gia quasi certa la perdita del regno di Cipro, è tutto il resto del dominio loro in Levante presso che vicino a percersi vedevano non poter soli resistere contro la sterminata potenza del Turco, l'imperatore di Cermania non volersi rompere con hui, e il re di Francia più che ma osservarlo. La legapoj pareva a molti segni che dovesse riuscire piuttosto difensiva che offensiva, cioe al rovescio del loro proprio e del comune interesse avendo essi e tutto il Cristiane simo bisogno di assalire per ricuperare Cipro, Negroponte ed altri paesi perduti, per allontanare il Turco dal.' Italia, e per goder poi lungamente il frutto di tanti travagli. Cose che non potevano tutte egualmente piacere al i Spagnuoli, Anche l'immensa voragine delle spese li spaventava, temendo da un giorno all'altro dover loro venir manco onde pagar le milizie; è consumato senza profitto lo Stato di Lombardia, farsi quei popoli nemici. La pubblica miseria, la perdita del traffico, i continui fallimenti, il lutto di tante vedove, e di tanti orfani opprimevali. Confrontando por le spese ed a pericoli loro con quelli degli altri, si trovavano per ogni capo in peggior condizione, perche ne il Papa né gli Spagnoli potevano nella guerra perder nulla; ed essi avevano già perduto un regno, e stavano al punto di perderne altri, specialmente Candia sulle fauci dell'arcipelago, e più di Cipro vicina a Costantinopoli, Quanto all'armata, vedevano il Papa metterci solamente dodici galere e minima spesa, il Re poi di spese e galere quasi nulla, perché le stesse squadre della guardia ordinaria di Napoli, Sicilia, Sardegna e presidi dell'Africa basta-





vano a fornire il contingente della lega, e, quando aache avesse in quaiche parte ecceduto, poteva largamente compensarsi sopra le ricche decime del clero di Spagna, per la concessione che gue ne farebbe il Pontefice. Ed essi, senza tante rendite, costretti a mantenere fuor del costume cencinquanta legui in mare, cinquanta mila uomiai in terra, l'assedio tremendo di Famagosta nell'isola, le difese di Dalmazia, di Candia, di Corfu, e di tante altre piazze poste in pericolo, i presidi, le munizioni, le vettovaglie; e con questo carico addosso sentire gli Spagnuoli nelle sedute riposatamente discorrere di aspettare un altr'anno, non potevan quasi più contenersi. E sebbene per la grande prudenza tacessero in pubblico, nondimeno si lasciavanointendere in Senato, che vedendosi abbandonati da tuttii principi e delusi dagli Spagnuch, a tro lor non restava se non venire col Turco a qualche accordo, purché fosse onesto.". Dicevano che dovendo pur finalmente venire a questo termine, meglio sarebbe farlo subito per aver da lus mignon condizioni, che non dopo conchiusa la lega : a rischio di peggior sorte per lo sdegno del Turco, del Re, e del Papa. Ad ogra modo poi, essendo giá presso il mese di aprile senza alcuna condusione, e stando le forse del Re divise in più parti e lontane, ne potendo nel corso dell'anno far cosa di momento, concludevano non doversi la Repubblica obbligare a niun patto, per non pigliarsi addosso cosi grave peso, senza alcun vantaggio. A tale si era ridotta la pratica della lega dopo il capitolo del Granuela.

E così Marcantonio, quando con prestissimo viaggio giunse a Venezia, trovò le cose. Il Doge coi principali

GRATIAMIS De bello Cyprio (S., p. 115; a Al Veneti intersenter Hispanor pur per fictione, , law ancipitis belli cura levera evolution airqua paris conditione cupichani, animumque a belli constitit ad particondum cum houte conveniere y

senatori amorevolmente ricevendoto non dissimularcao dolersi di lui per compassione che fosse venuto a negozio. non solo daficile, ma disperato : intorno al quale nondimeno, desiclerando dargli ogni socklisfazione possibile to avrebbero udito. Laonde egli, come di animo grande. levandosì al di sopra della difficoltà si accinse all'impresaaltrettanto ardua per lu, che utile per tutti, di condurre a lieto fine la sua missione. E alcune volte in Collegio. spesso in privato, nel continuo ritrovo che in casa sua. si faceva dei senatori principali che al di là d'ogni credenza lo visitavano e frequentavano, prese a ragionare sopra questa materia, procurando togliere le diffidenze che erano nate, scusando gli Spagnuoli, e le opere loro rivolgendo (per quanto era possibile) dal lato più favorevole, e conchiudendo che dalla lega se ne potrebbe in fine qualche cosa di bene ottenere. Dimostrava a quei signori che non dovessero creder mai di poter vivere in pace col Turco, il quale si era sempre mostrato traditore e senza fede: che li avrebbe un altra volta all'ombra di novella pace tanto meglio disarnati e ripercossi, quanto maggior profitto gli l'ascerebbero cavare dai precedenti tradimenti, e dai trattati successivi. Nos così con la persona santissima del Pontefice tutta volta ai vantaggi della Cristianità, specialmente della loro Repubblica, e tutta nell osservanza delle promesse. E che l'animo pur di sua Maestà si dovesse credere buono, nonostante la difficolta dei ministri, s'ingegnava dimostrare per molti indizi e per I articolo addizionale medesimo; potendosi indi dedurre che sua Maesta intendeva determinare chiaramente quel che poteva fare per volerlo mantenere; altrimenti se l'animo suo fosse a violare le promesse, non famibbe tanta difficolta nell'obbligare la parola. Poi rich amavali al punto della loro riputazione, e diceva aver caro che non iscapitassero nel mostrarsi tanto pemici dell'armi e della

guerra da mentansi la taccia di gente morbida e neghittosa, cui ne le paroie, ne i fath, ne le ingiume, ne la perdita dei regni potessero scuotere dal letargo; così che ognuno in seguito pigliasse ardire ad offenderli segua rispetto. Veniva appresso stringendoli a confessare che essi da sé non potevano sostener la guerra, ancorché difensiva, contro la grande potenza del Turco, cresciuto troppo più di forze in terra e ia mare, che negli altri tempi, quando essi soli vittoriosamente aveano guerreggiato con lui. E scendendo ai particolari faceva loro toccar con mano non aver essi luogo alcuno sicuro ed a proposito per conservar l'aimata unita, in guisa che potesse far fronte al nemico e difendere lo Stato, imperciocché mandatala nel capacias mo porto della Suda in Candia, potrebbero bene tenerla unita, ma non guardare il golfo né assicurar Venezia, per la grande distanza avrebbero da Corfú potuto fronteggiare il nemico e coprire il golfo, ma non unuvi l'armata; essendo poco capace quel porto, e neanche sieuro, perchè dominato da certe alture, donde il nemico potrebbe distruggere le navi sulla testa dell'àncora. Nella Dalmazia aon esservi porto ove l'inmico aon avesse facoltà di piantargh sopra alcuna batteria dal lato di terra, e caccare in fondo l'armata; cosi che dei naviglio loro poco o niente si sarebbero potuti servire. Per la qual cosa non dovendo essi confidare nella fede del Turco, ne potendo guerreggiar da se soli, né sull'offensiva né suita difensiva, bisognava ché consentissero nella lega con gli altri, ed accettassero gli ajuti del Papa e del Re per una guerra tanto onesta, profittevole, ordinata non soio a difendere l'Italia e la Cristianità, ma anche ad offendere il nensco ed a ntogliere dalle rapaci sue mani quanto si potesse dei paesi gia prima da nii asurpati. Che se rifiutassero così grandi soccorsi, non solo resterebbero da tutti abbandonati e vilipesi per aver impedito il pubblico bene, ma altri potrebbe attribuire a loro ogni danno che fosse per venire al Cristianesimo. È perderebbero inottre que vantaggi che con ogni buona ragione erano da aspettare dalla lega: tra' quali il principale di distruggere con una navale sattaglia la potenza del l'urco sul mare anche nell'anno medesimo non essendo poi la stagione tanto innanzi che non si potesse in cinque mesi a meno un giorno incontrarsi col nemico, combattere e trionfare, con immensa gloria è perpetuo beneficio degli stessi Veneziani.

Con questi ed altri simili ragionamenti Marcantonio, che dalle cause naturali argomentava i successi che di fatto poi si ottennero, avendo già molto acquistato rell'ammo dei senatori, cui il solo pensiero di navali battaglia e vittona faceva lictissimi, domandò essere necvuto un giomo in Collegio è quivi alli dodici di aprile, presenti il Doge e i senatori, declamo la seguente orazione vi

[12 April (571]]

## ← Screnssomo Principe

e Avendo la Salutà di Nostro Signore per giona de Dio e servitio della Cristianità procurato la lega contro il Turco comune nemico, e vedendo l'utile che da questa unione si può sperare, et il danno che apporta mandare un lungo la risolutione per essere il tempo avanti, accocchè le forze de'confederati siano unite a tempo, per poter pigliare di que le occasion, che il Signore iddio ne po-

FI MARCANTONIO COLONNA, Orazione al fenale di Tenena per la Lege Arca. Col., t. II, p. 186 e 307 Sono quatiro pagine di bozzetto, scrite di sua mano, nelle quali il senumento procede a satti ed incisi da essere poi spianati e svulti coli discurso estemporaneo come si usava a Venezia, e come si deve tenere che Marcantonio abbia fatto, lo pubbbeo il bozzetto medesimo, come è noi codice, puribe si vada qual fosse il modo suo di argomentare: e non vi introducci se non quanto è necessario per legare i periodi e compiere i rassimiento naturale del discorso.

tesse mettere innanzi, m'ha commesso che io faccia istanza con la Serenita Vostra per la ispeditione di questo negotio, il quale da lei è stato sempre tanto bene abbracciato e venutoci così alla libera.

« Nè sa vedere Sua Santita perché s'habbia d'haver per novità quella che dai ministri di Sua Maestà Cattolica si è neordata per il capitolo aggiunto, che possa alterare la conclusione di negotio tanto importante anzi si devetenere per segno certo dell'animo buono che Sua Maestà tiene neil'osservanza di quanto promette, perché dovendosi di necessità pigliare dopo la conclusione della lega-(la risolutione della quale è stata così tardi) questo o altro simile provvedimento, e intanto ritrame da Nostro-Signore le grație che a Sua Maestă (importano tanto, havoluto anteporre ad ogni interesse la realità dell'animosuo. E con tuttoció Sua Santità stabili con i ministri regiche le galere fussino almeno al numero di ottanta alla. fine di maggio, unite e bene armate, e quelle di Sua Santita e della religione di Malta ancor prima. Anzi con l'occasione dell'andata a Napoli del cardinal Granuela, Sua. Santità l'ha stretto in tal modo, che, se bene Sua Maesta. pensa per l'anno a venire havere tutto il numero della sua rata di galere sforzate (con far che altri armino, e pigliandoli al suo soldo come è solito di fare) non di menoprocurerà di armare venti galere per complimento delle cento, asandovi tutta la diligenza possibile. Le altre si havrebbero a mandare da Vostra Serenità a Brindisi. quanto prima. E la Santità Sua con molta ragione crede che se il tempo lo comportasse operaria che Sua Maesta. levasse via questa difficoltà, come ha fatto dell'altre manon si potendo. Sua Santità giudica che con queste forze si deve sperare di haver armata da fare tale effetto che forse meglio non si potrebbe desiderare in modo che concomplire al resto de le spose, con assiguramento di vettovaglie e denari, parena haver assettato questo negotio quando non si volesse spedire per migliorare le conditioni della pace, come i maligni hanno voluto dire e dicono per nocere e il dilatare ancora con questo le provvisioni necessarie per la guerra.

« Questa lega, Serenissimo Principe, è gra stata giudicata fruttuosa e necessaria il medesimo si deve sperare hora più che mai. Perché ogni parte della Christianità che patisse, bisognerebbe che ruinasse il resto, e però la salute deve esser comune, et unita dunque deve esser la forza. Poi per lo danno che apporterebbe per sempre il perders, la speranza di detta salutifera unione, non havendo questo negotio havuto mai altra difficoltà che la confidenza, e però non sarà mai per venire tempo più atto ad esserci questa. E resterà affatto bandita l'inconfidenza, essendo la Serenità Vostra tanto infedelmente stata trattata dai Turco. Sua Santità volta solo al servitio di Dio e della Fede cattolica, Sua Maesta aliena d'occupar quello d'aitn e amatrice di conservare ad ognitio il suo, come si viede nella pace fatta con la felice memona del re Henneo, Anzi, che dico so della confidenza certa che apporterebbe la lega, se l'anno scorso quando appena vi si era pensato. Sua Maestà (quantunque havesse i Mori in casa) mandò sulato soccorso alla Serenità Vostra con le galere sue. E Sua Santità armò galere de'suo: sudditi propri. E certo non so veder io qual vittoria habbia havuto mai il Turco contro la Christianità tale. quanta sarebbe la dissolutione di questo negotio poiche restarebbe sicuro di non essere offeso, e certo di poter fare, sunza altro incontro, ciò che la sua rabbia e incotiable ingordigia gli dettasse. Quanto poi al facto che di questa lega si potrebbe sperare, prima nelle cose di marc le quali sono d'infinita importanza sarebbe grandissimo. Perché chiaramente si è visto che non habbiamo casciato

mai di non haver vittoria per mancamento di forze, ma solo per mal governo. Hora che Sua Santità ha il voto in questo negotio, e cosi la Serenità Vostra, e che quello di Sua Maestá sará in potere di suo fratello con essergenerale di mare e di terra, che si havera da sperar altro che col combatter glonosi successi e fuon di ogni interesse privato? Ne sono tanto cresciute le forze del Turco in mare, che le nostre non habbino fatto ancora il medesmo, e forse a proporzione maggiore, aumento. Quanto alle cose di terra, che dubbio è che dove sarà. Sua Santità: e Sua Maestá cattolica vi sará ancora l'Imperatore, il Redi Polonia, e altri principi? I quali con le forze loro, e con quelle della lega già formata (potendosi darghene ventimila fanti, e quattro mila cavalli) faranno effetti notabili. Oltrecche solo il batter l'armata del Turco, basterebbe a far la Christianità gloriosa. Anzi tali forze di lega non so veder to come possano esser altrimenti che offensive. Né accade per congetture pensare e credere altrimenti; perchè essendo stata l'opunione del mondo sempre questa, e così ricercandolo il bisogno presente, gran stoltitia sarebbe dei Christiani confidare si poconella bonta di Dio (essendo questa sua causa) che non credessero mai di poter fare në progressi në conquiste, e che perció lasciassero essa lega. Se però con gli effetti dopo fatta si vedesse col tempo altimente, all'hora ad ogni modo si haveria da attribuire più presto questa disavventura alli peccati nostri, che a difetto di questa unione; ne che dalla Serenità Vostra e dagli altri principi si havesse havuto confidenza temerana in Dio in quello che spetta alla giona e esaltazione della sua santa Fede. e che il mondo potesse restare con opinione, che la Christianita havesse per sempre persa la speranza del suo rimedio, e che tutte le rune che per l'avvenire venissero si potessero attribuire alla esciusione di questa



santa opera. Il perché non è da credere che il Turco tardasse molto a valersi di questa occasione, accio n tanto non si perdesse la memoria di questo danno; poiché si restarebbe con maggior disunione, che mai: e tutti con opinione di poca, forza e potenza. Pertanto nostro Signore spera che la Serenità Vostra quanto prima darà perfetione a questo negotio, il quale scorrendo così, nè si facendo le provisioni con quel calore che si deve, ai tempo poi del bisogno il tatto si trovarebbe in confusione. Veda quanti giorni sono passati dopo che Sua Santità mandò l'avviso delle ottanta galere per lo tempo detto. E Sua Santità non mancherà alla Serenità Vostra giamma, di soccorso du galere e di genti, fatta la lega. Ne si ha da maravigliare. Vostra. Serenità se Sua Beatitudine non l'hafatto prima, che il medesimo ha usato col Re cattolico, al quale non ha voluto far le gratte se prima non habbia. veduto la lega conclusa, con tutto che quella Maestà havesse la guerra co Mori ia Spagna e con gli heretici in Fiandra, oltra quelle che continuamente ha con il Turco. Ponderate queste ragioni, la Serentá Vostra conforme all'istanza di Sua Beatitadine deliberi, e accetti la lega. >

## [Maggio-1371 ]

V. — Questa ed altre cose dette con efficacia e spirito militare da tale personaggio, che sempre si era con le parole e coi fatti mostrato prode e leale, commossero i Veneziara, cupidi soprammodo di potere almeno in quell'anno battere l'armata del Turco, talché da una parte restando perplessi i più avversi alla lega, e dall'altra crescendo di ardire e di numero i favorevoli, si vedeva gio chiaro che l'opinione fosse rivolta verso la lega medesima, senza però che si venisse ad alcuna risoluzione. Laonde Marcantonio dopo alquanti giorni, non volendo che gli anuni freddassero, si rifece a stringere il Senato con molte

pregiuere et anche con doice risentimento, perchè risolvessero dicendo, parere a lui che la troppo lunga perplessità fosse un rafiuto con posa sua riputazione e con
danno ancora del Papa e del Re, i quali se ne restavano
meerti delle cose loro e con pregiudizio del Senato
eziandio che dava ai maligni l'occasione di calunniarlo,
come se tirasse in jungo il negozio della lega tra i Crietiani per avvantaggiar quello della pace coi Turchi.

E perché parlando un giorno in Collegio poté rilevare dalle parole del Doge che a lui faceva difficoltà, sol que sto, di dover anticipatamente spendere la parte sua e quella del Re per riscuotere un tempo futuro, e che in tutto il resto facilmente si comporrebbe; giudico poter per sua destrezza trovar partiti a togliere di mezzo sifiatto ostacolo. Era occorso di fresco che per necessità di frumenti i Veneziani avean preso in alto mare (come allora si costumava) un convoglio di navi che trasportavano i grani della Puglia a Napoli i di che eran venute in Venezia le persone che v'aveano loro interesse, a domandarne il prezzo; e di più i ministri dell'erano regio a ripetere la valuta delle tratte, per le quali domandavano gran somma. E stando Marcantonio coll'animo vôlto appunto a la difficoltà del danaro, trovò a caso chi l'informò pienamente di siffatto successo. Indi pensò cavare partito per la sua causa.

Scrisse al cardinal Morone in Roma che dovesse trattare coi ministri del Re cattolico di lasciare ai Veneziani il prezzo dei frumenti e delle tratte, per quattro mesi, durante la campagna, dopo la quale, fatti i conti e detratte le apese, si pagherebbe la differenza cui toccasse. Con siffatto ripiego ai Veneziani si toglieva il timore di poter riscuoter denari da un principe più potente in tempo futuro; lasciando la grossa somma depositata nelle loro proprie mani; ne pareva farsi ingluria al Re se, per cosi 142

grande a pubblico beneficio, e per soli quattro mesi, rimettesse il pagamento che a lui medesimo ed ai sudditi suoi prú doviziosi era dovuto. Laonde proposto che fu segretamente questo partito cai ministri del Papa a quelli del Re, tutti d'un animo l'accettarono. Ed il Morone immanunenti ne dette conto a Marcantonio il quale aspettando questa risposta andava tuttavia più oltre ne' suoi trattati, e nella certezza che la maggior parte del Senato fosse per lui rivolta en favor della lega: altra difficoltà non restando se non quella del danaro.

Ayute pertanto le risposte in debita forma, tornò in Collegio, e propose come suo pensato questo modo di acconciare gli interessi: dicendo che, quando alla Signoria. fosse piaciuto, se ne potrebbe trattare. E quantinque alcuni, come suole avverure nei congressi di molte persone, mettessero fuori diverse difficoltà, pure considerata bene la ragione da ogni parte, il consiglio dei Pregadi a grande maggiorità abbraccio la proposta. Ma quando poi quei signori chiamarono Marcantonio per comporre con lui il tenor delle lettere da scriversi a Roma a fin di condurre i ministri del Papa e del Re a prestarvi il consentimento, allora Marcantonio sorridendo, e tra le maravigite degli astanti mostrando le carre, diede loro il negozio per concluso ". E al tempo stesso qui strinse a decidere, perchè gli altri aspettavano ed il nemico insolentiva. Onde il



<sup>25</sup> ARCH SECRET VATILANO, volume segnato Plezifoleum. Congregamost i kirilburi per la Lega contro i Lurchi, C. 33. Alto del di ta gibgno 1571, dichiarazione di certi articoli e dallen tra i confederati, dice pure cod. A Che fatta dai Generali la rassegna e mostra de lulté le cirmate, e soldati che sono all'ormata, travandosi che l'illustrissima Signovia di Veneria non ablit nella speditione di quest'anno più spesa della pertione che. secondo la capillolarione della Lega eli lucca, di anda pagang sa carant et TRATTA CHE HA IN MANO al pretro che da Sua Santità sarà arbitrato. così di delli gram, some delle tralle di essi. Me ritravandosi che l'ilinstrusione legioria havesse più spesa della della mia portione debla essert refette da Sua Marsià Cattolica, »

giorno appresso con quella maggior solennità a che la Repubblica veneta usata era, messo il partito della lega, dapporchè la difficoltà del danaro erasi tolta, fu quello abbracciato con tale concorso che tra dagento senatori non restarono più che dieci contrari, è tutti gli altri cento è novanta favorevoli. In mezzo ai quali entrato per poco tempo Marcantonio, prese la risoluzione, è speditamente partitosi portella a Roma tra il plauso infinito dei popoli ovunque passò, maravighandosi ciascuno che egli fosse nuscito in un negozio tanto difficile, quanto che tutti avevano fino a quel giorno tenuta per vana la sua gita a Venezia. 18

(65 maggio 1571)

Così dunque, restando fermi i capitoli già concertati, e ricevuto eziandio dai Veneziani l'artecolo aggiunto con la predetta mallevena, fu sottoscritto in Roma atla presenza del Papa l'istrumento deila lega alli venticinque di maggio. Letti ad alta voce i capitoli in pieno concistoro, il sommo Pontefice pose la destra sul suo petto, e gli ambasciatori di Spagna e di Venezia sopra i santi Evangeli tutti insieme ne giurarono l'osservanza. I banditori

L'intenu cont si ripata nel medesimo volume a p. 174

Ancie, Cos., t. 21, p. 272.

E quivi pure t. 1, p. 211, è una lettera di Marcantonio unde si rede che cel 1572 al 12 di giugno i grani non erano ancora stati pagati, con gran danno dei particolari, e che Marcantonio essendo stato di messo in questo negono ansistava col cardinal di Como che si diciferasse il dare e I avere, e si pagasse a chi di ragione

<sup>19</sup> ARCH COL. cit. 1 H, per totum. Confermano braveniante queste nousie gli storici seguendi.

NATAL CONTI CIL. p. .10, B. PRANCISCO LONGO CIL. p. §1. PERRANTE CARACCIOLO CIL. p. 8. BARTOLOMMEO SERVINO CIL. p. 98.

Loranzo Vantaga-Hamaza Historia de don Juan de Andria, în-ș Madrid, 627, p. 147 a Colona con su cinquencia acabb quanto quiso en el cansejo de Venecia: n



la pubblicavano nella chiesa di san Pietro <sup>20</sup>. E mentre da più parti intorno si facevano feste e si apparecchiavano l'armi, il Pontefice per tramandare alla postentà la memoria di questo glorioso avvenimento dei suo tempo faceva coniare una medaglia <sup>21</sup>, sopra la quale era seriuto in bronzo: « Sanzione della lega contro i Turchi, »

Nel mezzo voile effigiati i contraenti per tre simboliche figure cosioché alla dintta l'una di fiero e marziale aspetto, armata di elmo, corsaletto e soprasberga, con a piedi l'aquila impenale, simboleggiasse il re Filippo di Spagna. l'aitra sulla smistra in grave movenza di donna forte, sparte le chiome, e cinta di ducal corona, con sotto l'aiaco Bon di san Marco, figurasse la Repubblica di Venezia : e mentre il Re porge la destra alla Repubblica, la Chiesa Romana nel mezzo come nobil vergine in abito sacerdotale, col papal triregno sulla fronte e l'agnello di Dio a' piede, abbracciando e quasi stringendo ambeduc, conferma il patto dell'alleanza. Dall'altro lato poi lasciò agli. artisti che ntraessero la sua fisonomia di profilo, a capo nudo, e con le mani giunte sul petto, scrivendogli attorno e Pio V Pontefice Massimo l'anno della salute mille cinquecento settantuno a

■ Cornslius Firmanus, in Diariis mes. Bist. Chogiana, lib. 1, 27, p. 206: 4 Die Veneris 25 maji su Considerio Luga conclusa v

WILLIAM H. PRESCOTT, Abstory of the Resign of Philip the second sing of Spain, in-8, Londan, 1859, t. 11), p. 254.

PRIGIPOS BONAMIL, Numismate Ram. Parity, in-fol. Rama, 1699, t. 1, p. 295

RODULPHINUS VENUTI, Numision, 10-4 Roma, 1744, p. 124 c 125

« FORTRIS. IN. FURCAN SANCTIO. » — « PIUS. V PORT MAR. ANN

SAL. MOLEKE. » Ve n' ba un altra medagha in tatto simile alla presente.

salvo che di minor modulo.

Questo siesso concetto ha tenuto Gronero Valant nel monafratto della sala regia al Vaticano, come tuttore vi si vede Egle stesso ne diè la descrizione la una lettera al principa Francesco di Toscana, data di Roma, an folderajo 1974, a pubblicata dai Garra, Carleggia degli artisti, in 8. Firence, 1939-40, t. 111, p. 307

[Crugno .57T]

VI. — Conclusa pertanto l'alleanza con infinita consolanone del Papa, si rivolse Marcantonio a preparare l'armamento. E innanzi a tutto deputò Innocenzo voigarmente detto Cencio Caprzucchi, patrizio romano, a far la levata delle fantene, con grado di maestro di campogenerale, è patente che sebbene porti la data dell'anno successivo, tuttavia paria ancora del presente in questa sentenza 4. « Havendo il signor Cencio Capisucco mastro di campo generale delle battaglie di Roma e dello Stato Ecclesiastico, come apparisce per moto proprio e breve della felice memoria di Pio IV concessoli, sempre esercitato detto uffitio con molta prudenza, fede e valore, massime l'anno 1571 nella speditione della lega contro Turchi per ciò stante detti motoproprio e breve e saggio che diede di sé nella sopradetta impresa et in ogni altro tempo, e desiderandoli noi per tutti li sopradetti rispetti questo et ogni 'altro honore e riputazione, n'è parso conveniente dichiarare, come con la presente dichiariamo, che il presente anno e nella presente speditione della detta Lega habbia da esercitare e continuare il detto suo uffitio di mastro di campo con tutti i suoi canchi et privilegi et emolumenti, secondo più largamente si contiene ne i detti motaproprio e breve, et altri soliti concedersi in tale offico : ordinando a qualsivoglia et estonnelli, capitani, luogoteneati, alfieri, sergenti, et altri uffitiali e soldati nostri. che, riconoscendolo per mastro di campo come sopra, l'obbedisciuno et assistino nei detto suo offitio, come la persona nostra propria, per quanto stimano la gratia et il

<sup>\*\*</sup> Prederancus Ugrpele, Genealogia nobilium comanarum de Capizacchie, in-6d. Roma, 1653, p. 12.

Aucis. Con., t. 1, p. 202. V'ha un'altra patente egonimente onorevole per lui

servitio di nostro Signore. Dato in Roma li 27 d'aprile dell'aprio 1572 Marco Anton'o Colonna duca di l'aliano. »

Smumente confermo Pompeo Colonna nel grado di suo luogotenente, pose generale de le fanterie Onorato Gaetam surgore di Sermoneta, colonne lo delle medes me Pirro Malvezzi gentiluomo bolognese, e capitan delle otto comparine, esisenna di ducento fanti. I laminio Zam seccari di Bologna, Ruggero Oddi di Perugia, Angelo Mazzatosti di Roma, Giammaria Puccini di Roma, Giannantonio Gigli di Fuligno, Giambaolo Berardetti da Spoleto, Livio Parisani da Perugia, e lippolito Tebaldani da Osimo 🖖 ar quali si unwono molti prodi e veterani soleati e caval en statisti, come Michele Bonell. Onizio Orsini di Bomarzo. Lelio de Massia i, il conte I rancestanton o Berardi, Tullio da Velletri. Fabio e Niccolò Graziani. Girolamo Mariotti da Fano, il caval·er Tommasi d'Ancona, il capitan Camillo Bartoli da Perngia, il marchese Malaspina, il signor Fabrizio Ruspoli di Roma, Ottavio Speranza da Fatto, Muzio Colonna, Carlo del Monte, il Baglione, Ottavio Corona e Orazio Campana romani, Francesco Zucconi da T'voli, Marcello Regio d'Ancona, Maurizio Calmanti da Camerino, Giulio Angelici da Macerata, Matteo Pierbenedetta da Camerino, Pasquale Micara da Sansevermo, Gaudenzio Contucel da Matelica, Marzio Spuntoni e Febre Rossoliu da Viterbo, e tra i molti altri valurosi che ho nommate l'anno addietro " il capitano Bartolommeo Sereno che indi a quattro anni, posata la spaca di cavaliere romano

O'Mos. Colonier, t. I. p. 118 o segre in, e.t. II. p. 141.

PARTOLOHSE : Sections, Commenters delle guerre di Cière e delle Lega toulen il Turco, indi. Montecassano, 1845, p. 115 e 197, e nei Prologo, p. nyir e naiv pura di se streso.

Norre, Guerra de Paolo IV. Arcu. Se le XII, 149 del Co Berardi. Cui seculte, dun de l'aragra, II., 254, 260. Nos alla Comercaux C. 33-21 Vedi sopra la vota dei gentilacan al e contarieri postisi nella Comp. gua di M. A. Colona, , lib. I, nota , p. 22

e preso il sajo di monaco cassinese, scrisse i commentari di questa guerra che furono non ha guari per le stampe pubblicati <sup>15</sup>. Or costoro tanto bene si governarono, ciascuno secondo il suo carico, per le città più popolate e guerriere dello Stato, che sebbene paresse impossibile di trovare soldati a quei tempi per esser tutti sbigottiti non solo dalla mortalità e dagli stenti patiti l'anno addietro sull'armata, ma anche dalle d'scorche degli alieati, nondimeno con meravigha di ogni nomo innanzi ai quindici di giugno ebbero tutte le compagnie compite, rassegnate e pagate, e di gente così prestante e valorosa, che tutti ne facevano le meravighe, e se ne promettevano quei felici successi che poi si videro.

Intanto si trattava in Roma del modo di avere le galere. Secondo il capitolo nono della lega, avrebber dovato i Veneziani dare dodici galere aformite, ed I Papa armarie di sue genti ed a sue spese. Tuttavia nell'anno presente i Veneziani non le déttero; ed il Papa presele dal granduca Cosimo di Firenze Ou fa mestieri notare come, tra tutti i Papi del emquecento, solamento Pio V si trovò non avere galere sue proprie Gli ordini diversi osservati dai suoi predecesson nel costrurle, armarle o condurle per i tempi di mezzo, sino a tutto il secolo decimoquinto, e le imprese da essi fatto sono stato da me descritte e pubblicate în quattro libri 16. Ne ho în punto altri dieci per la storia del tempo successivo; condotti al modo stesso, e sopra quella maniera di documenti che ho un uso studiare. Si vedra come nel cinquecento non v'ebbe fazione alcuna di momento nei nostri mari, ove non fossero le galere proprie dei Papi. E ciò tanto nelle

Sì veda sopra la nota 18 Jel III. I..

F. Alberto Guglielmotti, Storia della Diarina Pontifeta datlana 747 al 1500, libri quatto, m-8 Roma, 1886 (p. xxvm-522).

<sup>(</sup>P. A. SERTO GUGUEI MOTT) Medio & a. in-6, volume due. Phrenze-Le Monnier 1871, Roma, hp., atte., 1886

guerre d'Italia a, tempo di Alessandro VI, di Giulio II, di Leon X. e di Clemente VII; quanto nelle guerre de pirati e dei Turchi. Il marchese Cintio Benincasa, il conte Gabriele Bonarelli, Giovanni del Biassa, Paolo Vettori, Bernardo Salviati, il conte deil Anguitlara, Cario Storza, Flaminio Orsimi il conte Marcantonio Zane 7, il commendatore Emilio Pucci. I cavalier Cesare Magalotti, ed altri molti prodi capitani, o nativi dello Stato o congiunti ai Papi per vincoli di sangue o di chentela, guidarono le galere romane nel secolo decimosesto a Rodi, a Santamaura, a Corone, alla Goletta, a Tunisa, alla Prevesa, a Castel novo, ad Algeri, ad Afrodisio, a Tripoli, alle Gerbe. Tutti sanno l'infelice successo dell'armata cristiana sotto il duca di Meranaceli all'sola delle Gerbe, che ivi fii compiutamente disfatto dai Turchi. Tra gli altri capitani di squadre si trovò a quella giornata con le galere romane il cavalier Flaminio Orsini: uno dei pochi che seppe prevedere il disastro, è suggerime il rimedio; unico che tenne fermo nel combattere e nel morire. Col sangue siggellò la prudenza dei consigli, e détte la vita per cuoprire la fuga dei compagni. Caduto I Orsini, i Turchi ebbero le galere del Papa ; e tutta la nostra gente di capo e di remo passarono a fil di spada, o condussero in ischiavità. Il resto dell'armata, quasi cento legni d'ogni grandezza e d'ogni parte d'Italia e di Spagna, andò perduto: i pochi che si salvarono colla fuga, dovettero saperne grazia all Orsmo. Questo avvenne nel 1560, al tempo di Pio IV. Il quale, spaventato di tanta rovina, smise il pensiero delle galere, e rivolse più tosto l'arumo a fortificare la spiaggia romana per difendersi ne'suoi domini Riprese i lavori attorno alla città Leonina 18, muni le fortezze di Civitavecchia e di Ancona, e comunció a mettere in pie quel sistema di torri che si



Ottesti della faraglia Zane di Bologna, di che puria il Dollej
 MURATORI, Arnali d'Italia, all'anno 1961

distende sulta riva del mare da, monte Circòo ail'Argentano. Io ho voluto seguirlo in siffatto lavoro di fortificazioni; e rifacendomi ai principi sopra i disegni originali e con nuovi argomend penso averne dato saggio non ispregevole per alcune scritture intorno ai bastioni di Civitavecchia ", ed alla rocca d'Ostia ". Or Pio V, venuto al pontificato sei anni dopo, continuava l'opera del predecessore " quando su costo all'improvviso dalla guerra dei Turchi in Cipro: indi si trovò, come ho detto, senza naviglio, e su costretto chiederne ai Veneziani " Nondimeno alla fine dell'anno armò in Civitavecchia tre galere sue proprie " altre ne aggiunse Gregorio XIII, e non guari dopo Sisto V ebbe il vanto di richiamare a nuova vita la mannena romana.

Ma nel trattar la lega del mille cinquecento settantano, ricordava Marcantonio di quanto poca soddisfazione riu scite fossero le galere prese l'anno innanzi a Venezia, e che non convenisse allora ne privare la Repubblica del suo meglio, e ne anche accettare i suoi rifiuti: ncordava altresi la troppa lontananza di là a Roma, che doveva essere il centro del movimento delle milizie, come lo era di tutti gli affari dei confederati e suggeriva che alle

<sup>\*</sup> P. A.BELTO GUUL.ELKOTTI, J bashioni de Antonio de Sangalio disegnate sul ferveno per fortificare e ingrandire Carlavecchio, lanno 1515. I actora al chiariscomo diguar cavaciero e professoro Salvatos Betti, in-8. Roma, 1860. Educiono di conto esemplari, estratta dal t. XVII della nuova serie del giornale Arcadico.

P. Alberto Guottemotti, Delle récce d'Ostia, e delle condicioni dell'architeture militare in Italia prima della caluta di Carlo VIII. Dia sertazione letta in Roma alla Accao, di Arch. È agli atti per la stampa.

<sup>(</sup>F. ALBERTO GUGLIRIMOTTE, Storia delle forlificationi nella spiaggia romana, in-8. Roma, Monaldi, 1880, tip, vaticana, 1887).

I Sul forte di san Michele nella marina d'Ostu copial allà 3 di maggio 1859 questa lapida: « Pius . V. Pont. Max. Et Bengums Turrim. Hanc. S. . Michaelis . Com. Alies. Quandetim 10 Latore Maris A Pandomentis Erigi Muniri El Castodiri Mandavit Ann. Sal. MDLXVIII »

<sup>3</sup> Sopra 26. 1, exp. 10, p. 16.

<sup>3</sup> Sotto Nb. II, cap. sviii la fine, a lib. III, cap. 21.

spese della Camera apostelica, e senza ingiuria di alcuno, si potrebbero assolte re le docte galere che teneva a Livorno il grantuca Cosamo di l'arrenza grammaestro dell'ordine m'litare di santo Stefano. Io non mi fermerò a le origini di tale ordine cavalleresco che nel primo secolo di san vita ebbe grande cerebrità di bede e gloriose imprese che risuonano antora e risuoneranno nel tempo a venire, ma stretto ai termini dell'argomento into mi starò contento a riprodurre i capitoli stipulati tra la Camera apostolica e il serenissimo Grandaca per la condotta delle predette galere.

- c Capitulatione tra nostro Signore Papa. Pio V et il serentssimo gran Duca di Toscana per l'assento delle dodici galere di Sua Attezza per l'effetto della Lega,
- Avendo Sua Beatitudine, nel tempo che durerà la Lega tra sua Santita, la maestà del Re cattolico, et li signori Venetiani, a tener armate per servitio di essa certo manero di gulere, por minore spesa della Sede Apostolica, disegnando accostarsi a qualche Principe che commodamente possa sostener questo peso, ha giadicato che il seremissimo gran Duca di Toscana non meno ossequente et amorevole verso di Sua Santita che fautore del servizio di Dio, et amatore del benefitio puoblico di Christianità sia per pigliar volenticii questa cura, Ha però Sua Santità convenuto con sua Altezza in questo modo, cioe:
- În prima che sua, Altezza sia obbligata havere in Civitavecchia, almeno per tutto il mese di aprile prossimo 1571, codici galere buone di fusti ed atte a navigare con i suoi remeri, armamenti, monitoni, fuocni, arme, arti-

ARCH COL. ch., t. I. D. Tial

<sup>34</sup> As GOSTINUS TREINER, Ann. Exerciseathai post Raromenn etc., in ioi Roma, 1856, t.  $\frac{1}{2}$ , p. 464

ARCH. SECR. VAT., Armeta cud. 3439, p. 477. Quivi per altra meno fe aggianto di essere stata la medesana capitolazione riunovala da Gregorio XIII.

giene, veie, sarte, et ogri altra cosa necessaria per il detto effetto nel modo a punto che si tenevan già a soldo dalla Maesta Cattorica.

- c Che la Capitana habbi cinque huomini di remo per banco da poppa all'arbore, et quattro dall'arbore alla prua, con tutti quelli huomini et offitiali di più che a una Capitana si ricercano et son soliti tenersi da l'altre.
- c Che la Capitana habbia fanale, concerto di trombetti et ogni altra cosa solita portarsi da l'altre galere capitane, talchè il Generale di Sua Santita non I habbi a provvedere d'altro che di bandiere, tendan di seta, et altri ornamenti soliti portarsi da li generali.
- « Che il capitano della galera capitana, et così il pilotto dessa habbino a esser eletti et deputati dal Generale di Sua Santità, et similmente il capitano d'una altra galera, eccetto che della Padrona, a spese però di Sua Altezia, con il medesimo stipendio et pagamento che ella è solita pagare questi simili per il passato
- c Che il Generale di Sua Beatitudine habbi a provedere il vitto suo della tavola di poppa, et de'snoi servitori
- « Che il Generale di Sua Santità habbi a essere obbedito dal Generale, luogotenente, capitani, offiziali, et ministri di dette galere, et gli sia lecito castigar chi commettesse alcun delitto su dette galere, con dame conto però a Sua Altezza.
- ¿ Che il Generale di Sua Sant tà non possa in modo alcuno dar libertà all forzati e schiavi di dette galere, senza participazione di Sua Alterza.
- « Che il Generale di Sua Santità, o la R. Camera, et suoi ministri possino sempre che gli pare pigliar la mostra di dette galere, acciò possino vedere che stiano ben proviste et con gli huomini che sono obbligate tenere.



A A .- 3, 3

- c Che il Generale di Sua Altezza, o suo luogotenente, possa navigar sempre con dette galere et su que la che più gli placerà, lassando però la capitana a. Generale di Sua Beatitudine, quando vi sara presente.
- « Che l'altre undici galere siano almeno di ventiquattro banchi a tre huomini per banco, o quel più che paressi a Sua Altezza.
- « Che Sua Attezza sia obbligata tenere su dette dodici galere sessanta uomuni tra marinari et offitiali in tutto per ciascuna galera.
- c Che Sua Altezza debba metter li capitatti et marinari a modo suo in tutte l'altre galere, eccetto li due offiziali della Capitana et il capitano dell'altra, come di sopra.
- di padrone et huomini, almeno di sette banchi, per il tempo che le galere navigheranno. Che le dette dodici galere siano tenute sei a sei servire quando si sarà in attual guerra, et sei altre ne sieno armate continuamente, dandoli però di suo verno mesi cinque all'anno.
- « Che quando Sua Santità voglia porre nelle dette galere fanteria, debba essere a tutte spese di Sua Santità, conforme a quello che si costuma et fa con quelle che stanno al soldo della Maesta Cattolica.
- « Che Sua Santità sia obbligata pagare il soldo di sei galere solamente, il quate s'intenda di scudi cinquecento di oro in oro il mese per ciascuna galera, conforme a come li paga Sua Maesta cattolica.
- « Che la galera capitana debba essere pagata a ragione d'una galera et mesza.
- « Che Sua Santità sia obbligata dare la tratta degram per servitio di dette galere che costuma di dare la Maestà Cattolica alle sue.
- « Che li scudi d'oro il mese, che importa la spesa di sei galere si debbino pagare in tre paghe, ogni quat-

tro mesi la rata et che per detti pagamenti sia obbligata Sua Beatitudine consegnare a Sua Altezza l'assegnamento nella sua generale tesaureria o qualche altro modo da potezsene valere a detti tempi.

« Che Sua Altezza habbi a tenere le sopra dette do dici galere in essere per tutto il tempo che durerà la lega tra Sua Santhà, la Maestà Cattolica, et la Signoria di Venetia: non intendendo in parte alcuna alterata per questo, anzi salva sempre la capitolazione che Sua Altezza tiene con la maestà del Re cattolico col consenso del quale, dato per sue lettere de' 18 ottobre prossimo passato, queste dodici galere servono per l'effetto della lega di Sua Beatitudine. »

VII. — All'entrare di giugno furono nel porto di Civitavecchia le galere assoldate dal Papa a Firenze, e quantunque di gran lunga migliori delle altre prese l'anno precedente a Venezia, pur esse mancavano di remigi di munizioni e di moste cose; di che per la diligenza grande di Marcantonio sollecitamente si fornirono in quel porto ".

18 L Marchese Antigono Franchene u. la Storia di Cindantichat alla pag. 153 si dinostra gemello del Saractro di Ancona (vedi sopra lib. 1. cap. 111, nota 8). Esso eziandio ignorava le notizie di quella stessa città di che scriveva la storia, e invece di fatti imbrancava una tirata di congoliure sue tutte vone Avrebbe egli por dovido leggere almeno pli atorici stampati, come tra molti basterà citare i seguent.

Gammartista Adriani, Storm de sum temps, mifol. Firenze, 1383, p. 877

Giordio Viviano Marches: Gelleria dell'Osore in 4 Fosti, 1735 L. H. p. 62

AVVISI DI ROMA. Sono gazzette mess, die chrodavano nel secolo XVI e XVII, prima deue stampate. Ye se sono più custinga di volumi alla Vaticana, dall'anno 1554, fino al 2716; di che mi sono frequentemente giorate. Qui cito il codice urbinate 1042, data del 13 giugno 1571.

ARCE. CAETANI, Lellèra di Unoralo Cactoni al Capocci in Roma, data da Cometo il 13 giugno 1571

Altre lettera della stessa al cardinale di Sermonela, data da Civitavecchia li ai glugno 1571

Vedi sopra il documento e la nota 😹

Google

1 4 HAR ATO TRUT

Di la al tempo stesso movevano mi muan e capitani non solo per militare no, 'armata pontiticia 2, ma anche nella venezana 3. Ecos i nonti delle galere, e dei dodici cavalieri che la gindavano 🥙 La Capitana Gestinata secondo i capitoli a Pompeo Colonna, la Padrona condotta da Alfonso d'Appiano, la Rema da cavaltere Olciati, la Grifona da Alessandro Negroni, la Soprana da Antonio d'Ascoli, la Toscana da Metello Caracciolo, la Vittoria da Baccio di Pisa, la Pace da Jacopo Perpignano, la Pisana da Ercole Lotta, la Piorenza da Tommaso de Medici, la Santa Maria da Pandolfo Strozza I San Giovaniu da Angelo Biffoli, l'Ellucina da Fulvio Galerati, la Serena da Estore Caraffa duca di Mondragone, nonunato da Marcantonio, e di più sei fregate. Venute le quali a Civitavecchia, e raccoltosi quivi par da Corneto le fanterie, parve al Colonna che fosse tempo di imbarcarsi, Prima pero volle andare con gli ufficiali del suo seguito a pigliar congedo dal Papa 🖟 quale, dopo averlo con tutta l'effusione

# ARCH COL. rit., t. IV., p. 36. Jaconsetto da Civita cocha marsoano premiato da Marcanton o

Therein, De romana processa, in 8. Velletti, 2628, p. 84. neorda i dia capitan Prantisco e Oregonio Anticoli, di Unitarecchia

Arcir Col. et al. IV p. 1-8, milla rassegger fatta la Corfia amno 372 di voltescimento quali re ca sublem print her passari di Naccantonio al commissario Contarum per rinforzo del aminata vertexiana, e nomatio il capitan Filippio da Civitaveccina, con la sua compagnia di cencotrentazione scallari.

Yell appresso No. 13 cap xiv, note as.

E SERENO cit., p. 118. rammata il fatto de le tre compagnie rasoldate dai Veneziani netto Stato papale sonto il colonnello Pompeo Giustini di Città di Castello, una delle quab era tiel capitan Ascatao di Civitavecchia

ARCH. COL., t. IV, p. 115.

У Акси. Сог. cit., t. II, 60 a 90.

GIAN PICTRO CONTAC NI CIL, D. 37 C SCAPET 3

GINDLAND CATENA, I de de Pro I - 2014. Riona, 1586. p. 319 e ser granda

BARTOLOMESO DAL POZZO. Verra della Religione di Valla, ava Ve ronn, 2001, p. 13 dell'anima benedetto, gli die tre ricordi." invigilasse sulla pietà delle genti, e non patisse giammai che alcuno fosse tanto ardito da bestemmiare il nome di Dio; secondo, licenziasse gli scostumati e non tenesse a bordo giovanetti imberbi, terzo che non toglicase i soldati dalle battaglie di Maremma. Per quest'ultimo provvedeva al di dentro la difesa dello Stato, quando spediva al di fivori la guerra, pel secondo, assicurava la morale in un punto tanto dilicato quanto per le sue costituzioni si fa manifesto; e pel primo manteneva incorrotte le pratiche della religione ed il timor di Dio.

Le quali cose avendo Marcantonio promesso osservare, si parti da Roma alli tredici di giugno e passata la notte a Cerveten, entrò il di seguente in Civitavecchia Colà onoratamente ricevuto si trattenne fino al ventuno "; rivide le galere, rassegnò le genti di capo e di remo, e fece di tutti i soldati sulla piazza d'arme una mostra assai bella per ogni rispetto, massime pel numeroso concorso di gentili cavalieri e di nobili dame venute da Roma a salutare gli amici e a dar animo ai guerrieri. Onorato Gaetani, vestito di tutt'arme e sopravveste di raso

DON JUAN DE AUSTRIA, Orden que la armeda de la Santa Liga de de tener su el caménar. Mes. Casanat., X, VI qui post med. Vi cono cominate al posto fore tutte le galere ed i capitam delle medesime.

ARCH, CARLANI, Lettera di Stunio Manfreda a managner Peranda in Rema, data da Rapoli 24 luglio 1572

Si noti che il Catenti enimera tredici galere, senza nominar l'Elbicina: questa poi è ricordata du misi caetami e casanstensi, e dal codice urbinate ingo della Vaticana sotto la data del 28 agosto 1571, d'onde risulta il numero totale di quattordici galere. I nomi poi dei capitani sono generalmente da tutti riportati al modo stesso, salvo le continue varianti ortografiche degli Spagnuoli e dei Veneziani, che in vece di scrivere Strozzi alcune volto acrivono Atroci, Caracollo per Caracciolo, Bazza per Baccio, e simili

P ARCH. CARTARI, Lettere de Onorale Carteré, date da Civitaveccion B 14 e 15 giugno 1571. — Grasie all'archivista Caranca

Axon. Con, t. IV, p. ts. — Quivisono le note di ogni minuta spesa Eccone un avgglo per gioral otto la Civiravecchia bianco ", conduceva ad una ad una le compagnie d'innanzi al Generale Più d'ogni altro fu commendato il capitan Mazzatosti di Roma, onesto e prode condottiero
alla testa di nomini valenti e di bello e grande aspetto;
appresso il capitan degli Oddi che mostrava la sua com
pagnia assai ben armata di corsaletti e di morioni; e il
capitan Livio Parisam da Perugia, che l'avea fiorita di
molta nobiltà ma per esservene di troppo giovani, ne
furono cassi parecchi, secondo l'ordine del Papa. Impietosirono gli astanti nel vedere quei bei giovanetti uscir
dalla compagnia, piangendo a rifiuto ". Questi tornarono
alle case loro, e gli altri presero il complemento a Na
poli con una mano di mil'ti romani che avevano campeggiato nel regno "

Alle ventuno di giugno, imbarcatosi Marcantonio con Michele Bonelli, Gal rio Serbelloni, Pompeo Colonna, e il

· A di 13 grugno 1371 Spese fatte da S. E. at parter de Roma per conducre le robe a Co. du cec ha.

| Per trentagnativo mult. a dos scuds funa Scud         | 4 6S.—  |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Per tranta reque caralle                              | 95 4    |
| Per la casse della Maisa a serdenna.                  | 15.50   |
| Per il magnare in Gererleria, a caraca a caraca       | , IZ 16 |
| Per il magnare in Civilarevekia il di et              | . 21 50 |
| all is dello                                          | E2.27   |
| alli 10 dello + + + + + + + + + + + + + + + + + +     | 23.32   |
| alle 17 della                                         | 25 32   |
| alle 18 dello                                         | 29, 42  |
| alle ig dello ,                                       | 33.84   |
| alli vo della                                         | . 27 36 |
|                                                       | . d8.ng |
| Per due both di vino bezute nel sopraddetto           | 25 20   |
| Per quatro some di biada lognate nel dello tempo      | - 7 20  |
| For tradict miture di cavalti quando ciando a Carnela | 3.25    |

<sup>#</sup> Arch. Carram, Lellers d. Music Moudi edi a menuguar Perusia, dua da Civitavecchia a di 20 guigin 157.

<sup>4</sup>º ARCH. CARTAIN, Lettera di Onordo Cacioni al cardinale di Sermoneto, da Civitavecchia 21 giugno 1511

<sup>9</sup> ARCH. CARTARII, Lettera de Muzao Honfrede a monsignor Peranda, data da Napole 7 lugho 1572

celebre cavailer Romegasso sulla Capitana, Onorato Gaetani sulla Grifona, monsignor Paolo Odescaichi nunzio del Papa sulla Vittoria, e distribuiti quegli altri signori e capitani con le loro fanterie, ciascuno sopra la galera assegnatagli, sciolsero le vele da Civitavecchia con vento frescrissimo di tramontana: e dato fondo il di seguente nel porto di Gaeta, entrarono il ventiquattiro sull'ora di vespero in quel d' Napole " Quiv. alla riva erano il Cardinal viceré ed a ministra regi a riceverli con tante dimostrazioni di opore quante mai se ne potessero. Santelmo. Castelauovo, e castel dell'Uovo davano faoco alle più grosse artigiierie, e il popolo napoletano serrato a calca sul molo acclamava strepitosamente alla venuta dei Romani. Felice presagio di heto avvenire. Ma in mezzo alla comene leuza che tutta una città dimostrava per la venuta della squadra papale, i soldati spagnoli del presidoo punti da gelosia, o mossi dalla rivalità nazionale, insultando villariamente alle milizie nostre quiete e pacifiche per la città, provocarono tumulto di molta importanza, Impermorche essendovi al primo affronto morti alcuni d. loro e feriti quattro papalmi, già dall'una parte e dall'altra si chiamavano i compagni, e si correva all'armi, con pericolo di maggior sconcio, se dalla prudenza di Marcantonio non vi si fosse opportunamente ovviato. E seppe egli tanto destramente tare col Cardinal-vicere, che sebbene offeso dall' essere i papalizi entrati sin dentro al suo palazzo a far vendetta, tuttavia con pace d'ognuno fu ja un subito ogni cosa acquietata e sopita 43,

e Sergio chi, p. 117

<sup>44</sup> AVVISI DI ROMA COSI Urbinate alla Varticana, 1942, data del 24 giu-

Sumerio chi., p. 116 a Non el potres marrare con quanda festa e allegracia fessa Marco Antonio Calonna recu do a trapata a

E quantunque egli desiderato avesse fermarsi in Napoli sino all'arrivo di dot Giovanni, per esser dei primi
ad inchinarsegli ed a trattur insieme della guerra, cio
non per tanto essendogli venuto da Roma l'ordine di
partir subito per Messina, affinché quanto più egli s'inoltrasse verso levante tanto più don Giovanni s'affrettasse
a raggiugnerio, e tanto meglio i Veneziani si mantenessero in fede; prese commiato dal Vicere, ed ai venti di
luglio fu a Messina, festeggiato altresi da quei popoli,
che vedevano nel porto e alla raunanza dei confederati
companie prima d'ogni altro lo stendardo di Roma ".

« ARCH Cot, t IV, μ 8ο.

Quivi e la noin originale dei dom ricevati da M. A. a Mossina, che nella sua ortografia e dialetto primento al lettori percho considerino i co-tum di quel tempo.

Noterà soltanto che i doni si traevano publiccamente a processione da gran numero di chazelli ta flurca, i quali pertavanti sulle stanghe o sopra carri coperti di drappi, di fiori, di targhe e di bandiere, e innanzi a loro i trombatori che bandivano al popolo la magnificenza dei donatori e la dignità degli ospiti che si volevano onorare.

a Memoriale del presente si mundo per la città di Messina all' Eccellenza dell'illusivissimo rigner Merco Antonio Culonna

| Perma, tanfifmus biometa, Scalafi dodichi   | 0   |
|---------------------------------------------|-----|
| Interchi de chera hienca maci dichidotta    | 18  |
| Candidons de exerta blanca mate distribulio | 18  |
| Lucciro fina pero gratiquatiro,             | 94  |
| cappon centurnque                           | 25  |
| wattlet pentleting                          | 25  |
| earlyan cheula                              | 830 |
| Anatrs unm. rentiquatiro                    | 24  |
| Papars dud-shi                              | 12  |
| Gath d'India emque et una Gathus malle. ,   | 6   |
| Papaga, tes mascoli e ter fem.              | 6   |
| rarch du                                    | 3   |
| crastati ser                                | - 6 |
| Du' tutte de viso                           | ė   |
| Plane blonco, sofind bet                    | - 3 |
| Inaitra safim de fruitti                    | 4   |
| I no cuerco de nivi                         | - 1 |

MATPIALS CASALAYSA SECRETARIA. P.

Google

, a, ,

[20 Rightin 1377 ]

VIII. — Intanto che gli alleati perdevano il tempo nelle lunghe difficoltà dei trat ati e nei tardi apprestamenti della guerra, gia il Sultano di Costantinopoli, cavata dai Dardanelli l'armata sua, di quasi trecento vele, da una parte aveva stretto l'assedio di Famagosta; dall'altra assaltava le isole dei Veneziani, e riempiva di arsioni e di rapine Candia, il Cengo, il Zante, e la Cefalonia. Erano i Turchi sul muovere a irreparabili danno sopra Corfu, quando Marcantonio si voise a provvedere eziandio da quella parte alla salute degli amici.

Aveva il Senato fin dal verno precedente tolto il comando a Girolamo Zane, perché non aveva combattuto a Cipro, e posto in suo luogo Sepastiano Veniero, uomo, secondo l'usanza dei Veneziani, di nobil sangue, dotto di leggi, acuto di mente, di grande eloquenza e di maggiore ardire, famoso per molte avventure e per non poche ferite fatte e toccate in quelle risse ove esso avidamente correva a mescolare le mani ". Sebastiano ai primo rumore di guerra, quantunque vecchio di settant'anni, era andato ad offenre il suo braccio ancora robusto in servizio della

O GRATIANUE, ile bello typpie vit, ja 154 i Interes dum Christiani jungendis forder thus discreandoque de singulis tempus termul, Turca, in-Lenti confecta classe, i enclorum insulus orasque maritimas immaniter vastabant »

ROSELL cit. p. 63: a Seam justo a sur capitanes que no estamesen occasos um soto dia por lo que esparon a turra soidados a Candia... arramon pueblos es a

d' NATAL Court Storie de' uno tempt vonpariente del Saracent, in-q. Venezia. 379, t. II, p. 22 a bésidione l'emere nome di chiere a prastanta ingegne (quantangue melle cose forenci postieste che nelle militari confroversie eserciale). »

GRATIANUS Cit., p. 104 et 139, a Prima cius ejus expers honorum fuits causas mercede activoris Parta re, privatis omissis canals, magistratus arbanos carpit. Militare polius autmo tuter cives, quem peritus mitita um aut scientiu utia Concilus aque autax mementas ranaque et ipse exercuit, el atienes a mysenti, in quibus et querpit trainera hand indecora, et fecit »

patna, egli avea tolto a sè i carichi più rischiosi e difficili, quando altri ricusavans.; e sempre tenendo per la guerra, avea pur con poca gente poc'anza espugnata la fortezza di Soppoto nell'Albania. Venuta la buona stagione, Sebastiano era la punto con tutta l'armata di più che cento galere ma avendo tanto paese a ditendere, e non essendo in alcun labgo porto capace e sicuro da conteneria, aveva dovuto smembraria in due divisioni, delle quali l'una stanziava a Candia, con i provvecitori Canale e Quirino; e l'altra seco a Corfu con il luogotenente Barborigo, Giante queste notizie a Marcantonio quando passava da Napoli, e discorrendone insieme con Ascanio della Corgria, e col Buonvicino acerctario dei Veneziani, mostrò au ambedate come dall'essersi tutta l'armata del Turco ardicamente cacciata in mezzo tra le due divisioni del Veniero e dei provveditori, facilmente potrebbe interporsi un grave ostacolo al congrungimento di tutto le forze della lega: per a cui ovviare, era da scrivere immantinente al Vemero in Corfu, acció prima d'essur chruso es quel laogo dovesse prendere senza più il cammino diritto per la via di Otranto a Messina; ed il simile dovessero fare a golfo lanciato da Candia le altre galere dei provveditori Canale e Quirino, passando al tempo atesso questi sulla sinistra e quegli suda diritta dell'armata nemica, per unirsi allo istesso punto in Sieda.

## [ 1 the 47 ]

Siffatti avvisi furono giudicati importanti dal Buonvicino, che in diligenza spedi un corriero a Brindisi, e fect saperi, al Generale veneziano, il quale, vedendo approssimarsi l'armata nemica, antivedeva egli stesso il sinistro, così del pericolo suo, standosene fermo in quel luogo, come della impossibilità d'unirsi agli altri, entrando in golfo. Nella quale perplessità, non avendo tempo da con-

1, 4,9. , ,

sultare il Senato, risolvette di seguire il parere di Marcantonio e il fece col voto de suoi capitani, specialmente
di Agostino Barbarigo, nomo per singolar prudenza e valore da tutti commendato. Ondeche Sebastiano spedi ordine in Candia, che le sessanta galere di quell'isola verissero difilate a Messina: ed egli stesso, quasi alla vista
dell'armata nemica che nel canal di Corfu companya, partesi. Ma la sua levata, come fu repentina e contr'animo,
cosi gli apportò infinito travaglio per molti rispetti massime perchè vedeva l'inimico vigoroso venirgli sopra, e la
lega novella non essergli a beneficio, anzi cagione che
egli, mentre il Turco entrava in golfo e poteva accostarsi
a Venezia, dovesse abbandonare la patria, lo Stato e la
capitale, andandosene improvviso e quasi faggiasco nei
regni altrui.

Voglionsi avvertire e considerare questi fatti per giudicar delle persone e delle cose e non saltare a un tratto alla grande giornata, senza mettere innanzi quei particolari che la prepararono; d'onde è il merito di chi vinse.

[23 leglio 1572]

Quando l'armata del Veniero si appressava a Messina, usci dal porto la nostra squadra: e per tre miglia incentro agli amici sopravvegnenti ando con quella pompa che allora si costumava. Marcantonio 'fece abbatter le tende, pavesar le galere, issare i più ricchi stendardi da poppa e da prua, spingere fino alla penna le fiamme di dommasco, porre i pennoncelli variopinti al calcese, i gagliardetti all'osta, e su per le sartie di maestro e di trinchetto quattro sagole con assai banderuole d'ogni tagno e colore, i soidati alle balestriere, i bombardieri sul castello di prua, i marinari alla freccia dello sprone, le genti di capo sulle rembate, gli ufficiali e i gentiluomini alla spalliera, riascuno alla sua posta, come se fosse il mo-

COUGH BEMOTTH -\_ 6.



mento del combattere. E mentre le militie brandivano le armi, e le ciurme palpavano il remo, la nostra capitana. appuntato i, camone di corsia, con quattro tri salutava. o stendardo di san Marco: quinci tutte le altre galere nostre prima da diritta e poi da sinistra, una gopo l'altra, ripetevano con due tiri. I Veneziani di fronte altresì pavesati a festa risalutavano con innumerabili span da ogni parte; e gli uni e gli altri a intervalli facevano risuonare. ie meiodie della musica marziale. Allera tutte le postre galere, ripresa la voga, passarono per mezzo alle veneziane; ciascuna delle nostre tra diu, delle loro , ed avendo nel passaggio acconigliati i rumi, e poscia virato di bordo sulia contrammarcia, si accompagnarono insieme per ntornare a Messina. Nella quai manovra la capitana nostra prolungandosi a lato di quella di Venezia, tanto che l'una coll'altra si incontrassero alle scalette di poppa. Marcantonio Cologna, Michele Bonelli, Onorato, Cartarii, e monsignor Odescalco prevennero il general Venicro, e tutti quattro a un tratto saliti sulla galera gli furono intorpo, festeggiandolo con quelle liete accoglienze che usano i marini, e che affora per tanti rispetti più si convenivano Né per questo cessarono le salve dei Veneziani, come le nostre, che anzi essi non fecero altro in quel tragitto se non sparar cannonate sin quasi dentro il porto; dove, secondo che entravano, ripetevano il fuoco per salutare la piazza e le fortezze con tanto rimbombo d'artiglierie che non si sarebbero udite scoppiar le folgori. La citta all'incontro non manco al debito suo di corrispondere, imperciocché da quattro parti ordinatamente salutava senza reposo, finché non furono tutte le galere arrivate, e ferme agli ormeggi. Dopo un'ora sopravvennero le famose galeazze, cui tanta parte della vittona a Lepanto è dovuta e quantumque rimborchiata, ciascuna da quattro galere, pure leatamente entrarono. Ma allorene furono dentro

daddovero che si fecero sentire: e tal fa il fragoroso scoppio delle grosse artiglierie che prognosticarono, al dir di talum, la grande ruina degli Ottomani de li di seguente Marcantonio convitò al suo bordo il Generale veneziano, e totti gli ufficiali superiori delle due bandiere, e il veneto appresso rese la pariglia a Marcantonio ed ai maggiori dell'armata romana " con tanta non dirò già pace ed osservanza, ma amore ed amicizia dei capitani, dei marinari, e dei soldati tra loro, che tutti ed essi medesimi sommamente liett ne pigliavano maravighoso diletto. Ne bisognava meno per ritenere in Messina i Veneziani trenta. giorni, in quella stagione, senza far altro che domandare quando giugnerebbe don Giovanni e sentire dall'altra parte continuamente gl'infiniti danni che i Turchi facevano nelle isole, in Dalmazia, e in ogni luogo dei loro possedimenti Imperciocche l'armata nemica per continue crudeltà, col ferro è col fuoco, per terra e per mare, da Candia sin quasi a Venezia guastando ogni luogo scorreva, e non soltanto nei casali e nelle solagge aperte, ma nelle terre murate e nelle stesse fortezze combattendo entrava, talché avendo espugnato Dulcigno e Antivari, ripreso Soppotò, ed assalito Cáttaro, non altre restava se non che da sera a mattina companisse davanti a Venezia. Giungendo pertanto con grande rapalità l'una dopo l'altra queste notizie a Messina, più volte il Veniero (che anche non poco dubitava dell'animo del Re di Spagna) 3º piuttosto che consumare così mutilmente quei tempo, si mostrò risoluto d'andarsene e far da sé qualche impresa.

de Asce Coε, eit

Anch Carrate ch., Lettera de Mone Manfredi a monsignar Gianfrancesco Perande, data da Messina, B 24 lugito 1571.

<sup>\*</sup> APCH. CARTANI CL. Lettern of tuglio.

P Senema cit., p. 130 a 134: ( Il Veniero, che non poco dubiteva del l'amimo del re di Spagna, comunciò a dire... che avvettr procurate di far da tè n

e più volte il Colonna coll'autorità e prudenza sua lo ritenne, dimostrandogli che per il merito della costanza nel mantenere la lega, presto maggior ricompensa e maggior trionfo a avrebbe 4. E sebbene afflittissimo anche esso del pubblico danno, e di quello suo privato per la morte di donna Giovanna sua figliuola, duchessa di Mondragone, per la quale non pur la sua famigha e guardia ma le galere ancora messe a lutto e coperte di gramagha davano a tutti eagione di cordoglio; non per questo smetteva punto dell'usata diligenza, ne lasciava oziose le galere n Messina, ma unite alle veneziane ora le spediva a Milazzo per levar vittovaglie 9, ora all'hone per inseguir pirati, ora a Palermo per condurne milizie all'armata. Nelle quali spedizioni si adoprarono con molta utilità pubblica e senza denni; quantunque rompessero più volte terribili burrasche I Veneziam poco pratici di quelle riviere, andati a Reggio per vino, perdettero sette galere nel mare 51

[7 ogresto 1371 ]

Vero è che la molta lealtà e i grandi servigi, che avevano rese le genti romane carissime a Veneziani e ai Messinesi, non valsero a dimesticare l'altiera natura dei soldati spagnuoli, per la cui malvagntà si riprodussero in Sicha quelli stessi scandali, già da loro in Napoli provocati. Tanto è difficile la pace co' superbi. Il qual fatto, quantanque coperto dagli altri storici cui tornava a ver-

P Arcie. Cartant int., Lettera de Onorato al cerdinale da Sermonela, data da Messina 30 luglio 1571

SERENO, p. 130.

ARCH. COL., Lettera di M. A. al cardinate Spirosa in Special, data da Messina en agosto 1971 I. p. 152

S Arichi Cartani cit., Lettera di Onorato al cardinal di Sermanela da Mannina, 6 agosto e 6 autorobre 1371

<sup>№</sup> Sинкоо си., р. газ

gogna, si trova dai nostri con tutte le sue particolantà descritto : e dal Sereno tanto bene e saviamente narrato. che su crederei mancare al debito mio se, in materia si grave, aggiungessi o togliessi solo una parola a quelle di lui contemporaneo e testamorno di veduta, che dice cosi \*\* « Or mentre quivi (in Messina) si stava aspettando che gh altri ministri dei collegati con gii altri vascelli si riducessero, gli Spagnuoli soldati che al presidio di quella città si trovavano, forse perché avevano udito che la questione seguita in Napoli tra quelli della loro nazione e i soldati italiani del Papa fosse con disvantaggio dei loro terminata, e per ciò aperando vendicarsene volessero fame risentimento, o per qualsivoglia altra cagione lo facessero. assaltarono una notte con abbominevole soverchiena alquanti dei soldati di quelle galere, i quali senza sospetto. il fresco della terra sicuri godendosi, chi qua, chi là d'intorno al porto per tutto sparsi dormivano. E avendone alcuni cosi all'improvviso fenti, con disonesta vigliacchena molte spade e cappe di essi nibarono. Il che non parendo agl'Italiani che fosse da comportarsi, quantunque di lor mano la mattina seguente ne gastigassero alcuni, avevano nondimeno risoluto di far loro un tal giuoco che con molta uccisione terminandosi, avria senza dubbio gli animi di quelle due nazioni si gravemente concitati, che facilmente grave disturbo alle cose dell'armata recare avrebbe poruto. Ma fu da Marcantonio con tanta prestezza rimediato, che avendo fatto pighare alcuni di quelli Spaganoli che il delitto avevano commesso e condannare alla catena in galera, e alcuni altri impiecare, s'acquetó di tal sorta

ARCH. CARTANI ch., Lettera di Unarnio al cardinale di Sermoneta, data da Messina 10 agosto 1571

Rotical, cat., p. 79. 51 noti che il tamulto auccesse alli 7 di agosto la lettera del Gaetani, che ne parle, è delli to: den Giovanni arrivò a Messma, alli 231 ande non fu frenato da den Giovanni ma da Marcantonio

M BARTOLOMNIC SERVIC, p. 118

l tumulto, che non fu dipoi alcuno dell'una parte o del-'altra, che d. tal fatto osasse più di parlare.» Mal si comportareno i Papalini con la vendetta di arbitrio privato; peggio gli Spagnuoli con le ruberie, gl'insulti, e le provocazioni, e giustamente Marcantonio con la prudenza sua, usando a tempo il crecitto, l'imparzialità, e il grado di luogotenente generale e sapremo duce, nell'assenza di don Giovanni, oppresse il disordine nella sua origine, è assicuro l armata da ogni turbamento futuro anche per questo capo.

F9 agosto 137 1

 IX. — Intanto la Cristianità, senza ristare ai successi. di Messina, affissava da lungi il guardo sulla persona di don Giovanni; e co'voti giorno e notte affrettavane la venuta 5. Egh usciso di Barcellona dopo molti stenti a mezzo lugato, giungeva il ventadue a Genova con quarantaquattro galere: e dopo esser passato di lungo avanti a Livorno, ed aver fatto una breve posata a Civitavecchia. liberando da molti sospetti la Liguria e la Toscana \*. entrava finalmente alli nove d'agosto nel porto di Napoli Era don Giovanni d'età giovanetto, di aspetto bellissimo, di maniere gentili, e di grandi speranze; figlio naturale di quel Carlo, cui tuttavia chiamayano invitto imperadore. Indole egregia, amor di gloria, sincenta d'animo, e desi-

<sup>59</sup> Labercus etc., p. 4801 a Columna very at Venerius untermo in Siestia cladium Dalmatta specialures foundam Austriam ex secialant . Qual Pius molesie ferens, al Joannes maturaret summum studium adiobail, al enmque sufficitendum titeras et anneins musis, o

<sup>₱</sup> Seer vo cit., p. 132. — Quando passavano arma spognole tremavano. le piccole potenze italiane. Che rode, che lega!

JEAN DE FERRERAS, Histoire generale d'Espagne, in-4, Pangl, 1571. t. X, p. 250. a Don /sas d'Autriche arriva henreusement le mag sur latte let à Gines, où cette République le reçul aves beuncoup de magnificants. quesque avec quelque crainte »

ROSELL ch., p. 78: « Refieren que toda Italia se tobresado con la venida de don fuen, impresasa de su opresion y estue a

derio del pubbico bene si accordavano mirabilmente in lui, e dalla franca espressione di sua fisonomia venivano a chunque il riguardasse dimostrati. Nondimeno per queste istesse ragioni facilmente si levava all'arroganza sopra i colleghi, e cadeva nella debolezza sotto agli adulatori invidiosi. Sin dai primi giorni per le sue lenterze aveva fatto palese al mondo quanto egli fosse atretto a aeguir la politica del re <sup>37</sup> suo fratello: il quale, sotto specie di ajutare la sua poca età, ma in fondo per viemeglio dominarlo, avevagli dato a governo un consiglio privato di uomini suoi devotissimi, don Luigi de Requesera commendator maggiore di Castiglia, il conte di Pliego, Stefano Mutino deil'abito di Santiago, Giovanii Soto, Pierfrancesco Dona, ed il marchese di Pescara; il quale, essendo ti quei giorni morto in Sicilia, non ebbe allora successiore <sup>36</sup>

si Rosaux, ciu, p. 13 « El Ray mismo es felicitoba de que occupare el lugar supremo una persona allegada a si; que sundo per otra parte echara supa, y doell a su volunted, en nada se extederla.»

lora, p. 53, e a p. 54 a Don fuen no era duako at una del titulo que to le data, su volunted su nasmo ser dependian del Rey a quien emaña como hijo y obedecia como vatsulo, n

Fabrano Serada, *Histor Belg.*, in-fol. Roma, 1634, t. I., р. 364. Dos Giovanni naio a' 14 febbrajo 1543.

PRESCOTT, III. 103, a' 24 febbraĵo 1547

Alte più variano.

У Seexus cit, р. 131, 132 и 134

CARACCICLO cit, p. 64 a 99

ROSELL cit, p \$3, lin. 15

Trizzieles, Ann. Ecc., t. I, p. 481, col. 2, lin. 20 a 36.

Collection de Documentos cit., t. Iti, p. 351. a Carte del Rey a don Garcia de Totedo, » — a p. 185. a Carta del Rey a don Juan para que embarque y viere con sige a don Pedro Francisco Doria para que asiste terca de el cumo uno de las demas consejeros. » V. Ib. III., nota 201.

Prescott ot, t. I.I., p. 269, 270, Conforde i tre consigli che erano all'armata, una delibera e e, secondo i capacili, composto di tre persone, Dos Guystari, Marcantono e Venero, in gussa che i due deverano far legge al terzo: uno consultivo, al quale per convenienza il chemavano tutti i comundanti superiori per udime il parere: uno abiativo di soli Spagnoli e partigiami messo dal Re per tenere a freno don Ciovanal, a con lui etiandio i Veneziani e i Popalini. Patto questo preambolo, e fevati gli equivoci,

ma nell'anno seguente gliene furono dati una ventina, che tarparono le ali di quel giovanetto, e finalmente lo ridussero a mutar costume Soperchiena di Filippo; più a danno pubblico, e de' Veneziani, e del Papa, che del fratello.

[13 agesto 1531 ]

Sostenne don Giovanni dieci giorni m Napoli per recevere quavi gli onori, che da quella città regalmente se gli facevano; e per tôrre a gran pompa dalle mani del cardinal Grannela il bastone del comando e lo stendardo della lega, che il sommo Pontence gli aveva mandato. Questa cirimonia con molta solennità e numeroso concorso di cavalieri, di dame e di tutto il popolo napolitano fu compiuta nella chiesa di santa Chiara, alli tredici di agosto; di che il cardinale sensse a Pio V con molte e belle parole la lettera seguente <sup>59</sup>

« Padre Beatissumo,

c Dopo i baci umilissim, de' santissimi piedi. Avendo ricevuto le lettere dalla Santità Vostra per mezzo del conte Sassatelli che rimenerà a Roma la mia risposta, io ho consegnato oggi stesso, secondo il rito e nelle forme che mi si erano ordinate, lo stendardo benedetto ed il bastone insegna del tapitanato generale di tutte le miliate della lega cristiana al serenissimo don Giovanni d'Austria, due giorni dopo il suo arrivo: la qual cosa sarà di salute alla repubblica cristiana ed ai nemici di terrore e di ruma, come sommamente desidero e con preghiere

riumae the a rispette di quest' ultime consiglior, a Had been strevensity orged on him by the hing ever afroid of his brother's imprisosity of Anches a san Pio dispiaceva questo cousiglio private a di che sollante il Pape lemena o conte dice il Serrino, 155.

PARTE CARTANS, Autonii cordinalis Gramulium spisiola Pio V P M L'autografo latino mi fu gentilmente mostrato das diverito daca di Sermonera, don Michaelancialo Cartania, noto ai cultori del'auoni sindi, 8 di 23 novembre 1855. Ne ho copia presso di me

Google

45 7,5 9 7

continue d'innanzi al Signere Iddio implore, tuttoció che dalla Santtà Vostra mi verrà comandato, son pronto ad osservare e subitamente obbedire. Oggi doveva partire l'istesso don Giovanni d'Austria, ma per cagioni necessarie ha differito a domani egli certamente si affretta, ed so ancora con molti argomenti lo sospingo e non manco per quanto posso coll'ajuto, fatica, stadio ed opera a sollectare questa stessa prontezza. Ne conceda il Signore prosperi eventi, e la Santita Vostra alla sua Chiesa hingamente conservi sano. Della Santità Vostra umilissimo servitore obbedientissimo, Antonio cardinale Granuela.»

[83 agosto 157...]

Quindi don Giovanni tolte le divise del suo generalato, e punto da più maniere di stimoli che il Pontefice da ogni parte gli metteva addosso, usci dal porto di Napoli, ed all. ventitre giunse finalmente a Messina, Venne così tardo, e insieme tanto improvviso, che appena furono in tempo le armate pontificia e veneziana ad uscire per incontrarlo. Pur nondimeno con somma allegrezza e festa incredibile ricevuto da collegati, alio sparo di una salva reale di tutte l'artiglierie; e dalla città di Messina sopra un ricchissimo palco messo a mare, ricoperto di sontuose drapperie, di vaghe pitture e di regegnose isonzioni, entrò de la terra alla testa di una splendida cavalcata di gentiluomini e capitani, fino al palagio reale. Laddove, licenziatosi da ogni altro, si restrinse per due ore a trattar con Marcantonio facendosi intendere, che quanto alle deuberazioni e governo dell'armata non avrebbe mai cosa alcuna risolato se non quanto da lui fosse stato approvato e dal Generale dei Veneziani, secondo i capitoli della lega 🤲

No ARCH. CARTAM Cit., Letters del signor Overala al cardinale di Sermonele, data da Messina il 24 agosto 1572



24 agreen 1 5

Dopo le quali cose volendo anche contentare quegli altri signori e venturieri che quivi erano, li ebbe tutti il di seguente sulla sua capitana; ove stando esso nel mezzo e Marcantomo alla dritta, seckittoro nel salone di poppa l'an dopo l'altro, nelle loro assise e costumi. Sebastiano Veniero generale dei Veneziara, che boilen e di giòvan le ardore in età decrepita non sofferiva che di altro si trattasse the di partenza e di battagha, il commendator di Castiglia don Luigi de Requesens, nomo di molta esperienza nelle cose del mondo; Pompeo Colonna luogotenente sull'armata del Papa, Onorato Caetam generale delle nostre fantene, Micheje Bonelli nipote giova netto di sua Sanata, Francesco Mana della Rovere figliuolo del duca d' Urbino. Alderano Cibo marchese di Carrara. Alessandro Farnese figlicolo di Ottavio duca di Parma. Stefano Mottino maestro di don Giovanni, Paolo Giordano Orsini duca di Bracciano, Ascamo Idia Corgnia maestro di campo generale delle fantene della lega, monsignor Paolo Odescalchi nuncio del Papa, Gabrio Serbelloni milanese generale delle artigliene, don Bernardino de Carcines, don Carlo Davalos, Ottavio e Sigismondo Gonzaga, don Pietro di Padiglia, don Lopez di Figueroa, Vincenzo Caraffa, il conte di Lodrone, don Pompeo della Noja, Giovan Ferrante Bisballo, Girolamo Morgat, il conte di Santafiora e Paolo Sforza suo fratello. Ettore Spinola generale delle tre galere di Genova, Antonio Provana

Senero cit p. 136.

Sa nost che il re l'ilippo, geloso di questo suo fratello non voleva che ghi si desse trolo di Altezza, una solo di luccellenza mongimeno unasi trati meno i ministri e il succrè trattavanto di Mezza come si ve tra ner continuo documento

Laborate cit., t. XIII р 519 € 530 Rosell, р 73.

Google

157,5 9 7

conte di Lemy generale delle galere di Savoja, Giovanni Vasquez di Coronado capitano della reale, don Luigi d'Acosta capitan della padrona reale, Gil d'Andrada Pirro Malvezzi, Ambrogio Negroni, Giorgio Giorgio Gioraldi, Stefano del Mari, Niccolò Doria, David Imperiali, Giovanni di Cordona, Ferrante Caracciolo conte di Biccari scriptore dei Commentari di questa guerra, e moiti altri, che furono più di sessanta persone. Quivi prima d'ogni altro si fece a parlare don Giovanni, mostrando le relazioni che si avevano dell'armata nemica, e le qualità della cristiana, poi svolse così per le generali il suo intendimento con animo bello e generoso, senza venire a muna risoluzione, e pregò tutti que aignori che se avessero a dire, si il facessero liberamente, o se alcuno amava meglio dare il suo parere in iscritto, egli in buon grado l'avrebbe.

E quantunque non pochi di essi, specialmente spagnuoli e loro aderenti, pensassero che non si dovesse a siun patto mai arrischiare la battaglia; ma soltanto difendere gli stati della Cristianità o al più assaltare qualche fortezza lontana dall'armata nemica, per non esporre a pericolo la propria tanto più che i Turchi, a parer loro, dovevano stimarai invincibili in mare <sup>66</sup> ciò non pertanto,

<sup>4</sup> Vedi sopra, Ub. 1 nota e-

Sureno Cl., p. 137, lin. 21, e p. 253, lin. 4 e Aux quando nella corta de Spagna l'antesa la gram vitteria navale, non manco di qual consiglia chi dicessa che, quantunque bene fossar suctedute le cost, era non-dimeno degno don Giovanna di severa riprensiona, poschè futento intermente alla glaria sua, come giovana trappo volenieroso, non aveva avuto riguardo de porre a reschio delle la forza che il Re si trovava in mara. »

E.p. 142 in fine: « Na dans captone di temere l'ostinazione dei consighieri spagnuole che apertomente si l'accione intendere che in danne gluggir di combattere, di che tente raquosi altegevana, che quando un men rizoliclo unione di gunto di don Cronome avessere avuto a tradiare, panna dubino aperabber appto l'unione, »

E p. 244. Altre regioni dei consugliari spagnoli contro la battaglia E di dea Giovanni a p. 277.

E p. 155. 1 Monsignor Odesiaichi fu aistie dai Papa, perchè percuadette a don Ginuanni e at uno consiglio spagnolo, di cas solo il Papa

riteratti dalla vergogna di aversi in così pienel conto e di tanto poco stimare il fiore dei cavalieri cristiani, quivi venuti non già a dichiararsi impotenti, si bene a combattere, si tacquero. l'arlarono però blarcantonio e il Sebastiano, affermando che l'armata cristiana era più che bastevole a viacere in ogni riscontro la nemica: e che qualunque altra impresa di terra, o espugnazione di for-

tentara, che a nessun'altra imprasa si volge sero la forve che ad espagnur quell'armata con la quale principalmente il Europ nuoceva, v

CARACCICIO CIL, p. 15 to 22. a Haisi per cusa inclubilata che Mercantono anticidendo le discordia interno al combattere se juste fatto fare un moluproprio dai Pantefice, che satto scommica mon potesse dir attro una finierno a quasta, eccusto che si combattesse, e perciò si scusava con don Giavanni che non potesa per delle vagioni dir al rementi benchi tutto rio innesse egli segreto con alles, mostriado che nel consigli consultini arrebba consentito a quanto den Giavanni li camandava, ma come si sussimi all'estito decisivo intorno a detta denberazione, non potevo dir alleo che conforma all'ordine dei Papa »

PAOLO PARUXA cit., Storia veneriara, in-4. Venezia, 1716, p. 177

4. Peroschè audanno mollo voci allorno che alla corte callolica da persone principali josse slato inazimulo il conseglio de don Giuvanni d'arrischiara la forze del Re pari a quelle dia Venerianis però che doveveno essera le cose di lui maneggiale con diversa ragione e con separati consisti. »

Thursian cat., lib 54, p. 21 p. 201 a Friedles processionals et lasta victoria tantum about at terition in Regio et hispanorum procession autimis excitaversi, at aperie plurique sinstris constituir improbarent, non-nullique temeritatem ejus juniculaira conservat v

LARGENTE CR., t. X II p. 511 e 512.

Colección de Doct hentos ine atos para la mistoria de España, into Maurid 1843, t III, p. g. a Cerío de don Gascia de Tordo a don Inis de Requesens. Pro, i de agosto 1871 e Por amor de Dios que se considere mucho, como se que se hará, negocio im grande, como es el que se trefa, y de que ian gran daño jundo suceder: y pareciendome que es him que so sepañ rencianos, por bien respecto, que munitro un en à donte. Su Majestad tracte de que no se peles. Laftico a l'ostra lie noria lidestrissima monde, despues de haber leida de un parte este carta al leiber don Juan, rasgelle hago si asi se pareciere y que no raya en otres manos sino en las del teòritamo habe, e lecco onne i minerio del se e i consiglieri di don Giovanni trattavamo a nome di Sua Maestà perche non combantene.

PRESCOTT, t. III, p. 270 a Fiven Lovia thought of teat not advise ble to attack the enterior >

tezze o disole, vorrebbe nuscire o vana, o di poco silomento, se prima l'orgoglio dell'armata nemica non si fosse abbassato, perché ove muno ardisse frenaria, l'altrui sgomento le darebbe animo a sempre mantenere la padronanza di tutto il mare. Alle quali proposte non solo a cenni fece plauso continuamente monsignor Odescalchi, nuncio de. Papa, ma appena pote parlare, a nome di sua Santità, disse: Non bramare altro se non che si ponesse questo pensiero ad effetto, e che si accelerasse la partenza e la battaglia, che per buene ragioni prevedeva doversi terminare con una spiendida vittoria. Laonde ripetendosi queste parole, di battaglia e di vittoria, da molti capitani e da tutti i venturieri giovani, che veramente o non dovevano dir nulla o questo, fu scrolto il consiglio, Causa di maggior discordia nell'armata. I Veneziani gli si attaccarono forte, e vi si tennero sempre saldi; perchè fatto a parer loro con ogni solentità di pieno consenso e deliberazione di tutti, da non doversi mai più rivocare dubbio; dicendo che chiunque non aveva in quel giorno fatto parela in contrario, era conveauto con la parte maggiore, nel punto di cercar l'unimico e di combatterlo. Manon pensavano così i parziali di Spagna; ai quali pareva che il consiguo fosse stato tenuto da don Giovanni per emmonia, e per dimostrazione di gentilezza: e che si dovesse ancora pighar tempo ed esaminare meglio le imprese. di sicura riuscita. Non già per fuggir la battaglia, ao, maper andar căuti in ogni cosa; per cavare certe utilità ora da Brindisi, ora da Otranto, poi rinforzi di fanteria, e appresso provvigioni, e l'un giorno assalir Negroponte, l'actro espugnar Castelnuovo. Tutti andirayieni conosciuti: voltarsi di fianco quando non si vuole andare di fronte; e dar tempo al tempo perche da cosa nasca cosa.



[r subten ore 571]

E questo si faceva non solo sa parote ma anche in sentture, con gran disturbo dell'impresa e avvilimento di tutti. Ascamo della Corgnia pubblicava un manifesto alli venticinque d'agosto in Messina, il giorno dopo al consiglio nel quale parlando a don Giovanni tra l'altre cose diceva is, « Vostra Altezza non ha forza bastante per andare a trovare l'armata nemica, ne per tentare impresaalcuna a diversione, o ad altro effetto, senza porsi a mamfesto pencolo di perdersi malamente. > Ascanio dopo la grande giornata venuto a Roma non essendo ricevuto dal Papa nè con accoglienze nè con parole, come egli pretendeva di meritare, cadde ammalato; e diede ragione universalmente di credere che da quel dispiacere gli fosse venuta la morte, che in assa, breve spazio gli succedette. Non pochi tra i maggiori condottieri parlavano e scrivevano simili indegnità tanto che Marcantonio ristucco della soperchieria ed autorità dei contradittori, mandava allora, a Roma una lettera arcana, che diciferata diceva cosi 😘 «il signor Ascanio della Corgnia ed il conte di Santa Fiora, con altri tenuti d'autorità, si fanno intendere pubbiscamente in parole e in iscritture che non sia bastante l'armata nostra a combattere la nemica, e in tal modofanno raffreddare l'animo buono del signor don Giovanni ed to, che tanto ho faticato a ridurre le cose a si buontermine d'unione, non posso comportare che dopo tante fatiche e spese si perda una occasione tale, donde può resultare tanta inconvenienza e pubblico danno... Io di tutto sento gran disturbo, né posso quietarmi come il signor Ascanio e Santafiora, che sono pur vassalli di

<sup>6</sup> Sexemb cit , p. 138 e 234

<sup>63</sup> MARCANTONIO COLONIA Lellera al card Pusticueci, data di Messina a settembre 1571 in cifra Arche Col., t. I. p. 157

Sua Santità, vadano tanto contro la buona mente sua e contro il comun servigio, facendo tanto conto dell'armata nemica per il numero delle vele, che sono di gran parte fuste e vascelli piecoli; et fare si poco conto dell'armata nostra, che sono duecento e diedi galere, sei galeazze e trenta navi, che non so quando mai se ne unirà un'altra tale. lo potrei ovietarmi e lasciar fare a chi tocca, ma non devo,, et à mie vote sarà sempre che si combatta. » Per questo egh era perseguitato e i suoi nemici sottili arti adoperavano a metterio in diffidenza del confederati. Tra i Veneziani spargevano che se la intendesse secretamente cogli Spagnuoli, e tra gli Spagnuoli che egli seguitasse la parte dei Veneziani: don Giovanni liberamente dicevagli che contro di lu gli si erano fatti pessimi uffici, e il re Filippo (che non ardiva per rispetto di san Pio spiegare con lai l'ammo suo senvevagli lettere misteriose. rammentandogli sempre gli obblighi auoi, come se diffidassene, o voiesse condurlo all'adempimento di alcun secreto e poco onesto disegno 4. Onde Marcantonio per più lettere e più persone fece sapergli che il togliesse da quella meertezza; e se era malcontento, gli desse licenza di potersi ritirare altrimenti parlasse chiaro quel che da lui desiderava. Ecco al proposito due lettere importanti ecco come un nomo grande, ma suddito e fen-

<sup>4</sup> Arch Col. t I, p. 152 M A al Dope de Messina, 28 agosto 1871 4 Intenda che siancali i maligni di volermi far fanto veneziano, intendano hora chi so mon ho procurato il terrigio dilla Sevenità voltra s

E p 133, Lettere e la Niccolò Dende che truttera i suoi negoni in cente di Spagna. C'ira del 3 settembre 1572, a Don Giovanni mi ha dello liberamente che con lei sono stati fatti contro di ma cattivassimi affici. Veda ancor che in tutte le lettere che mi serbie Sua Maesià mi matte avanti l'abbligo, che pare si dubiti della mia voionià, cosa che un dà despiacere o

k p. 154, Marcaniosià al judre Francesco Borgie, già diu a di Candia, ch. Messua li 4 settembre 1571. L'originale in lingua spagnola.

Into, p. 163. Lettera dello stesso a nostra Signore Papa Pio V. da. Messina B 15 settembre 1571.

Jatario del cinquecento, scriveva del re Filippo e degli affan correnti a san Pio, e a san Francesco Borgia.

« Reverendissimo Padre.

e La Paternità vostra si è incaricata per sua bontà di supplicare la Maestà Sua che mi desse licenza di lasciare questo generalato, dappoiché dicono che lo l'ho preso con altro fine che non è di servir Sua Maestà, o vero, se così gli fosse piaciuto meglio, mi comandasse ciò che avrei a fare. Ora torno di nuovo a supplicare la Paternità Vestra per la cosa medesima, purché non si opponga l signor Ruy Gomez, nel quale ho fondata speranza, Mi sono giunte diverse lettere di Sua. Maestà mettendomi sempre avanti le mie obbligazioni che tengo per servizio suo. Di modo che la mia volontà, che a questo mira più che a quante ricchezze e onori sono nel mondo, si tiene per nulla. Peggio è che sento dire essersi proposto a Sua Maestá di scrivernii cose anche più strane. Che se a tal mi vedessi, io gli lascerei tutto, e me ne verrei costa, e sarebbe un bene all anima mia. Ecco che quando pensavo che i mici servigi sarebbero graditi, non essendomi trovato in Roma, né avendo trattato cosa che potesse dar diaguato a Sua Maesta, avendogli l'anno passato messo in salvo l'onore dell'armata sua, e in questo conclusagli la lega, un trovó al punto di dover serivere la mia grustificazione, in che modo servo al Signor don Giovanni egh lo vede, e lo vedrà pero quando penso che alcuno annia a dire che me lo fanno fare per forza, resto anto afflitto, come se questo fosse cosa miova per gi altri di casa mia e per me stesso. Sia lodato Iddio, che ri fa conoscere quanto poco vale questo mondo. E sappia vostra paternità reverendissima che tanto pubblicamente correya voce she il signor don Giovanni veniva coll'ordine di mettermi in paura e soggezione, che il Papa mandò qui monsignor Odescalch principalmente a raccomandar me

a questo Signore, e a trattar con lui, pensando che a me non mi ascolterebbero. Lodato Dio, che siamo qui tutti: e si vedrà quel che vale ciascimo. A vostra paternità bacio le mani, pregandola a perdonar la molestia chè certamente questo negozio mi ha dato tanta affizione, che mi ha fatto dimenticar quella della galera in Messina li quattro di settembre 1571. »

A san Pio, senza toccare i particolari, sapendo ambedue le istruzioni di monsignor Odescalco, e ció che direbbe tornandosene allora a Roma acriveva brevemente cosi:

- « Santissumo et beatissimo Padre,
- « Da monsignor Odescalco Vostra Santità sarà informata di ogni particolare di quest'armata. A lui mi rimetto certificando la Santità Vostra che il detto monsignore con giuditto et diligenza ha eseguito l'ordine suo. Raccomando alla S. V. le cose mie. Et bacio li suoi santiesimi piedi. Di Messina li 15 aettembre 1571.»

[a settembre 157 ]

X. — Ma quando a' due di settembre farono riunite nel porto di Messina le altre sessanta galere dei Veneziani, venute da Candia a golfo lanciato, senza aver toccato terra, per una delle maggiori navigazioni che simili bastimenti avessero da gran tempo fatta e quando nella stessa giornata altre undici galere del Re, agiatamente condotte da Giannandrea Doria, vi ebbero dato fondo 65 crebbero le dissensioni. Il Veneziani non potevano più patire di esser tenuti a bada colà, nè gli Spagnuoli risoliversi a partirsene. Questi sempre in parole di suove consultazioni per veder cio che s'avesse a fare, quelli all'opposto sempre fermi nel partito già preso di cercar

4 Anch Cautade, Letters del signor Onoralo Cueloui al cardinate di Sermonela da Messura 6 vettembre 157...

Godelinenson - 6

l'inimico e di dargli la battagha. La quai differenza tanto più dispiaceva ai Veneziani, quanto che vedevano i regiad ogni altra cosa, men che alla battaglia prontissimi. A Giannandrea, l'istesso giorno dell'arrivo e senza loro consentimento, era dato da don Giovanni il comundo di tutta l'ala dritta nell'ordinanza della lega, a don Carlo Davalos similmente il governo di tutte le navi, ad Ascanto della Coroia di tutte le fanterie, Ascanio, che a loro dispetto parlava e scriveva in Messina contro la battagha, Carlo, che a loro danno era stato nella guerra di Cipro, e Giannandrea, che dovunque e sempre attraversavali . A costoro il comandare, ai Veneziani l'ubbidire. Le leggi, ascite di penna a don Giovanni, senza participazione di alcuno di loro, tosto si pubblicavano; e piu volte s'era veduto, in barca e bandiera spagnuola, il banditore venirsene sotto la Capitana yeneziana intimando a suon di tromba l'osservanza di certa editti, e le minacce di certe pene, di che il general Sebastiano era costretto a dire non sapersi cosa gli si comandava.

Marcantonio là in mezzo difficil carico sosteneva, la lega per iut durava : tutto amorevolezza verso i Veneziani, procacciava quietarii; e tutto osservanza verso don Gio-

Anon. Con., Il p. 282 a 15 de già el anu passate tra il l'encanno e don Giovanni aicune mate soditisfazioni come furono, for don Giovanni patente ad Acomio della Cornia di maestro di campo generale, e captuno generale delle nard di tutto la Laga in don Cesare Durains, senza comunicario con lui e coi general dei l'apa a

Austria, etc., p. 20%, Caria de fon Juan de Rubiga a den Juan de Austria. Roma, 28 noviembre 1571: a su Sonifical anaca me ha dedo a mi etra queja sinò la de la nominacion de Astanio de la Corma por maestre da campo general de la liga, sin sonontta de los atres generales »— Itemp. 216, Caria del mismo 29 noviembre: a Astanio de la Corma esta en may poca esperanca de vida: a muere vea V. E que persona sera convenante para el uficio de Maestre de campo general de la liga. Y aunque terà muy mes con consulto de los atros generales, por que no se que en considera que V. E prevenga a Marca Autonio (Catonia) de manera que no ose hacer sino lo que V. E. fiere sere ido. » Esco como si servivano questi signori.

vanni, dirgii liberamente il suo parere quelli per lui tolleravano io strazio, e questi per lui rimediava al disordini. Non era sempr'esso la causa; ma altri poco officiosi e meno benigni Pur la macchina andava, e e opposte pretensioni restavano dentro certi limati: oltre ai quali più di una volta sarebbero infallantemente trascorse se Marcantonio, mirando al pubblico bene, non le avesse con somma prudenza contenute.

## ,8 settembre rgyr ↓

Tra questi travagli si venne agli otto di settembre a dar la mostra generale di tutta carmata. Le dodica galere pontificie e le sei fregate furono stimate ottime per la qualità ed armamento loro, e più pel numero e bellezza delle fanterie, al paro di chi che fosse all'armata 4, le galere del Re eziandio ben fornite d'armi e di genti. quelle dei Venezani, pregevoli per ogni altro capo, e malformite di fanterie; non avendo più che ottanta soldati per galera. E quantunque il loro Generale con buon fondamento dicesse che i remigi dell'armata sua, perché tutti cristiani e volontari, non turchi o sforzati, in caso di battaglia, lasciato il remo piglien bbero l'armi, ed egli ne avrebbe più combattenti d'ogni altro, ciò non pertanto i consiglieri di don Giovanni deliberarono che in ciascuna gařea di san Marco dovessero mettersi venticinque soldati del Re. Gli Spagnuoli volevano comparire in ogni parte,

·· Google

٥ , ١, ١

ARCH, Col., t. II. Relazione scritta in pierol finglio legata in mezzo.
detto temo.

ARCH. CAETANI, Lettera at cardinal de Sarmoneta, da Messino. N 6 settembre 1571

ARCH. Cot., Letters ett del 6 sectembre.

Connection per Documentos etc. 1 III, p. 16, Carla de don June a don Garcia de Toledo: a Halle a qui a Morco Antonio Colona con las doce de su Santitud, que estas a su cargo, blen en urden. 1

Reseall, p 80: a Seguian énego las doce guieras i seis fragulas del Papa, puestas así mismo muy en prilem a

assicurarsi dei Venezemi, e aggravarne i difetti - pognamo pur che fossero, come questo era, segno di loro bravura, Di che si alterarono grandemente, parendo loro indegnità d'essere voluti amtare nel combattimento da chi mostrava. tanto poca voglia di combatture, e di ricevere in casa, anzi dentro le viscere delle foro miglion fortezze (che tali erano le galura pei Veneziani) gente straniera, sospetta, e coll armun dosso. Sebastiano s opponeva, don Giovanni protestava; e Marcantonio teruto dal primo ni altissimo concetto e dagli altri in più fede che tutta la lega \*, temperando quello e persuadendo questi, riusciva a mettere sude galere veneziane quattro mila soldati tra-Spagnuoli ed Italiani che erano in Mussona ai soldi del Re, lo stimo, e ogni altro meco vorra conventre, che la mediazione di lui era primo sostentamento della lega, e la sommissione dei Veneziani segno il più certo deila loro buona volontà.

I loro nemici non poterono negarlo: e gli storici meno parziali condotti dall'evidenza dei fatti riconoscono in quella ed in altre occasioni la fiducia, e la sincerità con che procedevano i Veneziani \*\*

[to settembre 1570]

XI. — Ció non pertanto gli alleati non movevano da Messina: e molti ricantanilo la potenza, la bravura, il numero, e ogni altro vantaggio vero o supposto dei Turchi, dissuadevano la partenza. Per ciò don Giovanni

<sup>69</sup> SERENO Cit., p. 143 lin. 24.

Collection de Documentos, t. 1.1, p. 20, Lettere di don Giovanni d'Austria a don Garma di Tolido del 9 sellembre « Estos Señores tenecianos a la fin se han arabado de resolver en iomar en sus galeras quatro mil injuntes de los de Su Majestad, un a saber mil quinientes espanolis. 1 dos mil grimientos tiatranes y usi se quedan consequados a esta hora.»

P Rosent, est p. 78- a Proque el encerrarse la escancira de l'enviro en al puerte de Mexama, dominio del Ney d'1-paña, i que fue a no muesira de confianza, en que un se trastace el menor ce clot s

divisó raunare un'altra volta il maggior consiglio, è mandar di nuovo a partito la già presa deliberazione. Tutti quei signori, che erano stati chiamati il ventiquattro di agosto, tomarono sulla reale ai dieci di settembre; più il marchese di Santacroce, Prospero Colonna, il Quirini, il Canale, Gianaandrea Doria, e alcuni altri arrivati di fresco, quasi settanta persone, a rimestar l'argomento del cercare o del fuggire la battaglia.

I tuton di don Giovanni che pensavano aver già fatto gran cosa ad ajutar i Veneziani sino a Messina, e non volevano altri viaggi ne battaglie, per fuggir la taccia di codardia, affettavano prudenza ": non si arrischiasse tutta la naval forza della Cristianità ad una battaglia di esito incerto, si attendesse alla stagione troppo inoltrata per navigare, al cifetto di viveri, di milize, e di molte cose meglio rivolgersi a Tunisi, ove sarebbero guadagni certi, doversi procedere con grandissima cautela, e guardarsi bene dagli scontri repentiai affinche l'armata nemica, già tanto vittoriosa, che aveva la gran provincia di Dalmaria e il ricco regno di Cipro all'impero Ottomano soggettato, potesse facilmente andarsene a Costantinopoli.

Ma dall'altra parte Marcantonio, Sebastiano, il marchese di Santacroce, tutti i Romani e tutti i Veneziani, dicendo che erano venuti per combattere non per tremare di paura, per mettersi alla prova non per fuggirla, e che

7º Serend cit., p. 152 e 152.

Colection de Documentos cit., t. II., p. 12.

Rosell, p. 91.

Caracciolo di., p. 21

Larvente cit., t. XIII, p. 311: a No jallabon en el centejo quêmes arastado antes el gran poder del Torto; recordando el desastre de los Cethes, propreseron empresas que denotaban en limidez » Questi timocost non etano ne Romani ne Veneziani. Il chierissumo antore li nomina generali, di don Giovanni: « Tambien los generales de don Juan. É entre dios se cuenta a Andrea Doria a Assanto de la Cornia... se mostradon temerosos de entrer en la tida à habolos que qualificandole de temerolad aranzaron a decirio qua conventria refirerse »

alla Cristianità recava pericolo ogni altra cosa fuorché la hattagha, persistevano in nchiederla Quando fosse vinta. secondo che doveva con ogni ragione sperarsi, l'avrebbe per sempre liberata: e guand'anche perduta si fosse, non potrebbe però il nemico, senza grandissima sua strage e ruina di mo te sue nava, della vittona godere : per l'ardire e la brayura di tanti valorosi guerrieri, quanti nell'armata cristiana se ne vedevano. In tal caso ne la enstianità ne i regni d'Italia, ben guardati e mumti, avvebbero nulla a temere dagli inimici tanto debilitati, dai quali quantunque potenti s'erano sempre difesi. L'armata cristiana non gia la turca correrebbe pericolo di esser aisfatta dal tempo, dipendendo la prima da piu principi le cui volontà potevano mutarsi, e la seconda dalla volontà di un solo che non mutava mai. E ripetendo che il Turco non fosse già mica l'invincibile, ne che avesse tanta superiorità di forze, ne per il numero dei vascelli, ne per la loro qualità, che non si potesse con molto vantaggio delle pavesate, rembate, artiglierie è galeazze nostre superare, conchiudevano che per necessità di non romper la lega, e per la molta speranza della vittoria, e con poco pericolo in caso di rovescio, si dovesse onninamente andare a combatturio.

Le quali ragioni sostenute dal Generale veneziano con assai calore e dal Romano con molta saviezza, bastando già i due voti secondo i capitoli della lega a dar legge al terzo, ridussero don Giovanni (quantunque perplesso tra l'osservanza del fratedo e gli sumoli della gioria) a inclinare il suo voto in favor della battaglia. Ondeche levatosi in piedi a un tratto, e rivolto agli astanti parlo presso a poco in questo tenore ": « Avendo qui adunate

<sup>™</sup> SBNRNO CEP' b' 121

IL SERENO che scriveva senza speranza e senza timori, ritirato la chiostro, che era stato allore e testimonio di questi fatti, che non sveva

sotto l'imperio mio tutte le forze maritime che dai principi cristiani cavar si possono, penserei di commettere grave scelleratezza se in tanti e si urgenti pericoli dei Veneziani gravemente affitti, mentre sono compagni e nella lega confederati, io non li soccorressi d'ogni ajuto opportuno. Pertanto ho risoluto, insieme coi Generale dei Papa è di Venezia, di partirmi di qua, e di fare ogni diligenza per trovar l'armata nemica e con l'ajuto di Dio combatteria. Esorto adunque e prego ogni uomo che l'animo e le forze generosamente disponga a secondarmi; talche so possa risolutamente venire alta battagha; e con tutti voi rallegrarmi poscia d'una splendida vittoria 12. »

Dopo le quali parole, udite da tutti in profondo silenzio, gli astanti senza eccezione, anche li stessi regi curatori che tanto avevano sconsigliato il combattere (fosse vergogna, fosse adulazione) proruppero con grandi applausi, acclamando alla generosa e risoluta sentenza di don Giovanni, e quasi tutti lictissimi, se ne ascirono dal consiglio. Sull'atto diffusane la notizia fai, da chiunque non avesse sinistre intenzioni, ricevuta con un solo e solenne sentimento di gioja

[16 acttenabre 1571 ]

XII. — Sei giorni dopo, futta l'armata cristiana usciva dal porto di Messina, tra le acclamazioni dei popoli, la festa dei soldati e le maraviglie dei marinari. Navigavano in bellissima ordinanza, e prima di tutto con grandissime di mostrazioni di pietà: avendone dato l'esempio i generali, i colonnelli e gli altri uffidali, e detto ai soldati che

Interesse a mentire, e le cui parole plenamente s'accordano coa gli originali documenti degli archivi romani, merta fede grazdistima; edi lo quasi più come documento che come storia cito le sue sentenze.

73 La condetta di don Grovanni in anche dopo la vittoria giudicata degna di severa riprensione dalla carte di Madrid. Vedi sopra la nota 6...

si dovesse confidare in Dio per aver buoni effetti da così giusta e santa guerra, tolta per servigio suo, e per la difesa della fede e della patria. Però quasi tutti in Messina si erano riconciliati con Dio, ed avevano ricevuti per le chiese i sacramenti: e comunemente si giudicava che forse mai non si fosse veduta un armata così disciplinata in fatto di religione. Nella qual cosa grandemente si adoperarono quei sacerdoti cappuccini che il Papa aveva messo aeile pontifice gaiere ", e quei padri gesuiti che il Reavea mandato nelle sue; e quei tanti dell'ordine di san Domenico e di san Francesco che qua e là sulle galere di Genova, di Venezia e di Savoja esercitavano il sacerdotal ministerio. Andava di vanguardia don Giovanni di Cardona con otto galere spaiverate, venti miglia a mare; con ordine che scuoprendo l'armata peraca dovesse ripiegarsi subito sulla nostra, rumettersi al luogo assegnato, con dar conto al Generale di quanto avesse veduto. Appresso di tutte le galere dell'armata si fecero tre divisioni; cioè il corno destro, la battaglia, e il corno sinistro: mettendo le galere del Re, del Papa, e della Repubblica interzate e miste tra loro, perchè si aggiustassero le squadre ad essere egualmente gagliarde, e si togliessero i pericoli di ammutinamento e di fuga. Così pure fu riserbato un corpo di trenta galere da venir appresso un miglio per soccorso e riserva. E finalmente per turno un capo di retroguardia col canco di soccorrere se qualche galera rimanesse sbandata o zoppa, e di allumare il fanale nella notte per dimostrare quanto addietro fosse l'ultima galera; perchè le prime regolassero il cammino, e al far del giorno si trovasse tutta l'armata unita. Le quali cose, con molti altri ordini bellissimi, di che parlero nel giorno della battaglia, furono tutte disegnate in carta

\* SEPENO, p. 191

e dipinte a colori, coi nomi e stendardi di ciascuna ga lera, e distribuitone un esemplare a tutti i capitani di esse, e a tutti coloro che nell'armata avevano governo

al settembre 1971 l

Le nostre galere assai quietamente, sebbene fossero accadute alcune questioni di precedenza tra la capitana di Malta e quella di Savoja 15, ngirarono il capo Spartivento; è costeggiata la Calabria, con diverse fortune, nella cala delle Castella dettero fondo, al ndosso di capo Colonna. Nel qual luogo, mentre erano dal gran vento împedite di procedere (pel quale aferro con molto pericolo la capitana di Malta) la notte avanti al ventuno di settembre apparve in alto un segno, che fu dalla gente creduto prodigioso. Era il cielo tutto sereno, il vento di tramontana freschissima, le stelle chiare e scintillanti, ed ecco nel mezzo all'aria hamma di fuoco si lucente e si grande in forma di colonna per lungo spazio fu da tutti con maraviglia veduta. E quantunque oggidi sta dimostrato che tra i fenomeni elettrici e pneumatici dell'atmosfera, i quali più vigorosi appariscono nel cader dell'estate, debbano annoverarsi non solo i fuochi fatui e la luce di Santelmo; ma anche i giobi di fuoco è le travi ardenti, come questa; nondimeno allora gli spettatori, come da prodigiosa apparizione ne tiravano felicissimi auguri di gran vittoria. Sumavano che la colonna di fuoco guidar dovesse l'armata cristiana sul mare, come guidò

75 Bartolomoro dal Pozzo, Storia della sacra Religiona militare di sam Giovanni geresalimitano, della di Molle, et 4. Vorona, 2703, t. 3, p. 14. Georgando, Storia della Alpi maritano, inter Montanetta Historia Patrix Scriptorum, t. IV. p. 1551, in del Torino. 1839. Grazie a S. E. Daignor conte Perferigo Scionia, per cui sollecitudare, e per introdotto del cav. Pier Alessandro Paravia e del conte Perferio di Pozziglione ebbi in dono a variaggio degli stadiosi nella nontra Biblioteca Caranatienes una coma di questa presente di monumento.

il popolo d'Israele nel deserto, o vero simboleggiasse colassii la stemma di quel Colonna ene, arendo quaggiucoll altezza della sua prudenza congranto la lega, con la saviezza del suo consiglio la sostentava \* E tanto più si addentravano nei prognostici di sifiatto segno, quanto che da molti altri era stato in poco tempo preceduto: perché la terra si era scossa a Ferrara, il fulmine aveva pur dato in Roma sul campanil di san Pietro, e in Firenze sulla cupola di santa Maria del Fiore: oltracció si diceva che nella parte più sublime di santa Sofia in Costantinopoli, che oggi è principal moschea dei Turchi, fossero apparse alcune striscie di fuoco, come tre croci. Di che sparsa la fama in ogni parte rinverd vano le speranze dei popoli, come se quei segni presagissero la caduta dell'impero ottomano. Dolci fantasse di rozze genti, che in ogni modo disvelano le loro speranze ed ovunque ne scorgono segni. Tito Livio ed aluri storici, prima di narrare grandi successi, ricordano sovente l'opinione dei popoli sui arcsago.

[a6-settembre 1871]

Ora io non istarò a noverar tutte le palate che dette, ne tutti i capi che raddoppiò, ne le cale tutte ove die fondo l'armata nostra, col vento or favorevole or contrario, e col mare or di bonaccia or grosso ma insiem con lei me n'entro nel porto di Corfù, alli ventisei di settembre, sull'ora di vespro, per vedere altri segni grandissimi di quelle aliegrezze che erano in ogni luogo dimostre ai capitami della lega. Non rimase uomo alcuno in Corfà che non scondesse al porto, ne pezzo alcuno d'artiglieria nella forti zza che non fosse sparato: l'acco-glienze e gli onori dei Veneziani a don Giovanni, a Mar-

№ Мыныно си., р. 160. Санасстоло си., р. 7



70 hr 10 r

cantonio ed agil altri condottieri apparver grandi, e le denostrazioni di confidenza infinite. Contuttociò, nella breve denora che quivi fecero aspettando il ritorno di Gil d'Andrada, specito avanti sulle tracce dell'armata nemica per cavarne notizie, non lasciarono i consiglieri di Spagna di ntentar la prova se pur venisse lor fatto di smuovere don Giovanni e di rivolgerlo altrove; cioè all'espugnazione di Santamaura, o della Prevesa, o di altre fortezze più vicine. Ma ributtate siffatte proposizioni da lui, che ormai ardeva nel desiderio di trovar l'armata nemica, fu nuovamente risoluto di tirar avanti per inseguiria, e posto che non si potesso raggiungerla, si sarebbe assalito Negroponte. A quest'effetto ordinarono che Gabrio Serbelloni imbarcasse sei pezzi grossi da batteria, con ruote e carri di rispetto, seimita palle, e polvere all'avvenante.

[a ottobee 1571]

Dalle quali cose speditosi don Giovanni, e ricevata poco dopo da Gil d Andrada la notina che l'armata turchesca era giusto allora entrata nel golfo di Lepanto, condusse la nostra alle Gomenizze: bello e capacissimo porto, messo dalla natura al di là d. Corfu venti miglia, sulla costa dell'Epiro; senza alcuna fortezza che ne tenesse l'ingresso. Quivi l'armata dovette per tre giorni rimanere; essendo il mare grosso, e il vento contrano e gagliardo da scirocco, Nel qua, tempo i Turchi della provincia, temendo qualche sbarco, eransi raccolti da più parti in arme, e spiavano ogni occasione per danneggiare i Cristani. Colà appunto alli due di ottobre successe la prima scaramuccia; e toccó in sorte ai soldata di Marcantonio di far sui nemei il primo fuoco. Imperciocché, volendo una delle nostre galere mandare gente in terra per acqua, il capitan Ruggiero Oddi di Perugia sbarcò altres, venticique soldati a spalleggiare gli acquatori. Andarono alla sorgente, e dettero nell' imboscata di cinquanta cavalli nemici. I quali a un tratto uscuti fuori con grida ferocissime mossero per caricare sopra i nostri. Pero fu così destro un soldato velletrano ac aggiustar la palla del suo moschetto in petto al caporal del Turchi, che lo rovesciò semivivo da cavallo; e tanto prestamente i compagni presero quel vantaggio, che a funa d'archibugiate cacciarono in dirotta fuga il mal armato drappello n

[3 ottobre 1577 ]

Tra le feste che a bordo si facevano per la riuscita di questo primo scontro, arrivarono quivi stesso nella notte le infauste notizie di Cipro. Era rimasta in quell'isola ai Veneziani soltanto la fortezza e città di Famagosta; che sin dali'anno precedente assediata, si era pur lungamente difesa, per opera non solo del presicio sceltissimo di gente italiana, ma anche dei nobili e terrazzani che dettero sempre ogni bell esempio di virtà. Ma dopo infiniti travagli, cavato nuovo fosso, e rilevati altri fianch, e più traverse su tutte le opere di fortificazione; difesa a palmo a palmo la strada coperta, l'argine, il fosso, il muro, le brecce, e le ritirate; venute meno le munizioni, il vino, il pane, o ogni speranza di soccorso; piene le strade e le case di feriti, di languenti, e di cadaveri; dovettero finalmente capitolar la resar salva la vita dei capitani e dei soldati; l'uscrea libera a chiunque volesse, e ciò con armi, bagagli, cinque cannoni, e tre cavalli, uno di Astor Baglioni governator generale della piazza, uno di Marcantonio Bragadino provveditor de l'isola, e uno del provveditor Quinit, il passaggio sulle galere per fino a Candia; e i cittadiru rimanessero n lle loro case, vivendo da cristiani e godendo de loro beni. Ma un giorno ap-

77 ARCH. CARTANI, Lettera dei signor Overato 11 cardinai di Servirnela, data della galera Crifona nel cana della Calulonia a di 1 ottobre 1571



tange your

presso alia giurata capitolazione, resa la città, il Turco traditore fece tagliare a pezzi il prode Astorre Baglioni di Perugia, con altri cavalieri principali di sua compagnia "i e l'invitto Marcantonio Bragadino, mozzate le orecchie e schemito con molte bestemmie più giorni, finalmente messo nudo in sulla piazza al ferro della gogna, fece crudelmente così vivo scorticare: con tanta costanza, fede è divozione di quell'uomo nei tormenti, che non perdendo mai punto dell'animo suo generoso, rimproverando senza turbamento a Mustafà, che era presente, la fede violata, e raccomandandosi divotamente a Dio, in grazia di sua divina maestà come dobbiamo credere, santamente spirò ".

XIII. — Udite siffatte atrocità in onta alle leggi di natura per oltraggio della fede e del nome cristiano, l'indignazione dei soldati sull'armata proruppe con segni

♣Ω gran ministo di quei solciati era dello Stato tomeno, donde i Veneziani, come da ricca ministra, sempre ne traevano. Tra i capitani statisti che morirono a Famagosta affinche presso at posteri la virtu loro noti resti frodata delle debate lodi, riccidero Bernardino da Gabbio, Ercole Malatesta da Rimuni, Erasmo da Fermo, Antonio da Ascoli, Giacomo da Fabriano, Roberto Molvezzi da Bologna, Marchetto da Fermo, Tiberio Cerrati da Roma, Ottavio da Rimini e il Governatore generale della Piassa Astorre Bagioni da Porugta, uccise a tradimento dal Turchi dopo la capitolizione

№ Бежено ск., р. 251

CALEPTO cit

MANHRORO ROSKO, Slovin del mondo en continuazione del TARCA-GROYA, lib. XIII 10-4. Venezia, 2585, p. 395.

Creare Campana, Storia del mondo, t. I. ab. II. in 4. Pavin, 1602, p. 113.

PAOLO PARUTA, Sorio di Venezia. In-4, 1718, p. 229.

GIACOMO DIRDO, Storia della repubblica di Venezia dallo sua fondazione sina all'anno ipipi in 4. Venezia, 1751. C. El, p. 271.

Cuseroters, Annah di Perngée, t. H, Mrs. alla Comunaum, C, 33

Anontalo Pensiano, l'ita di Astor Bagitoni, alla Comunale, Mis D 24, in fino, a Fa Astorro di statura mechocre, di peto e colore più tosto negro, d'acchi vivocissimi, di corpo robusto, a della fancializza alterato è sostantre aggii fetica. El ingegno ecuto et expedito, in tutti gli esercici melitare agglissimo, el difellò di poesa, seriese i commentare della sei cita, cit per una furanza trovata fu qui conversare di mantere graci-

tanto manifesti, quanto ciascua generoso meglio può pensare che non to desenvere. Numo però imaginar potrebbe senza che venisse ricordato, come l'istesso giorno di cosi giusto dolore, quando gli alleati avrebbero dovuto viemeglio stringersi e levarsi tutti insieme contro gli spergran per vendicare il sangue dei traditi fratelii, allora appunto i fratella, contro i fratelli rompevano, e tutta l'armata in due parti divisa si metteva in punto di combattere con sè stessa, e mutuamente sconfiggersi ed anarchilarsi. Gia ho detto come stavano tra loro di mal talento gli Spagnuoli e i Veneziani; e quanto il general Sebastiano Veniero s'era opposto per non ricevere nell'armata sua le soluatesche del Re. Ma avendole, per la necessità di non rompersi apertamente con don Giovanni, ricevute, presto successe ciò che egli già pensato n'aveva. Era sopra una galera veneziana del capitan Andrea Calergi nobile candiotto, un tal Muz o Alticozz, di Cortona, capitano al soldo del Res uomo fazioso e caparbio, il quale per cagnone di lieve momento intorno a certe balestriere si lasció fuggir di bocca parole villane a vituperio dei Veneziani. Nacque allora una rissa tra le parti, che fu a stento compressa dal Calergi. Ma essendosene poi le genti della galera querelate col General veneziano, questi mandó alcuni compagni di stendardo (così chiamavansi a Venezia i berrovien del mare) e ordino che fossero imprigionati i delinquenti. Se non che Muzio, dicendo che egli niun veneziano neonosceva per superiore, fece tal resistenza coll'armi contro quei dello stendardo, contro al comito reale dai Veneziaru chiamato 'ammiraglio, e contro all'istesso generale Veniero, venuto m fretta per frenarlo, che sotto quasi agli occhi suoi ammazzò due uomini, e sconciamente

a piacapols, ombe da tutti amesto e riverillo. Nel pariare di parele acute c breto, ma freme de sugo, e motto delle si raccontant dei sant da agguagitere a quelli des frims nomini che d'ais mai mand p

fori di archibugiata nella spalla l'ammraglio. Ma intanto essendo stato ferito in più parti, e preso anche Muzio, fu a un tratto, così mezzo morto, per ordine del Veniero sull'antenna di quella galera impierato, insieme con un caporale e due soldati partecipi del disordine <sup>16</sup>.

Non fu accidente in tutta quell'annata che più di questo turbasse l'animo di don Giovanni, parendogli che l'autorità sua tornasse al tutto disprezzata. E si alterarono intorno a lui maggiormente quei consiglieri che non avevano voglia d'andare avanti, tanto spagnuoli che italiam aderenti loro. Gli uni rappresentavano il fatto come inginstizia del Veniero, gli altri come offesa a don Giovanni, questi come oltraggio alla nazione, quelli come degradamento dei capitani, e quasi tutti come cosa da non doversi in niun modo comportare. Ondechè sua Altezza radunò il consiglio privato: nel quale la maggior parte deliberò che don Giovanni, per sua dignità e per ogni rispetto, doveva pigliar prigione il General veneziano, e fare dimostrazione notabile e rigorosa contro la persona sua. Ciò è dire, punirlo nella testa "

ARCH COL. cit., t. II p. 285
Serro ch., p. 166.
CARACCIOLO clt., p. 25
CANPANA cit., p. 136.
PARUTA cit., p. 237
FRANCESCO LONGO cit. p. 31
ADMANI cit., p. 883.

Cerouano Dispo. Lettera a Marcastonio Barbaro, ballo sa Costantimpoli, tra lo Lettere de Priveira una Veneza 1585, t. il., p. 242.

Queste testimonanze provinte nome, cognome, patria e bandiera del capitano che fu suprecato. Dopo ciò visola correggete il Paracorr, t III, p. 271, che dica: a A Roman Officer named Tortona que, a Nè usa romano, ne ufficiale, nè si chamava Tortona, ne menava ciurno ne alta equivodi

Rosenta cita, p. 92 a Don Juan encoderseche lando, que estudo a junto de imponer a Vensoro castigo igual a aqual de Museo »

ARCH. COL, t. H. p. 446. a full il consigliert det signer den Gro-vanne, che non hanconno voglia Candere manh, lo consigliazione che per

... Godgle

۵ , ۲, ۱

Presa questa deliberazione, don Giovanni fece trattenere il consiglio unito, mandò per Marcantonio, e quivim pubblico il richiese se avesse adito il gran disordine del general Sebastiano, che egli non sarcobe mai per comportare. Indi lo prego che dicesse subito il parer suo; non come generale del Papa, ma come servitore del Re h Marcantonio era rivolto coll'animo a scusare quel fatto: perchè non si poteva dubitare che il capitan Muzio ed i suoi compaci non avessero meritato il gastigo; e pareva che (quantunque prestati da don Giovanni) avendo pur commesso grave delitto sopra le galere dei Veneziani, e dovendo per quel tempo essere sottoposti agli ordina e giustizia loro, potevano essere puniti dal Generale medesimo, massime in caso di urgente necessità e per sicurezza sua; non restando altro a scolpare se non l'errore, forse inavvertito, di non averne dato parte a don Giovanni prima, o almeno subito dopo, della esecuzione Cio non pertanto, veduta l'alterazione di sua Altezza, si contenne. Molto più che quivi erano taleni i quali per private passioni facevano cattivi uffici; e più ancora che non miravano se non alla dignità dell'Altezza Sua, facendo poco conto di tutti gli altri, e pochi di loro sapevano qual fosse la sostanza dei capitoli talche avrebbero anzi acceso che spento il fuoco. Pensò dunque di

il memo castiguesse il generati di l'entata, cosa che non si havrebbe polulo fara sensa una battaglia fra no succe di faria coll immaco, v

E p. 285, 286, Antografo di Marcantonio, a Nel consiglio la maggior parle furono di voto che per sua dignità et per ogni rispetto dovena don Giovanni far dimoximatione estabile et regovosa contro la persona del General tenecumo »

SEREMO, p. 166; a Don Grenami di tauto giagno si access contro il Vennero, che avendo risolato in agni modo di voterne far risculimento vide quei giorne un chiaro preparamento d'aventi a combattare fra d'avend resente »

<sup>34</sup> Marcantonio aveva frudi nella provincia di Napoli, ed era gma contesta ale dei regno.

157,5 9 7

pigliar tempo a rispondere, e diase. Aver udito il caso del capitan Muzio, ma che, per esser quivi giunto allora allora, prima di parlare desiderava sentire il parere d. que, signon che già avevano trattato l'argomento, Ondeché, tarendo Marcantonio, ripigliarono quegli altri ma confusi e pentosi, come avviene a chi ripete paren poco ragionevoli, specialmente innanzi a personaggio sagate, che fissamente riguardando mostri noverare gli errori di ciascuno, e biasimarne la poca prudenza, Finalmente Marcantomo col movimento della persona mostrò di aver charamente compreso come avessero già ferma quella deliberazione che peggiore tra titte s era impiaginata. Allora non volendo inutilmente oppora né entrare in dispute contro tanti, si rivolse a don Giovanni, e rispose: Che quello che gli occorreva, come capitano del Papa e insieme come servitore del Re, era il dissimulare intanto ogni ingiuria, e rimettere la dimostrazione rigorosa ad altro tempo. E dò per molte rapioni prima perché la deliberazione venuse con minor casore, e quindi più prudente e più giustificata; e poi perché la dimostrazione rigorosa in quel momento doveva farsi contro ad altri nemici, assai peggiori, coi quali prima già s'erano disfidati, e che nondimeno impuniti e sempre più da vieno insultavano e manomettevano a tradimento la vita e il sangue, non di tre malfatton, si di molte migliaia d' innocenti: essendosi con tante fatiche e tante spese unita l'armata della loga per questo fine. E perché era altresi cosa certa che la dimostrazione di rigore non si sarebbe potuta fare contro la persona di uno che comandava la maggior parte dell'armata, senza combattere con hai e mandare in reina la lega e sutta la Cristianità, doveva ognuno intendere il pericolo di quel consiglio. Si guardasse, che sarebbe noi biasimato da tutti, e solamente rodato da. Turchi: 1 quali avrebbero cogii occhi loro cosi

OWERTHORY). 6.

da ricino veduto il giocondo spettacolo del combattersi insieme le armate cristiane, e del caderne gli avanzi senzi fatica in poter loro. Gli altri pero, princip e popoli della Cristianita, che avevano concetta tanto grande speranza della virtù di don Giovanni e della potenza della lega, resterebbero non solo delust ma esposti alle ingiurie dei barbari, per causa del disordine fatto da un privato gentiluomo veneziano, ché altro non era 1 Vemero, tornato che fosse a Venezia. E quantunque igh offesi potesse parer dura la sofferenza, nondimeno si doveva considerare dó che ne direbbero gli uomini presenti e gli avvenire: Ecco, direbbero, la fega è stata disciolta, il Turco è prevalso, la congiunzione di tante navi e stata vana, don Giovanni non ha fatto cosa alcuna degna del suo nome: e cio perché Sebastiano Veniero ha impiecati tre uomini, che alla fine lo meritavano. Quadi liberamente era di parere che, potendosi trovar aicun modo a dissimalare per allora l'inginria, ciò fosse da fare le procedere mnanzi. Cost, domando l'ura con la clemenza e posponendo le private passioni al pubblico bene, acquistorebbe don Giovanni quella fama e quella gloria che sempre segue chi bea si governa.

Commosso don Giovanni alle ragioni ed ai consigni di lui, non solo sospese la vendetta, ma arrossi di se stesso; pensando anche aver di to occasione a tal personaggio, di tanto senno e gravita, qual era Marcantonio, di venir seco ad umai supplicazioni. Perciocche, dicendo l'utime affettuose parole, per a bracciargli le ginocchia gli si era inchinato. Laonde subitamente levatolo, rispose. Che a lui si rimetteva, perchè come aveva saputo ben consigliare, così saprebbe anche meglio scegliere la forma più attatta a salvare le sue ragioni, a contenere il General veneziano, e a fare insomma che tutto ben procedesse sino a veder l'esito della battagua. E Marcantonio salti-

tandolo graziosamente si partiva, dicendo. Che sarebbe andato di presente a trattarne con Agostino Barbarigo, nella prudenza e destrezza del quale molto si confidava,

Tornando alfora col palischermo verso la sua capitana, grà presso la mezzanotte, vide tutta l'armata sossopra, in gran rumore, per essersi saputa la deliberazione del consiglio privato di sua Altezza, contro la persona del General veneziano, Onde questi aveva preso l'armi, accesi i fanaji, chiamate intorno a se le sue galere, e si apparecchiava a difendersi gli Spagnuoli dall'altra parte davano mano ad allestirsi, e pieni di sospetto si tiravano da parte, e mettevano le armi in coperta i capitani di qua e di là scorrevano incerti di quel che dovesse saccedere ed Agostino Barbango per quel rumore era venuto sulla capitana pontificia, e aspettava che Marcantomo ritornasse dal Consiglio, Per ciò narransi rapidamente l'un l'altro le cose occorse sino a quel momento, presero ambedue a trattar del modo che si avesse a tenere per quietare don Giovanni. Convennero in questo, che Sebastiano non dovrebbe più intervenire nei consigli, ma starsene nella sua galera privatamente, e non farsì vedere a don Giovanni, né anche nel navigare: e che 1 Basbarigo potrebbe in sua vece entrare in consiglio, posto che Marcantonio avrebbe sempre rifento prima quel che si dovesse trattare, affinché l'altro potesse venirci indettato dal suo Generale e dagli altri provveditori. Preso questo concerto, se ne andarono al Veniero e come dubitavano della sua terribile natura, per essere quel vecciuo collerico e di subitanea impressione, fermarono insieme di usare ogni arte per condurlo a secondare il loro avviso. Ma trovarono la cosa tanto facile, che in due parole resto conclusa, perché avendo colui saputo della dimostrazione che si voleva fargli, già era fisso che non sarebbe maa piu montato sopra una gaiera spagnaola, quand'anche

tetta la sua Repubblica vi si fosse unita. Marcantonio nun per questo lasció con buone ragioni di ammonirlo, dicendogli: che mai si conveniva a ui, tanto versato nelle leggi per tutto il tempo di sua vita, dimenticarle nel maggior bisogno. Indi tornò a don Giovanni, che era quasi solo col marchese di Santacroce e don Luigi de Requesens tacque la facilità del consentimento di Sebastiano, anzi mostrò come era gran cosa il tener colui confinato nella sua galera, escluso dai consigli, e riservati a miglior tempo quei risentimenti che fossero creduti giusti, e indusse sua Altezza a contentarsene. La mattina seguente tutta l'armata, per la prodenza dei Generale tomano campata dal presentissimo pericolo, assai quietamente dava le vele ai venti, facendo prua verso la Cefalonia.

[4 attobre 157: ]

XIV. — In questo intervallo, sino alli sette di ottobre, che fu la grande giornata, non successe alcuna novità di momento nell'armata cristiana; e né anche nella nemica. Ma da una parte e dall'altra due cose si facevano; disputare della battaglia, e spedire gli esploratori. I Turchi, sicun di non poter essere offesi nel golfo di Lepanto, dibattevano tra loro se dovessero usor fuori, o no, incontro ai Cristiani; e al tempo stesso mandavano Carascosa, famoso corsaro, a raccogliere tra le nostre galere il numero, la qualità, e per fino le parole tanto egli si pose a seguirle da presso 4 Ma essendosi costui per di-

<sup>☼</sup> Dopo la grande vittoria a Lepanto, don Ciovanni abbracció il Vomero, e rimiselo in sua grazia, tuttavia la corte di Madrid il volle privato del comando, e la Repubblica abbidi Ma poca dopo fa detto doge e priocipe della patria.

ARCH. CARTANI CIU, Lettera del signor Onorato al cardinal di Sermoneta, data dai porto delle Fighere a di p ottobre 571

Sereno et. p. 170. - Caracerolo et., p. 29.

Questo corsale si trova anche montinato Caracossa, e Caracoggia. Caracossa, e Caracoggia.

versa accidenti ingannato nel conto, fu poi principale cagione perché i nemici deliberassero uscir dal golfo, e tercar l'armata della lega: persuasi di pigliarsela tutta a salvamano, sol the si mostrassero. I Cristiani dall'altra parte, levatisi dalle Gomenizze, s'avviarono ail'isola di Paxo: gia chiamata Ericusa. Nel qual viaggio tutta l'armata per la prima volta si pose in perfetta ordinanza di battaglia: e tenendo ogni galera ed ogni squadra il suo luogo, lasció finalmente considerare quanto tutta la fronte di essa si stendesse, quanto spazio ciascuna squadra occupasse; quanto l'ala diritta a largo mare dovesse tenersi per non stringere troppo a terra l'ala sinistra; e finalmente in che modo ciascuno I suo ufficio ordinatamente far dovrebbe, affinché nel caso improvviso tra loro nonsi intricassero. Con questa ordinanza, che fu molto bella a vedere, giunsero nel canale tra Itaca e la Cefalonia. Dopo aver navigato ora a vela, ora a secco, essendo i venti a segno di ponente e maestro troppo freschi e con una sorda maretta, si fermarono alla punta settentrionale della Cefalonia, in una calanca, detta Val d' Alessandria. Colà il consiglieri privati, insieme con Giannandrea, un'altra volta rappresentarono a don Giovanni l'incertezza del vincere, la difficoltà del fuggire, e tutto ciò che poteva fare contro al disegno di combattere ma non poteropo più smuoverlo; anzi, come alli dieci di settembre, furono rimandati pieni di confusione Dalla volontà di Marcantonio e dei Veneziani, divenuta ormai volontà ferma. altresi di don Giovanni, come bisce tratte all'incanto, senzapur volerio ne intenderio, erano alla battaglia condotti is-E tanto erano pubblicamente note le difficoltà di costoro, che avendo anch'esso don Gioyanni mandato tra gli altri

ROBELL, p. 91: « Consejar aran estos de animos apocados o cabardes a Ivan, p. 94: « Doris representaba difficultades ele »

<sup>&</sup>amp; SERENO cit., p. 181 € 188.

esploratori in più luoghi, ed anche in terra d' lepiro, un pratico piloto, detto Cecco l'isano, a riconoscere l'armata nemica, questi ritornando, maravigliato del numero delle galere, delle navi e dei solicati ottomani, non volle da alcuno di loro lasciarsi intendere, per timore che ne sonissero altri impedimenti alla battagha. À a colto il destro di esser da solo a solo con Marcantorio, dandogli sestetamente certa relazione del gran numero dei vascelli da lui veduti, gli disse: « Spuntati I unghie, signore, e come batti; che n'è bisogno se sono con la companie.

[7 Ottobre 1571 ]

Pertanto fermatas. Larmata nostra il cinque di ottobre in Val d'Alessandria, si mosse il sei e contrastando turto il giorno col vento contrario, di levante e scirocco, per uscir dal canale della Cefalonia, appena potè la notte Ma non volundo tra le tenebre troppo avanzare, col ne mico così vieno, prima che alle isole Curzolari, dagli antichi dette Echinami, arrivasse, per aspettare il giomo fermossi. I Turchi l'istessa notte col vento a loro favorevole, usciti da Lepanto per trovar l'armata nostra nel canale della Cefalonia, le venivano incontro così che a sette di ottobre, molto per tempo, le due armate vicende volmente si avvicinavano a quei rivaggi ove si avevano a decidere le nostre surt.

E poiché questo luogo è venuto a tanta celebrita dopo la famosa giornata, io stimo doverto in qualche modo de serivere; affinché meglio possa ciascuno comprendere quel che appresso dovrá vederne.

Chunque riguarda alla bocca dei golfo di Lepanto vede di qua e di la due costiere, che si partono quasi a sesto di squadra; l' una a levante mostra le spiagge della Morea per miglia settanta, sino a capo Tornese,

66 5 NK NNO (dt., p. 188.

Google

-9 pr 10 r

l'altra a setteritmone segna le rive dell'Epiro per miglia. più che ottanta, sino all'isola di Santamura. È perchè questo luogo, in saffatta manuera da due lati già chinsoresti anche megho la oglii altra parte rinscriato; ecco, da ponente company di contro per quaranta migha la Cefalonia, e da ostro per ventionque il Zante: talché nel giro di dugencinquanta miglia, trovandosi Lacqua tutt'intorno moarata, e vedendosi da ogni parte la terra, più quasi da vista di lago che di mare: e come se fosse una artificiale naumachia, sembra dalla natura destinato tra l'oriente e l'occidente a teatro di naval combattumento. La, presso al promontorio azziaco. Ottaviano contro Marcantonio muto lo stato dell'imperio romano: là, presso a Corinto, Maometto secondo rassodó il suo seggio in Bisanzio; la, presso alla Prevesa, il vecchio Dona macchiò il suo nome, e rese formulabile la naval potenza dei Turchi. là, presso a Lepanto, gli alieati la prostrarono: là, presso a Navarrino, risorse nel aestro tempo la Grecia. Però quando due armate nemiche siano a punto nel mezzo della naumachia, numa delle due può rifiutar la attaglia, ne fuggire to scontro, senza intricarsi e perdersi, tra gli angusti canzii di quelle isole : massime che in più parti dello stesso bacino sorgono altre isolette, importune ai naviganti; tra le quali irte e spesse compariscono dal lato settentnonale, un miglio da terra, le ignude rocce delle isole Curzolari che, quantunque sino alla metà del secolo decimosesto neglette ed oscure, acquistarono grande rinomanza per la memorabile battaglia quivi presso combattuta 4,

b Tonnaso Porcacent Le isole con le giunte in-fol Venezia, 1604, presso gli en i del tea grant pi Sg. Quivi e l'invasta in ordinanza.

L. S. Bredin, Magnel du Prévie de la résiduée raide in-8 Tolora 1838, t. 31, ps. 134.

MAGLORIE OF PLOTTS D'ARGENÇON

CAPTAIN W. H. SMITH, Carle marine: Isolo di Santamaura, Cefa-Ionia fisica e Zante, da Parga al Katakolo, 1885, Londra

Nel sito di tal contenenza essendosi fermato tutto il navigho della lega, come ho detto, ad aspettare il giorno, non appena comparve la prima luce dell'autora a rischiarare la manna di levante nel sette di ottobre, levossi: e quantunque ancor fosse contrario il vento, andò dinttamente per mettersi alla bocca del golfo di Lepanto. Poco dappoi, quando fu dato veder chiaro anche da lungi, cominció la guardia del calcese sulla Reale a dar segnoprima del vedere da levante due vele; tanto però lontane da non poter così bene discernere se le fossero navi o galere; e poscia, continuandosi nel cammino e scorgendo di mano in mano molte altre vele, diede avviso a don Giovanni di veder certamente tutta l'armata nertica. Alla qual notizia, perchè poco dopo da più parti mpetuta, e confermata eziandio dagli espioratori, che innanzi a tutti avendo battuto il mare, secondo l'ordine se ne tornavano; fece don Giovanni sparar da poppa un piccolo sagro : segno ai capitam di pighare l'armi, e mettersi in punto: segoo perché i soldati a combattere si apparecchiassero. Allora tutte le nostre galere si restrinsero all'ordinanza, e le milizie alle poste loro delle balestriere e delle rembate; con tanta volontà, quanta per ogni prù desiderata cosa ne avrebbero potuto dimostrare. Era l'armata cristiana secondo la tattica militare, divisa in tre squadre, sotto tre diverse bandiere. Nel mezzo la squadra azzurra, coi pennoncelli dello stesso colore al calcese; a dintta la verde, coi gaghardetti alla penna, ed a sinistra la gialla, con le banderuole dorate all'osta. Per tutti un ordine solo, tener le galere di ogni squadra tanto vicine tra loro e ristrette che, dato pur lo spazio necessario al palamento, non potesse mai galera nemica caccarsi in mezzo, e distendere le ali a diritta e a sini-

ARCH. CENTA DI STATO IN Firenze, coclice segnato n 259 delle carté. Strozziane Una grande stampa, e la veduta del golfo e delle due armate. stra quaranta braccia lungi dal corpo di battaglia, talchè ciascun corno avesse modo a rivolgera ovunque occorresse senza imbarazzar nè il centro nè l'altre squadre. Le quali pareggiate alla battagha n'andavano, non già in figura di mezzaluna o senscerchio, come alcuni dicono; ma sopra un sol filo di retta linea, tutte insieme del paro e di fronte \*\*.

La squadra assurra contava sessantuna galere: nel centro la reale di Spagna e don Giovanni, a dritta la capitana. di Roma e Marcantomo; a sinistra di Venezia e Sebastiano: poi di qua la capitana di Savoja col conte di Leiny ed il principe di Urbino; di là, la capitana di Genova con Ettore Spinola e il principe di Parma; e tra le attre galere spagnuole e veneziane, crano nel corpodi battagha la nostra Grifona ed Onorato Gaetani, la Pisana e il capitan Mazzatosti, la Fiorenza e il capitan Puccini, la Pace e il capitano Orazio Orsini, la Vittoria e il capitan Livio Parisani da Perugia, la Toscana e il capitan degli Oddi, tutte del Papa. La squadra verde sulla diritta, sotto Giannandrea Doria, favorito della corte di Spagna, teneva insieme cinquantatré galere: tra le quali il san Giovanni e la santa Maria del Papa, con Cencio Capizzucchi e Tullio da Velietri. La squadra gialia sul

The Catenda cit, p. 192 e 319. — Contau ní cè., p. 35. — Semeno cit, p. 753 e  $\pi 84_0$  — Di più i documenti citati mella nota  $\mu_0$ 

L'Ordine che la tenuto l'armata della lega dal di che si parti da Messina, con i nomi di tatte le galere e di tatti i capitami di essa ed altre nottere Roma, in-4, 1571. Foglierio valante nella Brat, Caranagense, Mitocliones, in-4, 1, 736, n. 25

Don JUAN DE AUSTRIA, Orden que la armade de la saute Liga he de tener en el carrivar. Mes. Cabanateurs, X, vi. 41.

Collection de Doctuzistos imentros, in 8 Madrid, 1845, t. III., p. 204, a Relación fel numero de fodo la gante que va en esta armada de Sullia festad, y de la menera que se ha echo su imbarcación y repartamento »

ARCH. COL., t. II., foglio 60 a 90. I nomi e i segni di tutte le galere.
ARCH. Di Stato la Firenze, n. 250 delle carte Strozziane. Nomi di butte le galere e capitani a stampa. Firenze, 1571, per Antonio Padovani.

lato sinistro avea cinquantacinque galere, al comando di Agostino Barbango le insiem con lui il capitan Gigl. di Fuligno nell' Ellirena. Por da poppa ada reale, e alte altre quattro capitane del centro, si stringevano d'eci galere sottin, talche ciascinia di quelle aveva seco due di queste per assisterle nel combattimento e là era al servigio della capitana nostra la Rema, sulla quale governava la fanterie il capitano Faminio Zambeccan di Bologna Frnamente un miglio appresso venivano di retroguardia col marchese di Santacroce, trenta galure, portando l'insegna bianca in asta, quattro braccia più su dei fanale. e in mezzo a loro la l'adrona, la Soprana le la Serena. dei Papa, coi capitam delle noscre fameric deraroctifi Tebaldini e Bartol. Le trenta nasca carico di don Carlo. Davalos avrebbero dovuto mettersi suoravventa, secondo che spirasso; e investire per fianco nell'armata nemica a vele gonfie, o almeno molestarla alle spalle coll'artighena e coi moschettieri imbarcati nelle lance, ma per diverse ragioni e venti contrari tutto quel giorno non furono né anche vedute. Pero le sei galeazze venezane, della condotta di Francesco Duodo, tratti avanti per forza di rimburchio da don Giovanni medesimo, e dalle capitane di Marcantonio e degli altri principali dell'armata, i quali ponevano in quelle grancossima fiducia per rompere l'ordinanza dei nemici, gia erano o angavano a porsi un anglio mnanzi, a duo a due: perché, quanto potessero, clascuna coppia camprisse I ana de le tre squadre. E quantunque le due, che dovevano fronteggrare moanzi alla squadra gialla, più delle altre tardassero, cio non pertanto case ancera nel momento della battagha farono, sepoene a grandessi no stento, menate alle loro poste. Erano dunque all'armata centecinque galere di Venezia; dodici del l'apa, prese dai E orentia, ottantuna del re, cavate da Genova, da Napoli, da Sicilia.

e da Spagna, tre di Savoja, tre di Genova, e tre di Malta: in tutto duecento sette galere, sei galeazzo, e trenta navi, mille ottocento cannoni. Militavano quivi tre mila nobili venturieri, quasi tutti d'Italia; venti mila fanti italiani assoldati dalle varie potenze ed ottomila Spagnuori, v'erano dodici mila marinari, quarantamila remigi, e tra tutte le genti di guerra, di capo e di remo nell'armata cristiana più che ottanta raila persone <sup>80</sup>

to Nel determinare le forse della Laga, come aquie sampre avvanire, non convenguno tra loro gli scrittori. Alcuni producono il numero delle galera, senza noverare le galeraze e le navi altri scrivano le fanterie sobtanto di questa e di quella nazione altri il numero del soldati, senza far regione si marinari, altri mettono gli .taitani nel numero degli Spagunoti, senza severtire che gran parte della gente e delle galeta del Re etano galera e genti napolitane, sicitiane e genovesi. Volendo esatta contezza di tatto, sembra poterati formare sopra documenti sicuri, come alla nota e, il seguente.

## SPECCHIO ANALITICO

della forza della Lega nell'ottobre 1571

|                        |                             | MATERIALE |         |              |          | PERSONALE |             |            |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|-------------|------------|
| totto le Joro biodiere | Italiani.                   | GALERE    | - A 644 | GALEAZEE     | CANNORI  | SOLDATI   | MARINAM     | N.EM KRI   |
| 2                      | Venezla                     | LOS       | 110     | - 6          | 905      | 3 1/300   | 7,000       | 32,800     |
| B 1                    | Pepa                        | 19        | >=      | >            | 60       | 2,200     | 700         | 2,400      |
| 4 4                    | Savoja                      | 1 3       |         | >            | 13 8     | 500       | 180         | 600        |
| 2 (                    | Genova .                    | 1 3.      | 2       | 2-1          | 15       | 500       | 180         | 500        |
| ă                      | Malta                       | 3         | - 1     | P            | 15       | 600-      | 200         | 900        |
| del Re                 | Napoli .                    | 19        | ,       | •            | 95       | 1,900     | 1,100       | 3,8cm      |
|                        | Sicilia                     | 1.41      | 77      |              | 20       | 400       | 3.40<br>600 | -          |
|                        | Channandrea                 | 10        | P       | _ 1          | 59       | 1,000     | 120         | 3,000      |
| badere                 | Niccolò Doria<br>Longlini . | · a       | *       | 7            | 10<br>20 | 200       | 340         | 400<br>800 |
| ᇴ                      | Negroni                     | 4         |         | - 5          | 90       | 400       | 240         | 800        |
| Ē,                     | De Mari                     | 4 2       | _       |              | 10       | 200       | 110         | 400        |
| 3                      | Grimaldi                    | 2         | >       | - 5          | 10       | 200       | 120         | 400        |
| 000                    | (mperiali .                 | 2         | - 5     | - 5          | 10       | 200       | 120         | 400        |
|                        | Settli                      |           |         |              | 5        | 100       | 60          | 200        |
| -                      | Spagnoli                    | 31        | 20      |              | 555      | 8,000     | 1.700       | 6,200      |
|                        |                             |           |         | <del>-</del> |          |           | <u> </u>    |            |
|                        | TOTALE                      | 207       | 30.     | 6            | 1 815    | 28.000    | 19,930      | 43,500     |

I Turchi all'incontro avevano anch'essi Larmata loro in altrettante squadre ripartita, al centro Aly generale del mare; e al suo fianco le capitane di Portati generale delle fanterie, e di Esdey tesonero, con novantaquattro galere della battaglia, al como diritto, Maometto Scirocco, vovernator di Alessandria con cinquantatré galere; ed al sinistro, con sessantacinque, Luccult re di Aggeri; facendosi anch'essi seguire da Amurat. Dragut con dieci galere e sessanta piccoli bastimenti, vuoi fuste o brigantira, che riuscirono membra troppo fievoli a soccorrere efficacemente quando ne venne il bisogno ". Ma il numero grande e la qualità dei soldati, che avevano allora cavati dapresidà di Lepanto e di Patrasso, tanto rinforzavano le squadre nemiche e ne accrescevano l'orgoglio che npensando alla vergognosa fuga del vecchio Doria, quivi presso alla Prèvesa, stimavano che i Cristiani per la sola vista

CONTAR VI cit., p. 44. Quivi è il novero delle galere oxomane e . nomi di chascim expitano turco.

ARCH. Di STATO in Estenze, codice 155 delle carte Strozziane. No vero delle giuere ottomine con questi ed altri documenti, ai piò formire il seguente

## SPECCHIO ANALITICO

della forza dell'armata turchesca nell'autobre 1572

|                         | N.                    | ATERIAL      | .E                      | PERSONALE                                 |                                      |                                        |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                         | GALLRE                | GALL OF TE   | CAMMON N                | SOL DAT                                   | RAKETAN                              | COURS                                  |
| Centro Dir t., Samalini | 94<br>53<br>55<br>101 | 2<br>3<br>60 | 300<br>160<br>200<br>90 | \$2,\$100<br>\$, 150<br>\$6,000<br>\$,000 | \$,000<br>\$,5 %<br>3, 100<br>\$,500 | 18,6m<br>  18,60<br>  12,50<br>  1,000 |
| TOTALE                  | \$.388                | 60 L         | 750                     | 34,000                                    | 13,000                               | 41,000                                 |



HAT VATE (VERS)

**<sup>№</sup> САТЕМА СП., р. 325** 

e paura dell'armata loro avrebbero un'altra volta vikmente mostrato le spale. E nel vero non pochi dei consiglieri di don Giovanni avean l'animo a secondare questa speranza dei Turchi.

In siffatto modo dugento venti galere e sessanta fuste ottomane, navigando coi soli trinchetti e col vento fresco in poppa, venivano da Lepanto a trovare dugentosette gaiere, e sei galeazze cristiane, che dalle Curzolari a lentavoga andavano loro incontro, la mattina del sette ottobre mille cinquecento settantuno, sull'ora di terza: quando amprovvisamente, e contro l'aspett≥zione d'ognuno, prima tacque ogni vento · e poi, spianatosi il mare a perfettissima ca.ma, levossi sull'ora dei mezzodi una brezza di pomente, tanto favorevole ai Cristiani, quanto ai Turch, perniciosa. Frattanto quasi tutti i generali andarono alla Reale di don Giovanni per accertare le ultime sue disposizioni e alcuni di loro, pregnandosi del voto che avevano nei consigli privati di sua Altezza, non ebbero vergogna in quel momento di ripetergli le consuete difficoltà. Stesse cauto vedesse meglio I pericolo, sentisse Il consiglio: in somma. si ritirasse, e ripetesse nelle acque di Lepanto le infamie della Prévesa e delle Gerbe. Però sostenuto da Marcantonio Colonna e da Agostino Barbarigo, don Giovanni. li discacció, dicendo « Andate, signori, che ormai non è prù tempo di consiglio, ma di battaglia 🤲 🤊

XV — Il primo movimento che allora fece l'armata cristiana fu dalla parte di Giannandrea il quale comando a tutta la sua squadra verde di girare il bordo al largo.



147,470 4 0307

A ROBELL (R., p. 91° a lisho aigunos que... renovarian la infamia de las Gebes y de la Prevesa. Però Marcantonio Colonna. Barbarigo, i don fuen infundieron a los demas su ardinatento generoso, y — E p. 95° « Y como algunos presindas sin duda del voto que es Rey les habie alorgado difuem at Principe que convendras ratirarse, y no seguir en proposite inn temerarto, señores, replach este con croica specila, ya no es hora de consepui, sino de combates, y

Laonde si vide a un tratto l'ala diritta, da lui condotta, rempere l'ordinanza, distaccarsi dall'altre due squadre; e senza rispetto alle leggi, tanto studiosamente composte n Messina, andarsene lungi per mezzo il mare. E sebbene pochi in quel momento potessero gradicare dore e a che intendimento si rivolgesse, ciò non pertanto sin dal principio il fatto suo parve a untili i Cristiani segno di poca volonta di combattere; e parve fi ga manifesta ai Turchi. Tanto che Ali pascia, comandante supremo dell'armata nemica, per ritenerio che non si fuggisse, gli scanco dietro un gran tiro; come disfida a lui, ed a tutta la lega. Alla quale chiamata, non essendosi in modo alcuno rivolto Giannandrea rispose don Giovanni col cannone di corsia, significando l'accettazione della battaglia.

Aliora tutte le galere della squadra azzurra e della gialla abbatterono dall'albero le bandiere dei loro pracipi, e la sola reale di don Giovanni spiegò il grande stendardo della lega, benedetto dal santo Pontefice, e a bu

■ CARACON a QU p 13 SEREND cit p. 194 e 20

AUR ANT, 386 F

CONTARINI. 49

LONGO, 46

CATRNA. 197

Dik io cit., f. 11, 225, 279, 286.

Ganox es. Pate Pr. 1, apud Bougasmetos die 5 mag. § 184

THUANGS AB L, E. 4.

ROBBLE de p. 99 a l'étante la seis guteures de l'enersanos... detras en una linea las dus alas a mermos con la battalla, que por habersa hecha mucho a la mar la de Juan Andrea, occupaban una extención de tres millas n

ITEM, D. 103° a Juan Andrea habis de alejarse largo árecho, lanto que se dice que les Turcos sirgaren a suspechar que huia y don Juan le emilo a advertir que no se extendires tueto, porque dejaba la battalla demitricada e

PRESCOTT, L. III, p. 28x: a North extended his line so far. Itself from was obliged to remited him that he left the center too much expensed  $x \mapsto b$ , p. 29x: a Unit. Also probled by Dorra's ceres in a steading his line to far at greatly to weaten the

mandato affinché lo inalberasse nel giorno della battaglia. Era un ricco drappo di seta cremisma, coll'immagine del Redentore in croce, alla vista del quale avendo tutti, dal primo capitano all'ultimo soklato, scoperto il capo e posto a terra il ginocchio, con segni di moita compunzione, fecero la confession generale in compendio per quella necessitá; e ne riportarono dai sacerdoti in ciascuna galera, a nome del Pontefice l'assoluzione sacramentale e la plenama indulgenza di colpa e di pena 9. Rilevatisi poi con maggior fiducia, sciolti dalle catene i forzati, come caparra lella libertà che loro si nprometteva nella vittoria; e distribuite buone vivande e vini generosi a tutte le gentidi guerra, di capo, e di remo, perché potessero sostenere il peso del vicino conflitto; scesero da una parte don Giovanni, e dall'altra Marcantonio, sonra due fregatine spalverate a percorrere la linea della bartaglia.\*\* Salutavano a nome i capitani, animavano i soldati, prescrivevano quel che facesse mestreri. Ecco, dicevano, ecco il giorno segnato da Dio per abbattere l'orgoglio degl'infede i, e per dissipare le forze dei barbari, che senza legge e senza, fede insultano e minacciano esterminio e catene. Ricordassero il proprio valore, le ingrune ricevute, i tradimenti patiti, e il sangue nnocente del Bragadino e del Baglioni, che aspettavano giusta vendetta per le loro man · l'avrebbero Ai forti glona e vantaggio in vita, ed anche nella morte la suprema felicità che Dio riserba a chi da il sangue per la fede e per la patria. Stringevano la destra degli amidi, salutavano le schiere e con la serenità del volto raggiante di gioja pronosticavano il vieno trionfo. Si legge che don Giovanni, tornato nella sua galera dopo nuella rassegna, non solo facesse un'altra

93 NAR NO CÎT, p. 192 94 NATAL CORTI, *Storie de anni lempi*, trimotte dal Manackist, in 4 Venezia 1589, t. 31, p. 143-

Gougle

ح ۾ ۾ ا

volta avvisati i suoi tutori a cessar di molestarlo per codardi consigh. <sup>95</sup>, ma che tutto ebbro di letizia e tratto da giovanil ferocità nell'ardente desio di appiccar la zuffa, facesse das nelle trombe, e sopra la piazza d'arme della sua galera, con due cavalleri, ballasse a vista di tutta l'armata una concitatissima danza, chiamata dagli Spagnuoli la gagliarda. <sup>96</sup>

Marcantonio, tornato a bordo, si vesti di tutt arme fece spuntar lo sperone delle galere per incontrarsi più da viono coi nemici, spianò i banchi della capitana per averne più larga la piazza sul ponte, assegnò il governo e la difesa Jella mezzania a Pirro Malvezzi e al conte Berardi, il quartier di praza a Virgimo Orsan da Vicovaro ed a Pompeo Colonna; mise alle rembate Leho de Massumi, Biagio Capizucchi, Giulio Gabrielli e Francesco Nari, al focone Jacopo Frangipani, alto schifo Orazio Orsini da Bomarzo, alla poppa Francesco Graziani, Michele Bonelli Annibale degli Oddi, Orazio Corona, Ridolfini, Brandimarte, ed i gentiliomuni della sua casa.

Intanto i Turchi sebben fossero, per la mutazion del vento, costretti ad ammainare i trinchetti, e con loro discapito mettersi a, remo; pair avvisatisi che l'armata nostra sull'esempio del Doria dovesse volgere alla fuga, presero maggior ardimento. Tanto che sprezzando ogni pericolo, a voga arrancata, mossero per investiria tutta d'un coipo, in ogni parte: parendo loro doversene alla prima far padroni. Ma essendosi già le galcazze avanzate un buon miglio, e stando quelle enormi e poderose macchine là in mezzo al mare, piene di grosse artigherie, come primo intoppo alla loro loga, dovette il Bassa per

\* Dieno cit., p. 275.

Seneno cit. p. 188

Laitente cit., p. 311 e 512

\* Craccondo cit., p. 36



quel napetto mutare l'ordine della sua battaglia. Perchè, persuaso che ad espugnar ciascuna di quelle galeazze gli apderebbe molto tempo e perdita di molte galere, prese il partito di lasciarle da banda, pensando, quando avrebbe vinto l'armata cinatiana, impadronirsene senza combatterle Perciò fece ai suoi ufficiali in gran fretta comandare, che in più squadre uguali e ben distanti si dividessero e, senza trattenersi colle galeazze, anzi vogando arrancati, passassero oltre, sino ad investire nella linea dell'armata cristiana.

Ma quanto più divisi essi arrancavano, tanto più per diversi accidenti tra loro si confondevano; e tanto meglio si accostavano alle terribili galeazze. Il capitan delle quali come ebbe veduto quegli stormi passargli sotto à tiro. comunció al fieramente a percuoterli, che avendo col primo colpo levato il fanale alla galera di Aly, e con molte altre cannonate ad un tempo rotto le spalle a certe galere, e cert'altre direnatele, uccisi molti nemio, e gittata tra loro la confusione fu causa di aprire e mantenere la vittoria ai nostri, sino a compiuta. I capitani d'Aly al primo fuoco delle galeazze, come se avessero urtato nel muro, chi a orza chi a poggia, per diverse parti rimbazati piegarono. Ed egli tra quelle angustie (assai prù che sumato non aveva dannosissime) battuto, risospinto, e disordinato, arse di rabbia: ma pur trapassando con quanta celerità poteva, s'argomentò rannodare al d. qua le sue galere. E avendo allora anche i capitani della lega fatto forza coi remi, in brevissimo tempo le due armate intieramente, con le prue l'una sull'altra, investirono.

Il quale terribile e pauroso scontro non si potendo con le parole descrivere tutto a un tratto, mi bisogna a parte a parte narrario.

La capitana d'Aly, quasi di mezzo corpo precedendo le conserve, correva difiata a cercare la capitana dei

ginsi termorth. — 6.

r.

Papa: della qual cosa avvedutosi don Giovanni, ordinò al suo timoniero che dovesse meontraria, direzzandosi a lei: cotalché le due Ruali urtaronsi prora contro prora. Ma la galera del Turco, come più alta di bordo, caricò sopra quella di Spagna, dando e negvendo nell'atto dell'investire la scarica di fictte l'artiglicrie grosse e minute, che furono di qua e di là nell' stesso tempo messe a fuoco. La capitana del l'apa per sostenere la reale di Spagna, mosse a voga arrancata su quella del Turco, e fieramente I percosse al terzo banco. Pertaù, in ajuto d' Aly, coazò sulla pont scia alla mezzania \*7 E appresso molte altre galere di turchi e di cristiani, confusamente concorrendo, s'investirono, s'intrecciarono, si strinsero in micidiale, ma gloriosa zaffa, Lá i primi capitani, lá il centro della battaglia, le prove del valore, e la decisione della vittoria. Laonde come si firrono quelle galere anche meglio con ramponi e catene di ferro le une coll'altre strette è assicurate, tornò di cosa quasi più a guerra terrestre che navale, e i combattenti non solo con gli

W.ARCH Col., t II pis volte

Auch. Carrane, Lettera del inguor disperso al cardinale di Sermaneta, data dal parto della Fighero, y at inue 1571° e La Caprima del Papa investi quella del Turca (Aly, as tacane, e quella del Turca dave era il Bascià di serra (Parian, investi quella del Papa alla schifo... accatera.)

DAL PO229 Cit., p. 24

Encetta, La Arancana, canto 24, stanza 44.

No esteran las Reales aferridas, (Inando de gran tropel sobrezimeron Siele gateras turças tren armides Jus en la Christiana indito accisticren Perb no de menor furia llevadas els soccorro sobre ella succidieron. De la derecha y de la (equierda mano, La general del Papa, y Veneciano)

 Do con seconda autoridad venta
 Por general del Summo Quinto Pio ilarco Antonio Colonia, a quien seguia
 Lim ésquidra de mazos de gran brio, ecc. »

Google

157,5 9 7

archibusi e con le spade, ma coi pugnali e co'denti, vennero alla vita gli uni sugli altri.

I giannizzari d'Aly, quattrocento giovani di scelta milizia, fatto un terribile sforzo, tentarono innanzi a tutti saltar dentro nella Reale di Spagna e gli archibugeri del terzo di Sardegna, con molta nobiltà venturiera, non solo si opposero al loro impeto, ma per tre volte con fierezza terribile li ricacciarono indietro, e mescolatamente conloro entrarono nella Reale turchesca, sino al trinchetto senza mai poter far maggior progresso, a cagione dei continui rinforzi che a' nemici venivano per poppa. La corsia, dell'emule galere era in tre luoghi abbarrata; al trinchetto, alla mezzama, alla spaliera. Gli uni dietro ai ripari si difendevano, gli altri assalivano. Il ponte unto di sevo, perché i vegnenti stramazzassero, su per gli alberi arcieri e moschettieri a percuotere i sottostanti, e le artiglierie a cartoccio (quando si poteva caricarle) a spazzare di diritta e di sinistra le file nemiche.

Similmente dalle altre parti disperatamente e con molto sangue venuti alle mani, già alcune galere di qua e di là bruciavano, altre si sommergevano, queste si aprivano, quelle sottentravano, e le genti a fremere, a percuotere, a rovesciarsi insieme nel mare Là fuochi artificiati, là colpi di metraglia, e punte, e fendenti, e ferite di mille guise Spettacolo orribile! Vedere continuo ognimaniera di morte crudelissima, e quello atrazio che fa delle membra umane ora il ferro ora il fizoco, scorgendosi al tempo istesso quello arso, questo sbranato, l'ano sommerso, l'altro trafitto, o messo a pezzi dalle artiglierie E poi le navi tranghiottite dal pelago, non poture dagli amici ajutare; ed i compagni semivivi andare al fondo e il mare mutar colore, divenir vermiglio di sangue, coprirsi d'armi, di spoglie, e di rottami; e per la moltitudine chi tiri e delle grida, fatto come un baratro pieno di suoco, di morte, di caligine, è di urla tremende. I prodi non invilirono per ciò. È intrepidi nella durasima prova, tennero il proposito: o vincere, o mortre,

A tale crano dopo un'ora di combattimento le due armate: e si stava da una parte e dall'altra in gran dubbiezza, quando il Veniero non ancora assauto da niuno, per agevolare la vittoria a don Giovanni, pensò attaccarsi alla poppa della Reale nemica. Ma quantunque l'ardito vecchio, a capo scoperto e con una zagarha in mano. valorosamente combattendo si studiasse di ciò fare, tuttavia alcun capitani nemici ad impedirlo si mossero e l'istesso Pertau, disferratosi da Marcantonio, giunse in tempo a taghargli la strada. Ondeché il capitano di Venezia sopraffatto dal numero, morti ed uccisi quasi tutti i difensori, e ferito esso stesso di freccia in un piede, sarebbe certamente caduto in potere dei Turchi, se non accorrevano prontamente con due galere Giovanni Loredano e Caterio Malipiero, arditissimi giovani. I quali entrati nel maggior pericolo non solo col proprio sangue assicurarono la vita del loro Generale e la difesa della sua capitana, ma avanti di cadere esanimi tanta strage menarono nella galera, di Pertan (già stremata dai Romani) che fuggitosi colui quasi solo sopra un palischermo, restò la galera abbandonata a Paolo Giordano Orsini ".

Marcantonio però, con quella sceita mano di prodi che ho già nel capo sesto noverati, non volle mai per cosa alcuna muoversi dal fianco di don Giovanni: guardando sempre a sostenere l'onore della Reale, e il centro della battaglia. Laddove al tempo stesso combatteva di fronte contro Aly e di fianco contro chiunque il vo-

₱ PARUTA Ci.. ADRIANT Ci.. p. 887 CARACCIOLO Ch., p. 38. CATERA Ci., p. 196.



O HARVA ave a lesse trastornare. Tanto che, avendo ributtato Partau, e mal conce tre altre galere (senza mai lasciare don Giovanni) ebbe a far prova con quella di Maometto, re di Negroponte, ed ajo de' due figli di Ali. Questi giovanetti avevano la mattina giurato al padre di portargii prigioniera la capitana di Marcantonio: e venivano risoluti a mantenere il giuramento. Ma trovato alla giovanile baldanza virile riscontro, dovettero pensare piutiosto a scioglier sé stessi, che a legare altrui. Gran mercé se poterono al primo saggio battere la ritirata. Ma quantunque Marcantonio fermo alla istessa posta, non curasse inseguirli, pure ambedue caddero poco lungi di là in potere del commendator di Castiglia, che poi li rese a Marcantonio, dal quale furono menati prigioni a Roma. Poco dopo a rinfrescar la battaglia contro la nostra capitana, sottentrava un'altra galéa; alla quale non valse nè scampo di fuga, nè stanchezza delle nostre genti; perché di primo impeto vi montarono sopra, e se ne impadronizono 99

Dopo di che Marcantonio, libero ormai da ogni altra molestia di nemici quantunque avesse già perduti più che settanta soldati, raccolse tutte le forze sue e delle conserve per dare ad Aly Iultima stretta. Fattosi azditamente alla prora (come il dipinse Gerard, nelle volte della galleria colonnese, e di Vasan nella sala regia del

W UBERTUR FOLIETTA, De secro fiedere in Turcas, est ap. Burmann in Therauro, t. 1, 3, 2006, A. a Triremis qua dues plies Halys political cum restro dexierum pluteum pontoficia Preturia percussusul capitus, esc. 1

Dal. Pozzo cit., p. 24, 25 e Marcantonio sollomus fils patert, e qualta dei figis d'Aiy, che fuggi dulle que mons, tronb às sua disgrazia coi commendator maggiore. »

Sureno cit., p. 199: « Due giovenestà figli d'Aiy, presa la toro golera dal Colonna, restarono pris soni n

Caracetoro eir., p. 38. Catena eir., p. 196 Sereno eir. 31. 198

Vaticano) e menata gran strage nel mezzo del ponte, colse il momento, segno la strada, e suonando concitato le trombe, spinse una mano de' suoi sul fianco della Reale d'Aly. E già era egli stesso in punto per saltarvi, quando al marchese di Santacroce parve tempo di movere le nserve, e portarle sul centro, per inchinare coll'ultimo colpoa favor dei nostri le ancor dubbiose sorti della battaglia. Nel qual tempo, restando tatti da una parte e dall'altra per poco sospesi, entrarono a rinforzo dugento fanti spagnuoli sulla galera di don Giovanni, ed altrettanti soldati italiani su quella di Marcantonio, Allora rifuse in unto il suo splendore la gioria della Spagna Il braccio ue: valorosi campioni cancellò la viltà degli infint, consiglieri, I soldati vendicarono l'onore della patria oltraggiato dai ministri essi fecero testimonianza alla storia; essi comprovarono coll'opera quella virtù che io ho riconosciuta sin dal principio con le parole "; essi posero in chiaro quanto e come differissero tra loro la nazione e la corte, quantunque l'uso comune di quei tempi portasse di ristriguere il grande e generoso nome di Spagna nella misera e tenebrosa cerchia delli Escuriate, Allora i soldati freschi spagnuoli ed italiam al cenno di don Giovanni e di Marcantomo, rinforzando i prodi che da più ore comkattevano, fatta gagharda irresistibile impressione, i primi per prua gli altri per hanco, penetrarono in tutta la galéa del Turco 16. In un istante Aly fu morto, i suoi gian-

Ved, a p. 36 la mos protesta da essene sempre presente a lettori. 101 Saugulo etc., p. 199

ARCH. CARTANI cit., Lettera del menor Onorato al Cardinale. 9 ottobre 1871, dal porto delle Fig. ere. « La renie di Spagna, e la capitana di Sua Santut, popinarono quella del Turco »

Ancia ch., Lettera de Marcantoure ell'estesso cardinale de Sermineta: e Ho sestemble il maggior impeto dell'armata nemico che segunta la toro generalizia, combattuta dei don triavanal e da me, e giuntamente conquistata »

ADRIANT cit. p. 885

nizzen sterminati, la galera almirante sottomessa. Scendeva giù per le sagole lo stendardo della luna, e saliva in alto quello della croce: gridando i soldati da ogni parte. Vittoria! vittoria! E ben a ragione i valorosi mandavano dai robusti petti queste voci, quando tatte le galere del centro, ajutate dalle riserve, a un tratto finivano di ghermire e sottomettere le loro contrarie; quando in questa parte non era più a vedere naviglio alcuno di Turchi, che non fosse siato o prima o dopo sommerso o preso-

Pari contrasto e fortuna aveva incontrato alla simetra la equadra gialla. Lá a era combattuto, non solo di forza, ma anche di astuzia, tra Agostino Barbarigo provveditor di Venezia, e pascià Scirocco governator di Alessandria, Costin vedutosi di rincontro un numero di navi assai minor delle sue; e pensando che tra la spiaggia dell'Epiro, e la punta dell'ala sinistra, avrebbe modo a trapassare, tenne quella maniera di guerra che, ripetuta poi nella battaglia di Abukir, dette tanta fama a Nelson. Perciò ad un suo cenno quindici galere sottili, e buona mano di legni mi-

BOLLANDIETE & maje ex GARTIO. § 282 e Marcus Antonius Columna cum trirenem qua cum diu admiretati contestione dimecazeral su potestatum redeguest alsosque vecinas uciul tempestos, pare virtute dispecusal, quaeunque pergarot magnam hostium stragam faciabat, as demum in Turcurum regiam sese insunsavit.»

LADRACID Clu, p. 503

GABUTIOS CL., ab. Y. cap. IV p. 173 C 174

Courceion de Documentos para la bistoria de España, in-l. Madrid 1843, t. 1.1. p. 220. Retacion de la baitada de Lepanio. Los generales del Papo i de Venecia ayudaron sin duda mucho a la real del señor don Juan v — lind., altra Retarione, p. 265. Los capitanes del Papa i Venecia, y las obras demas galeras que habian astado carea da ellas sin duda habian ayudado macho a le real de Su Maisstad.»

POMPRO LITTA. La juvanglia calabri d'Holia. Tra la tavolle des Cotontesi da il disegno del Gerardi

Varant cit., Lellera a Vincenzo Sorginos, da Roma, e marzo 1572. e del 13 febbrajo al prim que des Medica s'aria del 200 dipinto alla cala regia. Cava Cartiggio al Artista in 8 Firenze, 1839-40, t. III, pag. 307 e 311.

Go. gle

an And GRUT

nori, si volsero verso la spiaggia per isguizzare sui bassi fondi, e riuscire alle spalle del Barbarigo, Se non che Agostino, antiveduto il disegno dell'avversano, spedivasubstamente una partita di galere a tagliargli la strada. Se avesse imitato Giannandrea, e per non lasciarsi circuire si fosse tirato indietro, la battaglia quantunque gia ben avviata nel centro, era perduta in ogni altra parte. Ma esso in quella vece, senza allontanarsi dal posto, anzi accorrendo più da vicino con la persona sua ove era maggiore il pericolo, tanto bene giugneva a chiudere il varro, che il nemico non potendo per questo andare innanzi, appena girata la prua verso il lido, si trovò ai fianchi le galere veneziane che con tiri giustissimi e con mirabil maestria lo percuotevano. Il perché fallito a quello stuolo il disegno, stretto già troppo alla riva, disordinato, e battuto, dovette (come è solito in questi casi) investire in terra. I Turchi fuggendo alla spiaggia salvarono le persone; ma le galere e le fuste, caddero tutte in poter del viacitore.

Restavano però in punto di combattere le altre galere di Scirocco, presso a quaranta, che non essendo entrate in quella stretta s'aspettavano miglior sorte. Ma coloro, veduta prima la rotta dei compagni e poi toccando il fuoco delle galere veneziane, che di fronte e di fianco si voltavano a stringerli, non più aggiratori ma aggirati in quella rete che a loro danno tesa avevano, si trovarono chium da ogni parte. Onde non avendo più scampo in terra, volta la sofferenza in furore, deliberarono morir combattendo; come è forza a chi vien meno ogni altra speranza di salute. Anche i Veneziani, che più di tutti per le antiche e per le recenti ingiurie odiavano i Turchi, maggiormente adirati dell'audacia loro e delle dure percosse che ne ricevevano, corsero perdutamente ad assalirii. La zufa della sin stra divenne orribitissima.

Nel che Agostino Barbarigo, mentre con pari senno e valore dingeva i movimenti del suoi, chiamo sopra di sè l'attenzione dei nemici, i quali contra a lui di presente con fierezza terribile si rivolsero per disbramar sel suo sangue la vendetta. Lá si vide cosa fossero sul mare i Veneziani, le loro galere, i loro remieri, i loro soldati; e quanto poco abbisognassero degli altrui soccorsi 100. Due volte i Turchi entrarono nella galera del Barbarigo, due volte ne furono ributtati. Ma ripetuto con tremendo sforzo il terzo assalto, defendendosi egli valorosamente, e temendo non forse la sua voce non fosse udata dai soldata, secondo gli ordini che di volta in volta intimava, si tolse la rotella dalla faccia, proprio in quella che i nemici più fieramente saettavano. Avvisava, come disse di poi per minor male essere trafitto dai nemici, che non sentito dalla sua gente. In quell'atto e' fu percosso mortalmente da una freccia nell'occhio diritto, e cadde sul ponte. Di che presero i soldati tanto terrore, che quasi attomti cedendo, non senza pericolo di perdersi tutti, sino all'albero lasciarono entrare Il nemico. Se non che correndo opportunamente a rinfrescar la battaglia il conte di Porcia con la sua galera, e appresso il Nani, il Quirin, e il Canaletto, con quella prontezza che dal loro conosciuto valore aspettar si doveva, non solo ributtarono i Turchi con molta strage; ma penetrati nella capitana di Scirocco con maggior funa, la sottomisero. Gl. stessi galcotti, la sciato il remo, e prese quelle armi che il furore metteva loro nelle mani, con ira ferocissima terminavano d'opprimere qualunque dei Turchi facesse ancor vista di combattere.

sos Rosert, etc., p. 104: a A qui esistan principalmente los Venesianos, i bien mostraron serio en el encarnismiento con que peleuban: el entena y hacia el bres tanto tsembo en sus pochos comprimidos, se desahogabas entonces, saciandose en la obiorrecida sangre de los verdagos de tus harmanos a

Agostino Barbango, l'Epaminonda dei moderni tempi, pregato a ritirarsi e a mechcar la ferita, non volle mai consentire. Ma nievatos, e sembre sablo in corsia, sostenne sino all'ultimo le parti di prode ed invatto capi tano: sinché non vide sottomessa tutta l'ala cui aveva combattuta. Poi sceso da basso nella camera, trasse di sua mano il ferro dalla fronte: e sonravvissato fino a saper le notizie certe delle vittoria, levate le braccia al cielo, tra i conforti della religione, ne rese a Dio le dovute grazie, e spirò. Fu il Barbango bello è singolar esempio di prudenza e di valore, amicissimo a Marcantonto, sempre con lui nel mantenere il filo della concordia tra gli alleati, e nel rincalzare il partito del combattere contro i nemici ebbe animo grande, vita pura, aspetto nobile, e memoria onorata da tutta la posterità. Valga l'elogio che di lui fece l'istesso Marcantonio, scrivendo al Buonvicino, ed i lettori non desgradano sentire gli uomini grandi parlare da sé le cose loro 103.

« Molto Magnifico Signore,

Nostro Signore Iddio dà le gratte quando la sapienza umana resta da banda. Come hora, che per il tempo et altri impediment, non si sperava tanto bene, si è chia nto che i Venetiani sono quelli d'altro tempo, e che i Turchi sono homini come l'altri, per non dir più, per nostro honore E che io l'anno passato e questo ero ben ispirato, e non era illusione diabolica ne temerità la mia Mi rallegro di questo fatto con Vostra Signoria come

<sup>193</sup> CARACCIOLO ett., p. 37

Бижимо сіб. р. я қ

PARL TA CE

GIROLANO DIEDO Lettera a Aurenstanto Barbaro. Tra le getter des principa, m-4. Venezia 1575 l. Il p. 250 b.

MARCANTOSTO COLORNA lodo il Barbango, narra i successi passatt, e accensa i futuri disastri della lega nella estera al Buonvigno, secretario dei Vergerra. Archi Colo. Armada armare, carte sciolo. Il 85

cristiano che siete zelante della vostra patna et mio caro amico: del resto non dirò altro. Basta che il combattere mi é parso mposo ad'altri latrighi che il demonio, quasi presago di questo fatto, haveva messo davanti. Dolgomi bene, al paro del contento, de la perdita fatta dalla Christianità tutta della gloriosa et honoratissima memoria del Barbarigo; homo singulare di ogni cosa, et che in un giorno valeva già quanto ogni altro soldato. Et certo la nostra repubblica di Venezia ha perso il braccio diritto, et to tanto, che non voglio qui dichiararlo. Felice ini, che cosi felicemente è uscito dal e miserie di questo mondo. Mai si vide homo a mio giudicio che valesse più di lui. Oh! gran perdita și è fatta. Et è tale che mi fa temere che il Signore non voglia che sia cavato tanto frutto da questa vittoria, come si poteva sperare hora et sempre; levandoci tanto bene et tanto homo; che io per me quando stave con lui havevo tanto contento che ogni travaglio mi si appartava davanti. Et quel che peggio mi sa, è che non li ho potuto dare un abbraccio dopo la battaglia per mia estrema consolattione. Et per non esservi molesto finiró.

« Di Petala, Il 9 di ottobre 1571

« M. A. COLONNA D

Per contrario mi è forza ora favellare di Giannandrea Dorsa; perchè non devo e neanche posso lasciar di descrivere questa battaglia in ogni sua parte.

Giannandrea, messo dal consiglio di don Giovanni a governar l'ala diretta con cinquantatre galere, si trovo rimpetto l'ala sinistra del nemico, numerosa di sessanta-cinque, guidate da Lucciali re d'Algeni, rinnegato calabrese, per soprannome il Tignoso, Stavano l'uno rimpetto all'altro due nomini del paro deformi all'aspetto, del paro eccellenti nel mestiero del mare; ambedio prodi, ambedio scaltriti, vissuti sempre tra i remi e le vele, sempre

sulle galere proprie al soldo di maggiori principi: amnedue guidicavano che non fosse da far giornata, né da mettere a pericolo le cose loro, il parere di Lucciali era giustificato da molte ragioni: l'armata turca era unanime, padrona del mare, stimata invincibile, e gloriosa per l'acquisto di Cipro, per le prede menate da Candia, dal Cerigo, dal Zante e dalla Cefalonia; e per l'espugnazione di Dulcigno, Soppotò, Antivari, Budua, e di tanti altri castell, nel golfo stesso di Venezia: non era stretta da niona necessità a combattere, ne a mettere in dubbio quel che già possedeva: anzi temporeggiando guadagnava più che non combattendo; perché se quella stagione, già vicuia al suo termine, passata fosse senza alcun benefizio per la lega, non poteva andare molto che dall'istesso suo stento non tornasse a sciogliersi. Nondimeno, preferita dal consiglio dei bascia l'opinione contrana, Lucciali nspetto l'ordine del suo Generale, stette fermo al posto, non violò la disciplina militare, e raccolse il frutto dei suoi scaltrimenti: oppresse una parte dell'armata nostra, e salvo le reliquie della sua. Ma Giannandrea che per vieppiù forti ragioni avrebbe dovuto consentire alla generosa deliberazione dei collegati, e alla necessità del combattere, che allora o non mai più doveva stringerlo, rifiutò la pugna, spregiò le leggi della milizia, abbandono I suo posto', e fu causa the molte galere nostre rimanessero sterminate, e che quaranta delle nemiche scampassero. Imperciocché essendosi, come ho detto, al primo segno di battaglia tirato fuori, quasi fuggendo, tanto se ne ando per mezzo il mare, che invece di lasciare tra l'ultima galera della squadra azzurra e la prima della verde lo spazio di guaranta braccia, fecevi squarcio di quattro miglia, e tenendosi sempre lontano, quanto duró il combattimento, stette poltro a riguardare. Anzi, per non esser dai nemio riconosciato, levó via dalla poppa

30 800

Sec. 25.0

il notissimo suo fanale che era un mappamondo di cristallo, coi coluri e lo sodiaco dorato. Pensava a Filippo \*\*\*

Nel qual tempo alcune delle galere romane, maltesi e veneziane che si trovavano per grande sventura con lui all'estrema sinistra della squadra verde, e fuori dell'ordinanza, sospettando per tanti segni che colui non intendesse a combattere ma a fuggire, lo abbanconarono, per tornarsene iaddove si combatteva 10%: e parecchie altre all'estrema diritta della squadra azzurra si distesero da quel lato, per dar loro la mano e coprire insieme quanto e si poteva lo squarcio predetto. Furono nel numero di queste galere la Fiorenza e il san Giovanni del Papa, la capitana di Malta, undici di Venezia una di Savoja, e due di Sicilia.

Rimpetto alle qual., senza fare niun movimento, ne di assaltare ne di cucure, si tenne Lucciali risguardando, tanto che vide tutto l'andamento della battaglia "". Ma quando fu certo della totale disfatta de' suoi sul centro e sulla diretta, come colui che stava in ponte e senza oppositori per gettarsi da quella parte che meglio gli tornerebbe, penso non esser da più indugiare in quel luogo. Il perché avendo già fatto sue ragioni che il centro dei nostri e l'ala sinistra fossero bastantemente ancora travagliati a finire il combattimento, le riserve già incor-

AL Pozzo cit., t 1, p. 26, lin. 9

BARTOLOMNEO DIONIGE de Fano, Guinte al TARCAUNOTA, Storic del mondo, in-4 Venezia, par III, a II, p 409, lin 28.

SERENO CIL. D. 200.

Vedi sopra la nota 92, e la pag 42

<sup>™</sup>S Dramo cit., p. 280.

th Sanano cit., p. not. a L'accordo Lucciell vide quelle galere separate dall'altre, conobbe enche nel Darie pace voglio d'andarée a trovare, e vedence che quandenche impediale avesse volute, lante lourene se le trovare, che non poteva a tempo più arrivare a travbarto, con tanto furere si voise contro de quelle che avendone in un atumo guadagente dodice... troppo mistrabili danna vi fess, e

porate nella battaglia, e il como diritto con Giannandrea. troppo lontano per tenergli il passo; e pensando che sulla strada gli verrebbe fatto pigliarsi a man salva quelle galere che il Dona aveva la in mezzo abbandonate, fece adire l'acuto sibilo del suo fischietto alle ciurme, e sull'atto dare dei remi in acqua, e arrancare dirittamente nel merzo al o squarcio "7 Nondimeno quelle poche galere che lo guardavano non si fuggirono; anzi gli si opposero animosamente; in guisa che il combattimento, allora allora in ogni altra parte terminato, quivi si ripigliò. La capitana di Malta contro tre galere nemiche già quasi vinte combatteva, quando Lucciali, ferocissimo nemico di quel nome con altre tre ginnse a sottometterlar prese lo stendardo, e sgozzò sul ponte trentasci cavalieri e tutte le genti di capo 101. La san Giovanni del Papa, governata dal cavalier Angelo Biffoli, e dal capitan Tullio da. Velletri, sostenne il combattimento con molte galere nemiche, senza arrendersi mai: vi mori Tullio, e quasi tutti gii altri restarono morti o fenti: tra i quali Angelo con due archibugiate nella gola di che finché visse per molti anni portò come onorato segno le cicatrici 109. La Fiorenza, egualmente del Papa, ove erano i due capitani

to Escalada, for atrancana, canto 24, stanza 76

Però el 1 irry de ches à cossario e sperio.
 L'us a la mora hasia entroces havia estado,
 Lintimado al energo diestro el pusto abterio.
 Cue del todo no estavo bren cerrado.
 chaies que se pastessen en concierto furroso se tanço por aquel tado.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> D<sub>Aн</sub> Ромео ett., р. :7.
SERENO, р. 201

<sup>№</sup> Manchesi Galleria dell'onore, in 4 Fort, 1735, I. I. p. 322, 2 t. H, p. 83.

Successo dell'Armata della santa Lega, foglio volunte stumpato in Roma l'anno 1571, Birl. Casanat, *Miscell.*, in-fol, volume 157, d. 16.

Tommaso de' Medici e Grammana Puccini, aveva giá nell'estrema diritta dell'ordinanza combattuto felicemente: ma poi investita a un tempo per ogni parte da quattro galere e tre galeotte, massacrate le sue genti, salvo il capitano è quattordici nomini, fu presa e tanto malmenata che bisognò bruciarla \*\*\* In somma aveva Lucciali oppresse dodici galere, morti più che mille cristiani, e avrebbe continuata la carneficina, se don Giovanni, Marcantonio, I Caetano, il Quirino, il Canale, e tutti i più generosi, lasciato il bottino delle galere già prima vinte, son si fossero mossi da lungi a quella parte per la riscossa. Allora il Tignoso fischiò un'altra volta più forte il segno della ritirata: e non mirando più ad altro che a scampare, abbandonó le dodici gajere poc'anzi predate, meno quella di Pietro Bua corfiotto; lasciò pur quivi delle sue venticinque galere e molte galeotte, che nello scontro erano state dai nostri, quantizaque inferiori di numero, orrendamente gnaste, e prese la fuga. Così Lucciali, menando per via la rovina al Cardona e a quanti cristiani si ardirono veningli avanti, se ne andò con quaranta legni verso Costantinopol. E cost Grannandrea, traendo cannonate da lontano, comparve finalmente sul campo desa battaglia, quando era finito il combattimento. Giunse però in tempo a ghermire dalle mani dei vincitori la sua parte del bottino "

PM SERRING Cit., p. 201.
DAZ POZZO, p. 26
MANCHES Cit. ut sunva
El Adriani cit., p. 886
CONTARINI, p. 49.
CATURA, p. 197
PARUTA, p. 257.
THUAND, L. L. B. 4.
DIERO, p. 280.
CARVANA, p. 51
UARADCIOLO, p. 40



lo non mi fermerò troppo ai fianchi di Giannandrea; non a paragonare le parole e le opere sue dell'anno passato con quelle del presente; e né pure ad aggravarne i disordini. Lo lascio a suo talento rompere l'ordinanza, abbandonare gli amici alla strage, e favorire la fuga dei nemici. Solo dico a chi ben discerne, che affissi nella maniera di liu il carattere occulto della lega, e, squarciando il vero della marmaresca bravura, in che si studiarono ncoprarlo i cortigiana da Fatappo e i parzadi suoi, faccia gradizio guardandolo a nudo, secondo l'evidenza dei fatti. Dappoi scorra a Madrid, e lo troverà cresciuto in assai più grazia de la corte ", passi a Genova, e sentira le sue scuse 40; entri in senato a Venezia, e leggerà i processa 254; gari il mondo, e non avrà chi lo loda 255; venga a Roma, e sentirà che i movimenti di quel suo corno diritto fecero a qualcuno saltar le coma in testa (18) si

GRAZIANO, 2431 a Auriam unte omnes pene proditionis insémulabant, quod longiax in altum... serusque unde cum posset et ex discribus debarent, notuerit persequi Ulucisalium jugientem, sed victas captasque a nostrit hastum naves direpuerit apse, pradetor poliusquam bellator. s

ROSELL Ct., D. 112: a from Andrea que no habia tropezado con Uluch-Aiy (por mucho que hizo para logrario???) conosciendo que consumia el tiempo inultimente, dié la vuelta, »

Laguente cit, t. XIII, p. 516, lascia incerti i lettori di quel che facesse Giannandrea in quel giorno

III Антоніо ов Неявева. Historia general del mundo, la fel. Vagha dolid, 1606, t. II, р. 32.

Lurenzo Vander Hammen y Leun, Vila de don Juan de Apatria, in-4. Madrid, 1627

ROSELL CR . p. 270.

IST UNERTUR FOLIRTYA, De sacro federe spud Burnann in Thesent, t. I. p. 2064.

144 Agostino Sagredo, nella dedica al marchese Gino Capponi dell' l'opera di Messer Francesco Longo initigiata, Saccesso della guerra fato can sultan Schin. — Arch. Stor. Ital., t. XII, p. 5, 8, 98.

Ut Niuno storico si è mai ardito a fame elogo per ciò che rignarda il fatto della guerra di Cipro e battaglia di Lapanta. Anzi è rimerchevole che melle biografie più celebri di questo mastro accesso sessoche il suo nome el trom.

<sup>176</sup> Lengo ci., р. ±8.

accosti finalmente al Vaticano, e avrà dalla bocca istessa di san Pio, in dolce e pictoso tenore, quella aperta condanna del fatti suoi, che a me piace coll'istesse parole ripetere: « Iddio gliela perdoni al Doria. 117. »

Ció non pertanto il re Filippo e i suoi cortigiati, sapendo cui Giannandrea serviva, e quanto lor bisognava coprir lui per non discoprire se stessi procacciarono con grande arte discolpario. Dissero che quelle giravoite da iontano erano state mannaresche bravure delle più rare e squisite da trasecolarne, imposero sileazio al contrari. usarono minacce: e, come erano potenti e terruti, costrinsero le genti a far vista di contentarsene. Solo a san Pio non poterono mai darla ad intendere, ne egli volle mai tranghiottirscla, e vi fu chi, sentendosi turbata la coscienza, ne prese paura. Tanto che un di coloro, commendator maggiore di Castiglia, luogotenente generale di don Giovanni, commussano dei re Filippo a Roma, e per lui governator di Milano, scrivendo all'istesso don Giovanni d'Austria alli quindici d'cembre di quell'anno medesimo. ebbe a dire ៅ 🛾 lo ho procurato qui in Roma di difendere Giannandrea, per quanto è stato possibile, e finalmente sono arrivato al punto che niuno oramat prù si ardisce venirmi a par are di ciò che tocca la persona di

10 Ракита, *Staria di Fractio* 10-4, 1718 р. 257 Новисти *Марратондо*, 10-3, Углеко, 1736, 1 XII, р. 20 Longo, р. 48.

Io che vivo in Roma, ammirando la virtà e i meriti del principe Doria e della sua ecceneriustema Caso, tanta amata e riverta nella città e fuod, non pueso qui tacore come lo al pari d'ogni altro in quella grantamiglia e nell'eccelso suo Capo ravinco il riflesso e i pregi del molti e valorosi suoi maggiori, non il difetto di qualcuno. Di che sa peguo a ma ed a totti la cortesse e giusto risposta onde l'Istesso Principa vollo osorami, per la bocca del padra Soccheri professore all'Università romana, facondomi dise Seriva pur liberamente, perchè la storia esser des maestra di ventà.

16 Don Louis du Requisiens, Carte e D. Juan de Andria Roma. 15 dicembre 1571, pubblicata dal Rosaul du, p. 233.

GOGLIELROTEL - 6,

11;

hú. Se ue sono dette qué a suo carico delle grosse e il Papa non c'è rimedio che vogha quietarsene. E siccome sua Santità altime volte procede con molta franchezza, così (nannandrea ha preso il partito di non venire per queste parti, » Io penso che la generosa nazione spagrinola, onorata di tante glorie conoscriti tali disordim di Giannandrea e questi trancili de cortigiani, non vorrà farsene mallevadrice, nè chiamarsene partesine, aè giurar sulle parole dei bugiardi per dare una mentita a san Pio

XVI. — Dopo ció resta chiarito, così per le generali. l'andamento delle squadre cristiane nella gran giornata di Lepanto quando gli alleati, contro il voler dei regi consighers, costretti dalla necessità perche assalti da. Turchi, dopo cinque ore di combattimento dalla sesta a vespro, favoriti dal vento, dalle galeazze dalle artigliene e dalle riserve (che furono le quattro cagioni principali della vittoria) prostrarono per sempre la potenza navale. degli Ottomani, Imperciotché di totto quei numeroso naviglio, che aveva corso in più partite tutte e marine del Mediterraneo, dall'Egitto alla Spagna, non torno indietro a Costantinopoli altro più che venticiaque galeze e venti galeotte di Lucciali. Il resto rimase alle Curzolari: di legio grossi e piccoli centosette arsi o sommersi, centotrenta presi, quarantamila tra soluati e marinari uccisi, ottomia prigionieri, morti quasi tutti i capitani di conto, e bberati dalle catene diecimila cristiani. Al qual glorioso fine tutti, come ho detto, si adoperarono tanto animosamente e con dimostrazione di cosi gran valore, che non si fi-

New sopra le mie proteste, p. 36, e 214

-9 pr 10 r

<sup>10</sup> Robert, p. 150. « Culpa lui de anestra Corto a por major letra del rey l'eleje H > - E a 156: « Llarto emperendes nos mustramas m causa propria pues pudando entper a las extratos, nos hacemos responsables de lados aquellos jerros > - Brayo!

narebbe mai se si voiessero ricordare ad una ad una tutto le prove ammirabili che ogni nazione, ogni squadra, e quasi ogni soldato in quel benedetto giorno dette della sua virtù. Ciò non pertanto se a me non si conviene più stendermi, ne ripetere ciò che i Veneziani e gli Spanuoli da lontano tempo hanno detto delle cose loro, verrebbenu certo apposto a gran difetto se mi mmanessi dal contare in questo luogo, delle nostre almeno, i fatu più belli e gioriosi, di che mai prima non si è fatto quel conto che se ne doveva.

E innanzi tratto rieguardando alla nostra Capitana ed a quella eletta schiera di prodi che vi erano di presidio o v'entrarono per soccorso, siccome Pompeo Co-Ionna, il cavalier Romegasso, Orazio Orsini da Bornarzo, e Virginio Orami da Vicovaro, Piero Malvezzi, il conte Berardi, Michele Bonelli, Flaminio Zambeccari, Cesare Cayaniglia, Lelio dei Massimi, Gabrielli, Naro, Fabi, Frangapani, Accoramboni, Ridolfini, e tanti altri cavalieri di sangue e di valore provatissimi, lo non so come degnamente lodare le tante e si chiare prove di virtù militare, per le quali si resero degni di stare ai paragone di qualsiyogka degli antichi trionfatori che nella loro patria salissero al Campidogho. Temerei anzi di scemar la grandezza loro, se nessuna ricordanza ne lasciassi agli avvenire; e meritanni biasimo di temerità se pensassi colle mie parole agguagliame i menti. La qual difficoltà molto più mi sgomenta quando ripenso a Marcantonio Colonna, il più grand'uomo del suo tempo colonna saldissima del Cristianesimo, dell'Italia, e di Roma, dal cui senno e valore deve la posterita riconoscere la grande vittoria. Egli a stringer la lega, egli a conservarla, egli a trovare il danaro, egli a quietare se risse dei soldati egli prima di ogni altro al convegno di Messina, egli ad assicurare la congunzione dell'armata, egli a ritenere in fede i Ve-

neziant egli a vincere il partito della battaglia, egli a prevedere in chiari termini la vittoria, egli a mettere la ragione in capo agli Spagnoli, egli ad impedire la guerra intestina, egli a condurre i discordi sul campo della battagba, egli a sostenerli nella mischia, sempre esposto ai maggiori pericoli, non solo nel comundare e provvedere ai bisogri della sua galera, ma a quelli di don Ciovanni e di tutta l'armata " Il perchè non volle mai discostarsi dal fianco di sua Altezza, né per inseguar galere già vinte, nè per iscuotersi di dosso galere moleste, che lo stringevano per fianco e per poppa ma sempre fermo alia sua posta ebbe anuno di ributtare la galera di Pertau, di opprimere quella dei figli d'Aly, di sot ometterne un'altra e finalmente insieme con la reale di Spagna di conquestare la nave almirante dei Turchi. Nella quale, a grande stento, morti già settanta de suoi quasi totti nomini di conto oltre ai molti feriti: e fra essi Urazio e Vinginio Orsini che poco dipoi si morirono, e Falno Graziani che gu cadde trafitto al fianco, e poco lungi di là il conte

<sup>46</sup> Максалеровия Сталовна, Lettera at condinas Spinosa (migitale).
Акси. Сор., Атмиба пачать сагде встоле п. 85

A La véctoréa que Dios ha derte a la Christianidad y a Su Majestost creo que habré obrado que su Misjestad vea que el año pasado no fue yo loco del lodo, pass lementos quarenta va celes de ventapa al enemago, y ahora se ha gamado a la par Tambien ereo que la concinsion de la Lign no aporto daño a la Xudad na al servicio de Su Majestad. Assi mismo el parecer que yo este año en fodas las occasimos he dado al Schor don Juan, el qual con mucha producta a valor ha guado este negocio. L. S. His strissima erra que no su Alteron signiera la apinima de aigunos se volviera con pasa homea. Loada sea la bondad de Dios para siempre. Supplico a V. S. Hillas se acuerdo de la presección que de mi tamo y ho tendo, pues yo no de vo de hacre lo que devo. Y con este le beso las manos. Dios maestro Schor guarde il prospere su Hillas persona.

<sup>«</sup> De l'etain, 9 ne octubre 15, 1

Su major i mus afficientado servidor de l. S. Hista que B. S. H.
 M. A. Colonna v.

Queste pache parole son pregne di sessio е впазилно и със и-посулно согвеgher di sua Arterna.

Berardi parimente morto, e Troilo Savelli, e il cavalier Sangiorgio, e Michele Bonelli feriti, egli entrò al tempo stesso dalla mezzanta quando don Giovanni v'entrava per prua

Nel qual lungo e sangumoso conflitto, quantunque del continuo in mezzo a infiniti tiri di frecce, diarchibugi e di cannoni, come é da credere, più volte preso di mira, nondimeno intatto e senza una minima offesa, nella persona e nello stendardo, resto da Dio preservato, perche la Cristianità avesse con tanta vittoria la compiuta allegrezza della conservazione del suo più forte ed onorato campione zion. Di che fan fede non solo le testimonianze qui prodotte per mantecerio m possesso di quella giona che alcuni vorrebbero in parte almeno togliere a lui, e farla propria ad altri, ma anche la parola che egri, come oporato cavahere, ne mando modestamente al cardina, di Sermoneta, e che ancora si conserva di suo pugno scritta in questo tenore ":: « Posso con ragione arrogarmi, non solo per la fattura della lega, ma anche per la conservazione di essa, e per la opinione ferma di doversi com-

NAM CHARTIANCS CIT. D. 221 ST 223
LABERCHIUS CIT. D. 303 S 318
PARUTA CIT. D. 255
AGRANS CIT. D. 207
SERRNO CIT. D. 207

CARACCIONO EIL p 38-

Archi. Carrani cit in più resizioni. Vedi sopra, note 88, 91, 92 95 e foi

Reseau. cit., p. 130 \* Colone se distinguily entre dos demas por su firmeza i serenidad \* — E p. 107: a Colone resistio con fortaleza digua de sua untepasado.  $\sim$ 

be if an expose to Concress of engineed di Secunario dellara scritta da porta di Dragomostro, se attobre 1572. Ancie Carrant di Di quota lettera de produce solumento un branco que non teghere antin di pregio alla pubblicazione che intande a fase il ditigentissimo agnor Giovan Battesta Cariaci, archivota meriassimo di coss. Cactan Si noti che quel giundi secole conque data à apagnedismo d'uso in quel secole, per significare, in-

battere l'armata nemica, d'avere io superato infinite difficoltà ed essere venuto a questo memorabile effetto. Dalla mia Capitana si è fatto quanto più non si poteva poichè oltre all'aver sostenuto il maggior impeto dell'armata nemica che seguiva la loro generalizia (combattinta da don Giovanni e da me, e giuntamente conquistata) venne ad investirmi un'altra buona galea di fanale con una galeotta di fianco, ed una galea da poppa, che mi ammazzò alcuni appresso, senza esser tocco nè io nè lo stendardo di sua Santisa. Cosa invero miracorosa »

La Padrona comandata dal signore Alfonso d'Appiano, sulla quale era Giampaolo Berardetti di Spoleto, capitano di chiara fama ai suoi tempi <sup>101</sup>, quantunque non gluncontrasse combattere nella prima fila, pure tanto opportunatamente si mosse con le riserve, e venne in mezzo alla battaglia, che riparando ai danni ed alla stanchezza di chi aveva emo allora combattuto, riscotendo dai nemici la persona e la galera d'Ascanio della Corgnia, e fulminando la capitana del Turco, si meritò nella puòblica opimone lode grandissima per la parte che ebbe all'esito felice della pugna <sup>103</sup>.

La Soprana e la Serena, cha avevano per capitam Antonio d'Ascoli ed Eutore Caraffa, e per duci delle fanterie Ippolito Tebaldini e Pirro Malvezzi, entrarono anchi case con la squaera del soccorso nel combattimento,

<sup>\*\*\*</sup> MONALDO MUNA DESCRIP, Consideratory shares & cose notabele de Ceterio, in-4. Neneria, 1484. lib. XIX

<sup>22</sup> THEARTS AUG: AFFINER, Historian sur temporus, memb. Lomian, 2733 t. III., lib. L., n. 4, p. 48, lib. 32

Adriani cit., p. 886, in fine Narchest, Gelleria dell'anare cit.

RITEATTO d'una lettera sent d'un sistembre cesares tall'armott. Fogletto voiante di quel tempo, stompato in Roma Pinte, Casastatta de settla in-q., vol. 776, n. 26.

ARTH. CARTAST Sit , La Resa del 9 produc-

e poi si volsero insieme ad afferrar gaiore di Turchi che nel trambusto cercavano la fuga 344

Il cavaliere Olgiati e il capitano Zambeccari, come stettero sempre con la Rema appresso alla Capitana, così parteciparono di tutte le fatiche e onori di quella. Fulvio Gallerati, e Giazmantonio Gigli, nell'ala sinistra coll'Elbicina, dopo molte prove di squisito valore, si affrontarono colla capitana di Rodi, galca di fanale, e la sottonisero facendovi meco guadagno per esser quivi gran parte del danaro dell'armata nemica ""

Die saggio di se al paro di ogni a tro la Grifona del Papa, ove erano Onorato Caetani generale delle fanterie, Alessandro Negroni, e il cavaller Sereno; ai quali toccò in sorte puntre Caracossa ed Aly, principi di corsari, c crudelissimi nemio del nome cristiano. Costoro avevano gia nella mischia battuta la galea del capitan Benedetti di Corfú, e ributtata quella del capitan Buzzaccarino di Padova; quando a un tempo avestivano la Grifona, l'uno per prua, e l'altro per fianco. Onorato sostenne con parte de suoi l'assalto del primo sulle rembate, sino a che non sottomise all'abbordo la galeotta d'A.y. Ma quando, morto il corsaro, quella fu doma allora con maggior impeto sdruci nell'altra. E senza che ma, turco alcuno non potesse metter pie' nella Grifona, tanto quivi combatté, che ucciso Caracossa da una archibugiata di Giambattista. Cortesi, e caduti tutti gli altri, da sei m fuori, la gaiera fu presa. Non ignoro ché il Dionigi vorrebbe togliere

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Successio dell' Armala cit. ulla neta 109 p. 3, kn. 45 nika. Casasian, adiscella milola vol. 157 p. 16.

O AREN. CARTANI cit. Lettera del segnor Overato Fectano al cardi vas de Sermonicia del 9 ottobre:

RITLATTO di una lettera scritta all'ambascundor equargo dell'arman,  $I_D$  4. Roma, 1501, e p. 3 in med.

RIBL. CASARAT., Viscoll. 10-4, vol. 776 is, to Sideeno, p. 227 is principle.

questa gioria alla Grifona del Papa, e darla a Padovani, producendo a favor loro I giuramento d'un tale Olagnano che, fento in faccia di freccia e rotta la coscia di metraglia, poteva ben in quel giorno giarare de' suoi dolori e sfinimenti, non già delle conquiste e dei fatti altrui. Non dissimulo come il Doglioni vorrebbe che il Benedetti ucciso in singolar certame e uccisor di Caracossa, facilitasse almeno al Caetano la vittoria ", Anzi ne deduco quanto ciascuno si studiasse per onor suo di esser tenuto il vincitore di codesto pirata, e come ambedue gli autori citati confermino almeno in parte quel che ne dicono del tutto in favor della Grifona le molte testimonianza che qui produco ",

Il Caetano ebbe due colpi di fuoco e tre saette, senza alcuna ferita, per essere ricoperto da capo a pie' di maglia e di piastra a botta di archibugio, altri nondimeno vi lasciarono la vita, e molti toccarono onorate fente, come il predetto Cortesi, Adriano de' Virgil, e Paolo Durante, tutti gentilaomimi romao' La Grefora menava seco

16 NICCOLO DOGLIOVE Historia (enchana, in 4. Veneta 1598, р. 869. Вактоломико Dionici. Storie del maudo, cuntemazione del Tarca-GROTA, In-4. Veneta, 1598. t. V. р. 408.

14 ADRIANCEL, p. 885 C

THUAND cit, p. 48, in med

SERENO cit., p. 197, 200, 204.

ARCH. CARTANT git., lett. del 9 ottobre

RETRATTO cit, # 3.

Successo cit., р. з.

Counction un Documentos ett., c. III., p. 218, Relacion de la lataila de Lepanto. e La Grifona del Papa imbistiò con Coracosa y aunque tema una gateota de soccorro fue entrada e Caracosa muerto. »

Aptrivio Centralia in Stato in Forense carte Strozinae codice 1027, Lettere di Fortunato Sc pione Corbincia e suo fratello, di Pono Cantella alla to ottobre 1571 Conferma il fatto che Caracoisa fu vinto dalla nestra Grifona

Appresso, nota 730 é 134.

ROTELL, p. etc. Si noti che il capitan Cortesi pra romana o stava sulla Gressa. Non geo apagnassio, ne sii nome Cortesi

rimburchiate a rovescio le due prede, quando all'improvviso si udirono salla diretta le artiglierie di Lucciali, che malmenava le poche galere abbandonate da quella parte. Allora Onorato, tronchi con la scure i rimburchi e lasciata ogni cosa in preda a certe galere che venivano appresso 38, volse di tutta lena a soccorrerle Ed essendo stato dei primi a far impeto sopra il Tignoso, ricuperò prima la Fiorenza e poi la Piemontesa: che passate a fil di spada, mostravano il ponte pieno di soldati cristiani condotti a montre sotto al ferro ottomano dalla mannaresca bravura di Giannandrea 188 Ozorato restitui l'una al conte di Leiny, generale del duca di Savoja, che indarno ivi ricercò il prode capitano Ottaviano, indarno il signor Chiaberto di Scalenghe dei signori di Piossasco, e Cesare Provene dei signon di Leiny, e il cavaliere di Sanvitale, e tutti gir altri ufficiali di quella; trovò soltanto vivo den Francesco di Savoia sia così concio in sul capo, che di li a poco morissi. L'altra poi, che era tutta ancora macchiata del sangue dei nostri, se la menò sempre seco fino a Santamaura; ove, vedutala non più atta a navigare, per ordine di Marcantonio braciolla. Il fuoco la purgó daha macchia di contaminazione ricevuta nel contatto dei nemio. Le due galere di Caracossa e d Aly, saccheggiate da. Napolitani e più altri per sentenza di don Giovanni, furono restituite alla Grifona, che non ne cavo utile alcuno, eccetto la fatica di rimburchiarsele in trionfo sino a Messina 198

вя Sяхкию сёц, р. сод и бие

PS Grasserino, Storia della Alpe univelt nie, con ini Most 1 (27, PA. Telle, instal. Torino, 1839 Script., C II, p. 1552

ADMIANT CR., p. 892. SELENO CIL, p. 204.

ARCH CARTANI, Lettera dei 9 attobre els

ол Якриялов, р. 204.

Le altre galere della squadra papale vinsero clascina la sua neruca: e tra le conquiste degne di memoria devo specialmente ricordare quella che fece Ruggero degli Oddi da Perugia. Il quale, dopo aver combattuta e presa una grossa galera, riconobbe agli stemmi, alle pitture, e a moiti segni essere que la stessa capitana del Papa che dodici anni prima avevano i Turchi presa nella sanguinosa giornata de le Gerhe. Ancora poderosa e forte, come tutte le romane costruzioni, serviva di capitana ai nemici. Il sangue dell'Orsino fu dal valore dei Colonnese e del suoi in quell'istesso giorno vendicato. Di Ecco la prova di questi fatti nella lettera originale di Marcanto i in al Papa, serita l'istesso giorno della battagha.

## « Seo e Bajo Padre,

• È piaccioto alla bonta e gran miscricircia di Dio esaudire le calde et sante orut oni della Santita Vostra perché hoggi 7 de ottobre, festa del Signore, Sua Divina Maestà ne ha voluto dure vittoria nel essettazione della sua vera Fode.

all Serenissimo signor don Giovanni, così figlio del suo cristiano e valoroso padre, è stato sempre fermo in questo santo propositor et così essendo certi che l'inimico era in Lepanto ci incamin narimo a quella volta, et all'uscir del sole si scoperse l'armata turca che vistasi forte et fortunata se ne veniva ad incontrarci. La nostra armata col gran valore et somma prudenza del signor don Giovanni si mise all'ordine, mettendo avanti le sei galcazze, et cos ne riscontrammo verso le ore 18: e per

ut Aren Chernet, Lettera citata del 9 ottobre, e la seguente.

<sup>\*\*\*</sup> Ancid Cot., \*\*\* Annia originale di Marrantonia Colonna che seriva a pina Pio V l'istesso giuno de la vittoria Carte scotte n,  $85. \longrightarrow V$  di sopra, p:  $14^5$ 

ciaque hore continue se combatté: al fin si ottenne la desiderata vittoria. Et alcuni vastelli inimici et per Levante et per Ponente si misero in fuga; che credo che di 220 che erano non se ne sien salvati 40. I quan meglio credo che fuggiranno la faccia del suo Padrone, più che non hanno fatto la nostra. Pensano seguitar la vit toria tanto quanto la stagione et la commodità che si havrà lo comporti.

« Trêtte le galere della Santità Vostra hanno fatto il debito: il signor Honorato nella sua, il signor Alfonso luogotenente di Sua Altezza, et così quella dove era monsignor Commissario. Quanto alla Capitana il signor Michele, il duca di Mondragone, il signor Pompeo Colonna, signor Romegasso, et tutti, talmente chè non si potna dir meglio, et si farà la lista delli feriti et morti, et così della battaglia più distintamente

« Il cavalier Sangiorgio è stato fento, et così il signor Horatio Orsino et il fratello di monsignor Camajano, il signor Pirro Malvezzi, il marchese Malaspina et tutti in somma, ché io non vorrei far torto a pullo. Io et lo stendardo di Vostra Santità stemmo in tal modo illesi, che parre cosa di mitacolo Il signor Michele fu un poco fento, ma certo lo ha fatto tanto bene che più non si potria desiderare. Mando il signor Romegasso membro principale di questa vittoria, a darse conto alla Santità Vostra più particolare; et lascero di fare altro ragguaglio, come havevo detto di sopra. Al signor Pompeo, che verrà a congratularsene, spinto dal desiderio di baciar li piedi alla Santità Vostra e dail'amore che a me porta Vostra Santità, non li creda altro se non quello che io la diró, che io mi sono soddisfatto in tutto di quanto devo all'obbligo che ho e che devo alla salda confidenza che la Santità Vostra ha tenuto di me, E così r>rego ideao che mi abbia da trovare a molte vittorie

enstane deda Santitá Vostra, alla quale bacco li suoi pr predi, pregandule lunga vita

« Da Petală, E 7 otto ire 1571.

« M. A. Colonna. »

« Li padri Cappuccini si sono portati mirabilmente. Il cardinal Rusticacci dirà a Vostra Santità una grata che io desidero per il signor Romegasso la supplico a non mancarimi, per quanto ha cara la mia servita. Le dod ci galere di Vostra Santità hanno pigliato dieci galere turche, et la sua Capitana, oltre una che ne prese, fu unità all'acquisto della generale minica. Si e ricaperata la Capitana del Papa per a alle Gerbe. »

In tutte le quali fazioni i soluati romani tal opera vi fecero che ben si parve il carattere antico impresso sul corpo di questa milizia, cioe di combattere per onore non per mestiero, per del to non per guavagno. Impertocché tra tanta ricchezza di arredi, di vestimenta, e di danari, quanta n'era sull'armata nemica, non si udi tra loro nè nchiamo ne ru ieria. Tomarono alle loro case più poveri che non ne fossero partiti, e lasciarono a chi ne volle gli utili; mirando soltanto a vincere i nemici, ed a soccorrere gli oppressi.

Altri soldati e mannari fecero bottino così grande d'ogni cosa ed ebbero alte mani tant'oro, che sdegnavano di più toccar l'argento, e di ricevere il resto nello spendere <sup>13</sup>. Al contrario Marcantonio, per onore di don Giovanti e per quiete degli altri, vietò ai Papal·ni il sacco della reale del Turco, e tatti gli schiavi rassegno, come

<sup>133</sup> R 1844. Cit., p. 144 & No havia hombre que le precursse de gustar monola de plata, si no coquines, ne curase de végabar en mada que comprave v. Tiennes à Acou, esta, Chrome, inclui p. 19. Prese un rit., t. h.[] p. 301.

se non fossero suoi Il Caetano per riscuotere dalle manidi Lucciall la Fiorenza e la Piemontesa, abbandono il neso bottino di Caracossa e d'Aly E la nobiltà di questi ed aitri esempi era talmente dai capitani trasfusa negli ătimu dei più minuti soldati e famigli, che essi pure in fatto di guadagneria tanto si mostravano di parole e di tratto delicati, quanto si potrebbe aspettare da cavalieri. Ecco come scriveva, in rozze frasi e nobil sentenza, altozio del suo padrone un servitore di Onorato Gaetana. imbarcato sulla Grifona 134-

· All'illustrissimo e reverendissimo padrone mio osservandissimo il cardinale di Sermoneta. -- Hora conl'ajuto de Dio semo arrvati a questa santa giornata, e a gastigar questi cani: che n'avemo fatto un fragello tale, che non averanno mai più azimo nè così granne ardire, come avevano. È avemo havuto tre gaiere addosso alla nostra galera, e semo stati li primi a investire. E haverno avuto Caracogza che dicono che è principale corsaro: e con l'ajuto de Dio, J Signore (Oxorato) s'è portato valorosissimamente, e non ha havuto mal nessuno. Sta benissimo con tutti quanti noi altri. Il capitan Tullio è morto. Si sono facti grannussimi buttini: ma noi, che havemo at teso a commattere, non havemo buscaro nulla ma havemo assai aver la sanitá. Ora che havemo cominciato a mearnarci, faremo qualche altra cosa bona. Non le dirò altro, se non che stamo benissimo tutti, e allegramente in questo le bacio la mano. Dal Porto di santa Maura. adi 8 di ottobre, di Vostra Signoria illustrissima humilissimo Servitore, Vitale Casolo, y

Ora la qualità del mio argomento stringemi a toccare alcune cose dei prelati e dei cappellani, che Mar-

sa Vitalis Casolo di cordinate di Sermoneta, dal porto di santa Maura, 85 ottobre 1571, autogram dell Archi Cartani.

Vedi appresso, p. 250 nota 251

cantonio condusee all'armata. Dirò per ordine, e prima di monsignor Paolo Odescalchi, uditore de la Camera, visitator generale dello Stato, nunzio già alla corte di Spagna sotto Pio IV, eletto da Pio V per vescovo di Penne. e nuncio apostolico sull'armata della lega, quivi egli si mostro destro e zelante, sostenne il partito del combattere, non solo nel consigno di guerra e nei discorsi privati, ma anche dal pergamo della chiesa cattedraie di Messica, alla presenza di quasi tutti i soldati e mannari, che la udirono <sup>tal</sup> Monsignor Domenico Grimaldi, commissario della squadra papale, dopo aver soddisfatto all'ufficio suo con molta lode, volle nella grande giornata farsi conoscere da soldati non meno nell'economia esperto che nell'armi. Sovrapposta alla toga la corazza, con un grande spadone si cacció nella mischia, e menò le manifino a che non fu dichiarata la vittoria. Dopo la quale veduti nella sua galera due soldati a contendersi l'onore d'aver fatto un prigioniero, egli con tanta prestezza entro di mezzo a dividergh, che avendo appena preso quel turco, la presso alla scaletta di poppa, e fatto prova di levarnelo, siuggirongli i pied, e cadde in un tratto giù nel profondo del mare. Senza alcun dubbio si sarebbe affogato coll'elmo e corsaletto che aveva in dosso, se per sua fortutta cadendo non avesse tirato seco quel turco. Il quale stretto da lui sott acqua, per non monre insieme. dovette dar mano a salvarlo: esperto nuotatore si acconció sotto al ventre del Prelato, e tanto sbracció di auoto sostenendolo è traendolo fuori, che i marinari della galera poterono ricoverarli a bordo ambedue 75.

1/ 1/9. 2 /

Of Desirence Halla sacra, t. I, p. . . . . Sensoro cit., p. 155

Yeuz запил, пота ба е ба-

Of At Tours 5 Or or NOS, althonorum I gustienne med Penigla (680, p. 157) Quivi si dece che le sue lettere d'affari stavano in un cococ del card. Bernardino Spada Indugno un une risercate

Anche i cappucciai, che il Papa aveva messi nelle sue galere, perché i soldati e ., marinari n avessero esempio di pietà e soccorso di religione, mon solo ministrarono i sacramenti e fecero cuore ai guerrieri, ma nel fervor della mischia, esposti à ogni pericolo, stettero intrepidi all'assistenza dei feriti, al conforto dei morienti, ed alla prova di quella sublime carità che le storie, le luggende, e per fino i racconti dei romanzieri tanto banno neil'ordine loro commendata 137. Un frate Marco di Viterbo, colpito da piu moschettate che gli trapassarono la tonaca, restò illeso " un altro fento di freccia nella gamba, dopo alquanto tempo mones. \*\*\*; qualcuno sin dal principio de la battaglia sali al calcese in cima all'aibero, e quivi stette, affinché i soldati meglio ne udissero l'esortanoni, qualch' altro di qua teneva mente all'ufficio suoe di la guatava attorno se pur venisse il caso della necessità, che gli facesse lecito di pigliar l'armi, e satisfare al przaicore di dare, come gli altri davano, addosso ar Furchi. Il qual caso come parve al padre Anselmo da Pietramelara che fosse venuto perché dopo molta uccisione di Cristiani la galera sua era piena di nemici, così afferrà con ambe le mani un roncone: e invece d'ermo crinito e di corazza lucente, camuffato di aguzzo cappuccio e di bigio sajone, non altro mostrando che il ferro acuto e l'aspida barba, con si fiero piglio e di tanto furore

 $\mathsf{Dong}_{\mathsf{BBG}_2} \subset \mathsf{tV}_1$ p. 743, vescovo di Savona, di Cava, lione le vice-le gato di Avignone

Seneno cit., p. 109

SAMMARYANE, Guille sacra box.

W Zacherias Boverios, Ann. Cappacenorum, m-fol. Lame. 1632, t. I. D. 71a.

IL GENELALE DE' CAMPUCCINI, Lellera originale a M. A. Colonna, con the gli raccimanda i suoi finti nicesi per ordine di a, Pio all'armati. A RCH. COL., corte sciolte. n. 130. — Copia presso di me.

FA SKREND 3 3

· • Google

an aigu igaum

avventossi contro i nemici, e così grande spavento mise nelle anime ioro al solo mostrarai, che dopo aver coi suoi manrovesci straziato sette turchi, cacciò tutti gli altri in fuga, o spiasuli a gettarsi nel mare, senza che nessuno s'archese affrontarsi con iui. L'annalista Boverio ne fa sapere che frate Anselnio raccontando il suo fatto in Roma al Papa il fece sorridore

Nel tempo però che queste cose succedevano, il santo Pontefice con melte orazioni chiamava l'assistenza di Dio sopra ai suoi fight, e le cetesti benedizion sopra l'anni cristiane. A tutte le pie persone, e più agh ecclesiastici, faceva dire che orassero con fiducia, e ne vedrebbero gli effetti. L'Altissimo il volle non soto esandito, ma licto con la notizia anticipata della vittoria, Imperciocche stando quel giorno sette di ottobre nelle ore pomendiane con monsignor Bartolomineo Bussotto tesoriero, col cardinal Cesis, e più altri famigliari, improvvisamente appartatosi da loro cogú occhi levan al cielo, pieno di giubilo, e mostrando sui tratti de lo scarno sembiante l'impressione del superno lume, nvolto al Tesoriero, gli disse. Andate, monsignore, non è tempo di a tri affari : ringraziatene kldio che l'armata nostra, affrontatasi con la nemica, ha guadagnato la vittoria 140

XVII. — In queila i nostri generali, da vincitori spaziavano sul mare, ovunque s'era combattuto. Dopo avere rimeasa ogni cosa in punto, e dato ordine che mente restasse di che il numico si potesse giovare, conducevano le dugento galere cristiane, e le turchesche pressoché di egual numero conquistare, al porto o meglio direi alla sicura baja di Platéa, che oggi dicono Petalà, in terra-

14 Boltakoisti Ada Santioran, die 5 ung. Lita testi I'n pape  $V_i$  enp.  $m_i$  § 291,  $p_i$  688, esizione di America

CATEMA, I da del brato Pio P, in 4 Room, 1986, p. 95 E-RAG PIEGO - P. 54

r - Google

4 yes y,

ferma dell'Epiro, presso la foce del fiume Acheloo, sei miglia dal luego della battaglia. Cola prema di tutto pubblicamente farono rese le dovute grazie a Dio per I gran beneficio che in quel memorabil giorno si era ricevuto: e poi non altro si fece, per tutta quasi la notte, che visite e congratulazioni concorrendo tutti, generali, colonnelli, capitani e venturieri sulla galera di don Giovanni. Il quale con affetto di cuore incomparabile li abbracciava, e pur li ungraziava delle valorose prove onde l'avevano sostenuto. Quando venne a rallegrars, insieme con gli altri di vecchio Sebastiano, generale di Venezia, prima che Marcantonio potesse proffenz parola per indurre don Giovanni a condonargli in quel giorno ogni passato disgusto, già il regio giovane correndo con allegrissimo viso avevaselo stretto tra le braccia. Nel quale amplesso, invitato anche Marcantonio a fraternamente rallegrarsi con ioro, tutti tre insieme i tre generali della lega, alia presenza dell'armata, si baciarono in fronte. Il viril romano il giovanetto apagonolo, e il vecchio veneziano espressero con quel bacio la letizia di tutte l'età.

Il vento che nel giorno due volte era saltato da levante a ponente, si giró per maestro: e coll'avanzar della notte tanto crebbe, e portò si gran pioggia, in mezzo a tuoni e lampi e gonfiezza di mare, che se avvenuti non si fossero in quel porto così vicino e capace per tante navi quant'erano le vinte, e le vincitrici, sarebbero andate tutte perdute.

[\$ ottobre 1571.]

La mattina seguente però, riandando l'accaduto, stava ogni uomo attento e stu efatto, come se avesse segnato, imperciocche richiamando da una parte alla mente le Jufficoità della lega, la tarda unione, lo stento della partenza, il successo delle Gomenizze, la contrarietà dei contenza.

Gustimanieros - 4.

sighara, la titra a di Guinnando a ci la roi stima de opazione che si era la ta presa lore de la patenza di Tarco e dall'a ra rigurardanti, tratte mivi cott vate tinta chiava alla catena, tratte armi, tanti arrolli, tratte michezzo non pareva possibile que ane loro mani così d'un tratto fossero titte minis

Ma mi diogni altra cosa li riempiya di mara iglia. il gran numero di cacaven che il mare, sazio della ingorda sua preda, aveva gonfiati, e messo al semmo; e il vento talimente spinti ed amma sati alla spinggia, che quanto gu ogesse la vista non altro scoprir si poteva che ignade teste di turche Liè er no gle sforzati e i manpari, e continuamente ocsar o casavian diagni vestmenia, arredi e moto altre cosc cue a gulla ad ognismover di èmic apparitano, tra metro dia diasa caterva. der mort. Nel nur compo volv don Giovana tornare con Marcantone, e. Chanaudren, e. poche altre gal re a rivedere la campo, che ben si poteva discernere al foscocolore the l'acqua antor mantenera nel lingo del tremendo conflito. Non altro ritrovarono que rottura e cadaven tra dzati sull'onde le due uniere turche ablandonate. Puna già qui si tatta consuma dal fuoco, e l'astra talmente ne le seeche inengleste che Marcultonio quantunque colla sua galera gi desse tre strappate, non pote cavarnela, kaonage tosta l'artiglichia, e basciatala saccheggrare alle en rme, fece tutto il resco bri ciare. Torbati poi al porto, diel don Garvanno il segno della partenza a titita l'irroita e con da ha si ridusse l'istesso giorno. a Santamaura, ove radianete il consiglio prese a ragionare di quel cae dovesse farsi. E quantinque alcum con alla testa Marcantonio 10, rabiedessero istantemente di



10 H 1 4 0 1

Ancie Cone, Let eve de Al mercano al dogo de l'incere, e III pe q
 Nel 1371 che fui il seconde anno è la que voa credo che non solo no con

seguir la vittoria, di scorrere sono a Costantinopoli, o almeno riscuotere da. Turchi la Grena; tuttavia tante difficoltà si opposero al generoso divisamento, che aon resto altro partito se non di tornare addietro. Imperciocche da una parte non si poteva negare che l'armata non fosse piena di ferite e di squassi 148; scarsa di vettovaglie e

taras al combattere, ma che per me non si manto di seguitare la villorso. Il putelo à cerio, e lo sanno aucer quelli che vierano s

ITEM, t. 11, p. 430.

FAMO MOTINELLI, Storia Arrana ecc., in-8. Venezia, 1855 t. 1, p. tog, dispeccio dei 26 novembre 1871 « Narcautonio Colonna confesso all'ambascandor Soranza che le cose erana ridane dopo la villacia in tanto disordine el rovina, che di certo era impensibile lar cosa alemna perche non viera più obbedienzia, ne si facerà più giusticia, e bello andava male »

44 Rosetta cit., p. 118.

Contaring, p. 55

ANCH. Con., Armede Naturie, curte sciolte in Eq.

ARCH. SECRET VAT., codice seguato De finders et speditione Classis. Più V contra Turcas, p. 57. — Quivi è la seguente:

"NOTA"

DPI MORT E FERITS NESLA BATTAGLIA

|                                  | HokT |   | CHRIST |
|----------------------------------|------|---|--------|
| Sull'armata di sua Santità       | 500  |   | 1000   |
| Di sua Maestà .<br>De' Venezian. | 2006 |   | 2200   |
| Capitano di Fan                  |      |   | _      |
| Governatori di Galce             | 7 8  |   | 20     |
| Nobili Ji poppa                  |      |   | 5      |
| Padmre                           | 5    |   | 30     |
| Cappela a                        | 5    | ļ | 20     |
| Surismit, and the contract       | 9    |   | +      |
| Piloti                           | . ,  |   | 10     |
| Bounbardhen                      | Т 3  |   | 79     |
| Miestrinze                       | . 12 |   | 35     |
| Compagny d'Arboro .              | T24  |   | 18     |
| Se aporti                        | 925  |   | 6.9.   |
| Renneri .                        | 2274 |   | 2499   |
| Soldati .                        | 1333 |   | Lagt   |
|                                  |      |   |        |
| TOTALE .                         | 7655 | 1 | 7784   |

2+1

di manizioni, dopo quel che se n era fartor e dall'altra i consigneri regi pensavaso che i disegni della loro cotto covrebbero certamente vanare dopo la gran vittoria Rinascevano le gelosie e le coppresse; le trenta navi carione di vittovaglia sotto gli ordini di doa Carlo Davalos non erano più state vedute; doa Giovanni vidaramente protestava aver ordine espresso dal kei di svernare in Sielia di e (ammandrea, invece di vergogna e di biasmo, toccava più che ritai unori è riverenze dagli Spagnuoli, l'istesso con Giovana gi era sempre intorno; e si ila galera di lui banchi tiava gli a mei, esclusi i Veneziani di Qual maravigha che fosse allora del berato i ritorno: e che, chia nanuosi contenti di qui lio chi si cra fatto, minitte seco il resto all'anno fattiro?

Prima pero di separarsi voltero in quel ango rassegnare tutto ciò che si era guadrgiato nella battaglia e dividere la proda, secondo i capatoli e la consuctadir della milizia. Alla qual rassegna e protizione don Giovanni diputò Marcantonio, insieme con monsignor Grimald cominissario del Papa, don Francesco di Ivarra com mussario del Rei, e il rive li ore ren rumo, atfinche di comi ne consenso faccissoro puona gi istizi e a ciercono. ""

Messe adenque da parte le galere e le galeotte fracassate e natti per braciarle, se trovo esservi di legni venati in mano degli alleati, galere centodiciassette e galeotte tredici, in tutto contotrenta hastime al buom a navigare cannon, grossi centose lici, petriere diciotto, carnoni piccoli o sagri da sei l'obre e più di palla di generiquan-

<sup>40</sup> Senero cit. p. 219.

Perscort, H 307

Roseill, Apper I. n. 15. Carla del Rey e su kermano

ин Сакассилься р. 47.

HP CARACCIOLO eit, p. 5r

Aucie. Caerani elt. Leitera del signor Osorato el Cardinale, la Corfu as ottobre 1571

tadue, turchi pragiomeri, più volte rassegnati di mano in mano che dai commissari venivano scoperti, ancorché nascosti da morti per fin di guadagno o di pompa, settemila duecento e venti: e si diceva che ne fossero occultati altrettanti 10, Intorpo alle quali cifre, dato pur che in diverse scritture si trovino notevoli differenze, tuttavia si può ben discernere la verità da chi voglia, come ho fatt'io, raccoglierle diligentemente e confrontarle; partendo da principi certi, cioè dal prinutivo numero dell'armata nemice; e poi secvrando i legni grossi dai piecoli, ed i presi dagli sluggiti e dagli arsi. Le quali cose alcum confordono tutte insieme, e quindi trapassano coi numeri altri le escludono, e per questo non giungono al giusto novero. Finalmente sommando le parti, che per certe testimonianze si sa esserne a ciascuno venute, si può ritornare a, totale, e aggiungere alle ragioni la prova \*6.

Fatto il novero si vonne al partirer prima la Cristianità n'elibe di sua parte diccimila uomini, quasi tutti italiani, in quel giorno francati dalla seniavitu dei Tarchi poi, secondo il capitolo vigescrioprimo della lega, cia scuno tolse le sue seste parti, proporzionate alle spese, e finalmente don Giovanni siccome capitan generale, toccò la decima dei sei sesti, ma essendo nate alcune difficoltà sul conto delle artiglierie, si aspettò per questo la decisione del Pontence.

INSTRUCTION OF PROPERTY OF SECURE OF PROPERTY OF SECURITIES OF SECURITIE

ARCH Col., t III, da p 40 a p. 74. Nome, cognomb e parria de tutti i Turchi presi prigiona dallo galere di M. A.

AP DA CHARLAMOTT C COLLINGIA, CARACCIOLO, CATENA CONTARINI, Serieno, Dal Pozzo, Vecil Collenna, Auch Galetini Arcii di Stato

14 449.

A Marcautonio ferono immediatamente dati dicannove cannou grossi, tre petrien, quarantadhe sagri, in lle doccento prigionieri, e galere tra grandi e piccole ventura, delle quali, avendone il l'apa donate otto a grandica di Toscana, ne restarono tre du. Al modo stesso tanto don Giovanni quanto i Veneziani ne dotarono sopra le loro proporzioni ai cavalieri di Malia, a quelli di Savoja,

io Firenze, Calercian de documentos ineditos, esc., e como dalla nota 88 que e 245, si puo formare di segment

## SPECCHIO

TRUE DIVISIONE TRA LE ALIGATE DOPO LA VITTORIA

## Armata nemioa

| Lotate | blene         | H   | 43 | Da dividersi |     |        |     |                |           |
|--------|---------------|-----|----|--------------|-----|--------|-----|----------------|-----------|
|        |               |     |    | 4            | - L | A 50.5 | = = | 5.44-NE        | tok d Jos |
|        | v 1 g - a     | se: |    |              | 3   | 4      | t   | >              | 1.200     |
|        | The North Res | h h |    |              | 4   | 5      | 6   | N <sub>A</sub> | 24 4      |
|        |               |     |    |              | r,  | 7      | -9  | 26             | 71449     |
|        | 4             |     |    | ä            | 5   | 3      | -   |                | _         |

3 116 68 252 7300

u princ pi di Urbino e di Parma, ed agli altri principali verturii di secondo il merito di ciascuno, africche raggiagliatamente all'opera posta ne avessero il premio.

Indicate 157 1

Intanto che alla rada di Santamaura queste cose si facevano, aveva don Giovann' mandato a riconoscere la fortezza dell'isola. Le galere di Giannandrea menarono Ascanio della Corgnia, Gabrio Serbellom, Prospero Colonna, Lelio de' Massimi, ed alcum altri sperti cavalieri. i quali dopo essersi aggirati in pia parti, tornarono dicendo, che i impresa vorrebbe mascire troppo difficile, massime bisognandovi Lartigheria grossa, e di molte fasemate attraverso alte palulit; e che il presidio, essencost grá quavi ingressato e messo in punto aca difesa, la sarobbe opura non meno di quindes giorni 47. Però cion Giovantia posci da parte anche questo pensiero: e intanto, con molti pressanti inviti a quei signori di tornar per tempo neda pross ma primavera, nvolse l'animo e la prora verso l'Italia. A cascano altresi da licenza, comé meglio ga metresse, di partirst.

as ettebre in 1

Sciolsero i canapi alli venture di ontobre, e chi prima chi dopo, senza timore di neriici, presero terra a Corfu. Cotà in capo a un mese fu riveduto il Davalos \*\*, che a malgrado dei Veneziani, posto per generale delle trenta navi, aveva con quelle talmente navigato da non incontrarsi mai p i nell'armata se non al ritorno \*\* In quel





<sup>47</sup> CARALEGOLO ch., p. 45
Simeno ch. p. 270
48 Vec. sopra n. 8; e.1-8
49 Simeno ch., p. 42
Rushar ch., p. 42

porto si fermo Sebastiano, rivolgendo nella mente diverse fazioni che imprese poi a suo conto nell'inverno. E don Giovattri con Marcantomo licenziatisi da lui, che fu visto in quel punto pinngere di tenerezza, tra le acclamazioni e gli onon dei Corfott, ripresero il mare verso Messina. Nel quale viaggio, essendo i tempi già rotti a pioggia e a fortinali, dovettero beccheggiare coi soli trinchetti: e spesso anche investire nei rimi arch; che per la loro leggerezza trabalizati dalle onite, davano fieramente di sperone nelle poppe delle galere che li traevano.

## [z novembre 1574]

Tuttavia presso a Messina, come se il ciclo coi vincitori e coi Siciliani rallegrar si volesse, dissipate le nubi cal soffio del vento maestro, e fattasi l'aria tutta serena, entrarono a gran festa nel porto. Sulla riva del quale l'arcivescovo col suo clero e tatti i Messinesi non statovi aicino ne aomo ne dinna ne fanciallo che il soienne e glorioso ingresso vedere ed esaltar non volesse, cantando salmodie e agitando ramoscelli di ulivo, incontrarono don Giovanni, Marcantonio e gli altri campioni dal cui senno e valore si stimavano per sempre dalla invasione e dalle per etue molestic del Turco liberati.

## [13 movembre 1571]

XVIII, — Io non diró gli onori che ebbe Marcantonio da don Giovanni e da tutti gli ordini della città di Messina, nè le accoghenze anche maggiori del popolo napoletano, quando alli tredici di novembre giunse nel porto di quella capitale con la sua squadra vittonosa perché n'avrò molto a poter descrivere l'ingresso trionfale in Roma, Già quivi erano Pompeo Colonna, Pirro Malvezzi, e il tanto celebre cavalier Romegasso, messas gen al Pontefice per contargli il successo della vittoria, da parte di Marcantorio 19.

Ma parendo a lui di dover molte cose aggiungere a voce, e trovandosi in Napoli cosi vicino, prese le poste e sollecitamente si mosse verso Roma. Nel qual tempo rallegrandosi fuoranisura la cutà e la corte, con tante feste nelle chiese luminarie nelle piazze, limosine ai poyerolli, doti alle fanci ille liberazione di carcerati, suffragi ai defunti, suoni, apari, è gazzarre, quante niano prima per quantique novella di maggior contento non aveva vedute; venne a tutti in mente che a render compiuta la dimostrazione della pubblica esu tanza si convenisse ricevere Marcantonio, come principale cagione di tanto bene, trionfalmente nella sua patria. Di che mandarono ambasciadori a incontrarlo e reteverlo nella sua terra di Marino, ducci maglia da Roma, tanto che egli quivi si riposasse in mezzo alla sua famiglia, e il popolo romano si apparecchiasse al suo trionto.

[18] novegobre a chr

Userto però a prudentissimo uomo di Napoli e rimasta la squadra in bana di altri uniciali, subitamente nacquero tali disordini che condussero all'estrema misena le vittonose fanterie pontificie, lo non scrivo elogi, ma stona quindi non posso, nè devo tacere i rei fatti di niuno, ancorchè nostrano e potente, a pubblico danno. Atazi per galdare chi legge consideratamente dagli esempi del tempo passato al buon governo dei futuro, dopo aver mostrato la premura grandessima del Pontence verso quel



CARACCIORO CIU, p. 48 ADMANI CR., p. 802 E

<sup>1</sup> эмено Гитта Formiglie ecicles d'Halia. Casa Colomba, Pompeo.

suo armanunto, bisogna pur che ricordi l'oltraggio fattogli, coși che ciascun comprenda come i maistri talora vadano contro i baoni intendirenti anche cei principi più virtuosi, ed in qual modo lo zek, disoranato di certi ufficiali e la trista speculazione di alumi taccagni sovrastanti alla accuna pubblica procaecino non gia l'economia ma la ros na dell'erano, la vergogna dello State, il biasimo degli estranci, l'injaina doi sadditi, è l'ingratitadine verso i benementi. Era costumo generalmente osservato in tiurona per quei tempi far la levita cos, nei soloati come dei marmari e dei remieri, quando su ne aveva bisogno, per quamaque fallore: e quella tinita, licenziarli. Ne praticandosi adora coscervere sa gioveneù alla sorte dei nameri, secondo l'uso moderno, ne ingreggiaria con premi ser certo tempo, restava a abito dei sudditi il mi tare, e dei principi. I toghersi qua mo che fosse il puso di cenerli. Quindi sciolto l'assorbita iento delle arrii al cate a Messina, a varuta la tregua consocta del verno, potevano bune i miastri del Papa congruare quanti remieri, marinari e soldati ivessero vointo ma entrirono. n questo negozio con tanta precipitazi ne, e an così piecolo conto tennero gli altrui menti a volersi troppo valere del proprio din to, che toccarono il segno dell'un giuna, e produssoro tutte quelle inteher conseguenze che io non envlo potersi altrimenti descripere se non ripetendo le stesse parole di Barcol minuo Seneño, caváhere romano, uficiale delle fattene papali a Lepante. e gravissmo istorico or quell'eta. I quale ne parlo in questa sentenza", « Non manco in Messina chi proponesse per alleggerne til Papa at spesse, che så soldati

terve w r

er Sanako eit., p. 127 Vedi appresso a p. 1897

Nedi soora in tettera in Vitale Casolo es i visuan degli altri voidat alla nota  $z_{\rm in}$ 

delle sue galere si sall'assero i conti, è si spantassero. Ma per non y essere il Commissario, a cui toccava la cura (i) quale avendo inteso la morte di Giorgio Grimaldi suo fratello a Genova per provvedere alle cose sue era andato) ebbero pure i soldati quel poco di comodo d'esser fino a Napoli ricondotti. Dove, internato che fu il detto Commissario, tanto minutamente fu fatto loro il conto, che, come se mai fazione alcuna avessero fatto. non procurando per loro chi ne doveya aver cura, fu lor fatto pagare sino alle proprie munuiom, che col sangue loro dai nemici combattendo s'avevano guadagnate. Di modo che non essendo lor donata la paga (che col nome di donativo molto debitamente dopo le generali fazioni si deve) e ritrovandosi la maggior parte di essi senza canari, acenziati che furono, non basto loro vender la armi per vivere, ma nel ritornare alle case loro scalzi e spoglati d'andar miseramente mendicando furopo costretti. Aggrangendosi alla loro miseria ancora, che essendo in Napou e in Roma prima di essi comparsi quelli che più avevano procacciato il guadagno che combattuto, ed avendo di molto oro fatto mostra pomposa. furon cagione che quando essi meschini, che da buoni soldati onoratamente avevan fatto il debito loro, così maltrattați vi glunsero, credendoși ognuno che solo i vigliaech, e da poco guadagnar non avesser saputo, non solo non trovarono chi li aputasse, ma furono il più comunemente scherniti Questi famono i primi trofes che in Roma si videro della ricca vittorial questo fu il guiderdone di chi col sangue e col valore l'avevano partorita! 🔊

Io qui lascio Bartolommeo a proseguir la lunga intemerata e le molte rampogne contro i colpevoli, che più d'uno e grandi esser dovevano, quantunque egli non nomini alcuno. Consento però pienamente con lui che le nostre milize avexane fatto obsoratemente il debito loro mirando più allonore che al interesse; perché do torna sempre non solo dai fatti di questa battagha, ma da tanti altri fatti precedente e seguenti che connaturati perpotoamente alla romana milizia ed ane sue tradizioni ne rippresentano per così dire i pri no aspetto le verael tattezze del suo volto. E perche a quento nene e onora-timente servirono chia ro a sostener la soprassoma della miseria e degli scherni, di che ale ni beffardi avrebber vonto anche in altri tempi rimentarle. Sifiatti disordimi non si vogliono tacere, e nè meno scusare; affinchè non si riproducano a discapito non solo della milizia, ma anche di ogni altra maniera di nomini per qua sivoglia ragione benementi

[as anneather ages ]

Alleggerita pertanto delle fanterio, venne la squadra nel porto di Cartavecchia a sharcare qu'ille genti che ancor le rimanevano, e poco dopo furono pur nella darsona condotte alcune delle galere prese a Lepanto, e le artiglicrie conquistate, ad i mille dugento prigionicii. Sopra di che i Cactani, gli Orimi e più altri s'acopera vano per averne parte. Ogni uomo, che aveva nella granbattagita con qualche carico combattuto, contendeva di ottenere in preimo schiavi, cannoni e galere, e di armarle a spese sue, e di entrar poscia ven uriero con la propria squadretta nell'armata <sup>18</sup>, lo non saprei cire ciò che essi ne conseguissero: ma ho argomento certo a provare che il Papa istesso del suo ne armò tre per Michele Bonella.

Francesto Feranda, da Corfu 26 otrobre 1571. Il Caetano sin di la serrereza a Roma per avere atmento un suo di quede gidere, e di enore si raccomanday, al l'entada che le ribedesse per lui

il quale in tenera, età aveva, ci se molto fatti contenti il Papa, e don Giovanni, e Marcantonio 19, 11 perché soprattenne un mese in Civitavecchia monsiguor Grimaldi ed il cavalier Romegasso a dirigere il raccondo di quelle. e a metiere le opere maove, la piattafonna per dirique pezzi in vece di tre, le pavesate attorno ai filaretti ed alle pattazhole, e le rembate sulla batteria, di che andavano sformite le galore lei Turch 19. Così il santo Pontefice dava mino a rilevare la postra marineria, che di statta gai magl. Ottomani nell'infelice g'ornata delle Gerbe. ora colli stesso navigho, cannoni e ciurme di turchi si rifaceva dopo la vittoria di Lepanto, e non guari copo grongeva a compimento per opera del seo amico e succussore Sisto V, di che a ano tempo sarà detto. Anzi volendo, per quanto egli poteva, impedire che i nemicnon ripigliassero mai p'à la padronanza del mare, dappojeké nela battaglia aveyano penkiti quasi tutti i capitani, piloti e marmari, vicitò ai Cristiani che durante la guerra non dovessero në vendere në liberare i pri giomen, ma intenerli sotto custodia perche al nemicoper manco di uomini esperti del mare, si accrescesse la difficoltà di risorgere 455 Quindi la turba dei prigion, venutagli, in parte mise al remo nelle sue galere; e gli uomini di maggior conto, siccome Maometto re di Negroponte. Mantet bey figlio del car tan bassà. Ammet governatore di Bisa, e molti altri capitani, sino a qua-





<sup>•40</sup> Ѕюкемо сіб пр. 206 с з п

<sup>23</sup> Avvist n Rossa codice udunate via √azircana n rogg, deta del 23 febbrojo, 5 e 25 marzo 1572

ARCH Cot. fit. t. (ii. p. 4. *Lettera da Marcantonio al Doga di* Percura, ove perta di due galere che Pio V aveva sue proprie per l'armata del 1572

CARACTIOLO cit, p. 60, lin 6, ne fa par mensione

<sup>100</sup> P.H. PACK V. Procespian de milificande et non relaxandis captions: unb die est desembris 1882. Russ. Cassanat. Collectione de Bolle. Editle vec.

ranta, li tenne in Roma molto umanamente, ma sotto buona guardia, nel palazzo dell'Aquila in Borgo \*\*

[4] And more right,

XIX. — Ma gli è da ritornare a Marcantonio che se ne stava a Manno ricevendo visite, lettere e infinite congratulazioni da ogni parte. Stimo utile darne qualche saggio; e preferisco la preve lettera d'un santo e grande amico del Colonnese dalla quale pur si raccolgono importanti notate natorno alla speranza di cavare gran frutto dalla vittoria, e di mettere a tri princi i nella lega e di finirla per sempre en Turchi. Nos ero di santi, di papit. di popoli non di l'11 po 11 padre l'imnerseo Borgia in quet giorni si tava a cosi " — « Just Illino et Ecciño Signore, — Di quello che passu con Sua Maestà sopra la persona di V. Eccellenza, ho scritto di Madrid, Questa è sommente per collegrarmi et render gratie a Iddio nostro Signore insieme con V. Feeza di questa vittoria data da Dio aestro Signere alla Xpranità, come cosa da sua mano. Li ngeli lo benedicano et tutti li santi suoi. et vorrei che li fed li che stamo quaggiù in terra non fossimo ingrat, m riconoscere tanto beneficio, ne in supplicare ala divina Maestà lo facria perfeto con li buoni incessi in questi anni che seguitano della Liga. Molto particolarmente di siamo consolati de che V. Eccza se sia ritzovata in questa santa impresa, et che li tocchi tanta buona parte della fatica et merito et gloria di quella, et

<sup>#</sup> A customers There is that Feet continued in 6.1 Roman 1856.

1 E, p. 452 Quity é trait doon neutrilla actailles nount, ett., pateix e segui di chartan del quaranta.

<sup>197</sup> ARCH Cot . Armato agrate, carse scotte n. 120. Lettera di son Francesco Borgaa a M. A. Comma. data da l'ishema 10 dicembre 1571. Firma autografa e si, illo del santo. Grazie al signor Stattorn, archivista di Colonna.

per l'avvenire in tutto spero sara in augmento. Samo quas spediri di questri Corte di Portogalio, molto here, Dio laudato: et quanto ala luga che questo Principe di entra molto voluntieri, et non sobmente per il mar Rosso et Persico, et per l'Etiopia et ole far la guerra al Turco, ma anche per questa porte vol dare aguto alla Armata Xpiara. Cra Vi Lecza sapra come Nostro Signore vole si vaca ancora in Franza, io ni preparo per accompagnar il Illmo Legato, le cotò non imiserve troppo la samita. Dio la conservi a Vi Eccza, et prospen sua Illma et Eccma persona et Casa, con arguento continuo del suo doni per grande aguto del bene amisersale. De Le sbona to diziemi re 1571, Servo in Jisas, si

Chara "

A lora in Roma altro ou asi pir non si acina ripetere che il nome di Marcantonio, ne commendire altri maggiormente che il scinno ed I valore onde egli aveva di feso il cristamesimo dal suo più crodele e pertinace nemico, e civata in quei giorni la gloria della sua patria a tanta altezza quanta mai se ne potesse negli antichi tempi ricordare. Per ciò chierici e in di senato e popolo a gara concorrevano per unorarlo quanto più potessero nel sao ritorno: sid apparecchiavano archi, trofei, iscrizioni, ed ogni altra dimostrizione di festosa accoglienza sulle porte, ner le vie, nel Croppdoglio, al Vaticano

Era il di quattro del mese di decembre, e l'ampia vallea che intorno a Roma dai colò abani sino al mare si stende non companiva già come nella stagione invernale, umida di proggie dirotte, o coperta di nubi procultose; ma invece, maravighandone diascuno, si vedevano come a primarca, le comp gue trepide e ficrite, con tale serenta di ciclo, è splendor di giorno hedessimo da non potersene volcre il più bello per festeggiare il gentil cavaltero che cavaltanto si lla via Appia s'appressava alle



14 449. , 40

porte della città, presso la basilica di san Subastiano 1514. Stavano cola schierate alle due bande della via le milizie di Roma, e nel mezzo il senatore, i conservazori, i capononi, e gli altri ufficiali del popolo romano, riccamente in loro costante vestita e tanta gente, anche dalle vieine terre concorsa, quanta ve ne capiva. Tutti chiedevano della venutà dell'aspettatissimo caritalone e tutti riguardavano i novelli ornamenti della porta, gl. stemmi del Papa, del Senato, e dei Colonnesi; i fiorì, le ghirlande, le bandiere, i trofu militari, i rostri dede galere, la luna ottomana riversata a progroment tra se catene messi qua e lá a colori, a nhevo, a stucco e a dorature bellissime, Alcum cog., oceni (lla grande iscrizione sull'arco della porta Capena voltavano in voggar nostro la leggen la che poneva 30 - Il Senato e il popolo romano a Marcantonio Colonna, capitan generale della marmeria pontificia, della apostolica Sede, della salvezza dei confederati, e della dignità del popolo romano sommamente benemento. — Quando ecco da ogni parte risuonare il suo nome, ceco rivolgersi tutti alla strada, e un batter di mani, e un accaka si di popolo, è un gridar di viva e dar nelle trombe, e salmare da presso e da lange, coi connie con la voce con la berrette e con le bandiere; ecco i fanciulti, le donne, i baron, e la piche esprimere la pubblica gratitucime al valoroso.

Yeniva egli, per certe ragioni che approsso toccherò disarmato, modestamente per lo suo grado vestito, senza

<sup>89</sup> Cancellarear des possessi del comuni Pontobri, Romi, m., reor p. 119, e molti altri i construicordano la singulare e manaveghosa inversava che fa quello del 1571 quando obre ell'essere l'aria temperatisama, si videro con support a tati for regit altri nel ficentice.

<sup>158</sup> Sa Lapro (forta porta)

M. Antonio Columna Pontificia Classis, Praefecto Lie Apostation Soile Socies angue State Ac Popula Komani, Digintale Optime Merita , v. 1, Q. R. s.

carro trionfale, e senza corona d'alloro: ma sopra un cavalio ambiante di bianco mantello, Jonatogli poc'anzi da san Pio. Avea sella ricoperta di tocca d'oro, gualdrappa di seta porporina, trapunta di passamani e frangette adoro; il pettorale, il morso, le briglie ricoperte e sfioccato a porpora e ad oro. Avera in pié stivaleni bianchi, incerati a lustro; calze cangianti di rosso e di giallo, brache ngonf e alla spagnaota a molti listori di reletta d'argento e di seta morella, giubba di tocca dioro, cappa di seta nera trinata ad oro e soppannata di pelli zibe line, cappello di velluto nero, e la piuma bianca affibbiata a un gran bottone di perle rechissimo 18. Giunto in quel luogo faceva cordialissime proteste di gratitudine e d'esservanza ai Senatore ed agli altri ufficiali di Roma, e sempre col cappello in mano riguardando qua e là gli astanti, e mostrando grata neonoscenza, secondo il merito di ciascuno cordialmente inchinavalo

In quela moveva dalia porta I corteggio trionfale: dietro ad una prima squadretta di trombe a cavallo pas savano numerose brigate di uomini scelti tra gli artieri di Roma fabbri, magnam, legnajuoli, armajuoli, pellicciai, ed altrettali sino a ventisette maestranze, tutte spartitamente raccolte sotto alle loro capitudini e gonfaloni, tutti

PERANCISI O ALPERTONICI, l'envalu che leco l'occe-tentissamo signor Marc'Antonia Colossia si Rema alli 4 di decembre 1571, dove minutamente at nerra il vinggio, il numero delle genti, l'ordana, e le livree, et al re come simili che vi miervennero. Con l'avviso della solemità che fu poi fatta fa santa Maria d'Aractell il giorto di santa Lucia, in-4. Vicebo, senza data, ma certamente di que tempo. Bist. Casariat., Miscall., lo-4. vol. 776, n. 14

Ten, la siessa E. anome con alcune varianti e la giunta di Senastiano Torrillo, pubblicata dal natissimo Francesco Cancel abril Storia dei solomi persona dei Romani Pratenci, un 4. Roma, 1802, p. 172.

Donn di do, il 1837 no l'Albert, gestimbe letterario è di belle arti. Roma, indol, 1837, anno III, voi. III, il gestiano 1837, p. 357, è stata riprodutta, tal quale è nel Candesillane, con la giunta di una sola notesella che dice a Per la Prima valla pubblicale. «

400 ALEO FA -- 64

J.

vestiti di novello, lacenti e lisci che menavano per via gioja e festa. Passavano dappor Domenico Jacovacci e Cencio della. Toda gentilioni ai romani, armati di corsaletti, impugnancio il baston del comando, come coloro che erano sergenti maggiori, o vero capi dei pattaglioni nelle milizie della ettà; alla testà delle quafi, con loro trombe e tamburi, cava,cavano, Il omno como d'armatiera uno squadrone di milletrecensessanta archibugeri messi dieci per dieci, in centotrer tasci file: il secondo, comandato dal sergente maggiore Francesco Spannocchi, di mallecoquecento picchieri, in concinquanta file e il terzo. sotto Giam, actro Muti, Ji mille certo e trenta moschettieri, in centotredici file. Tutti pomposamente vestiti di velluto e di suta a vagiu colori, sotto bell same insegne. con morioni lucenti d'accano, e pennonce li azzurran sul capo, o vero berrette di velluto con piume, o anche cappelli rivolti all'ungarese le i picchieri armati di corsaletti brancii, che rendevano bella e nobil vista. E a cessare agli spettatori quel sentenento. li sazietà solito nascere dalla continuata medesimezza delle stesse comparse, avevano provvedatamente tra l'uno e l'altro squadrone, ed anche tra le stesse compagnie, tramezzato moltimampoli di alabarderi, e alcuni drappelli di spadoni a due mani, e divise di paggi bellamente scompartiti, in assetto di ricche livrea, che portavano pendoni, celate scudi ed armi attorno ai capitani.

Lo sguardo però degli spettatori e il cicaleccio dei curiosi rincalzava sul passaggio dei prigionacri che, appresso a la bandiera ottomana rovesciata allo ingià, segurvano in due terme, tatti legati con le mani d'erro alle spalle e ti iti avvingh ati ila date catene di ferro, che dai polsi deil uno entrando tra i polsi deil altro scorrevano a far di loro due grosse brancate di quasi cento turcai per ciascana, brano costoro vestiti tutti ai paro

Google

HAY,28 1,-84

d'una tonachetta di panno giallo e rosso insino al ginocchio, calzati di cordovano giallo, e coperti di una berretta marinaresca della stessa divisa, in mezzo a due file di alabardieri che li guardavano in. Passati i quali, come per isgombrare quell'aria di tristezza, e i chiusi petti a nuovi e più lieti sensi allargare, scorrevano a cavallo trombando in alto i famigli del Senato a pomposa foggia, e achiudevano la cavaleata di quasi cento gentinomini romani, che in diversi costumi, sotto le proprie di vise, erano quivi fusieme assembrati per onorare la virtù dell'invitto guerriero che tanta luce diffondeva sulla già chiara nobiltà del patriziato romano.

Da meglio che un'ora difilava la pompa, no si pareva ancor segno di stanchezza in alcuno cola, dove non solo la dolcezza della stagione e la giustizia di così nobile trionfo, ma altresi la varietà di tanto belle comparse teneva occupati gli anum d'intenta curiosità e mirabil diletto. Quando però furono trascorse innanzi le schiere degli artigiani, dei soldati, dei prigioni, e dei nobili cavalien romani, sopravvenne maggior solletico e maggiore gradimento: perché ad ogn. istante preseguivano sopra cavalli di maneggio bellissimi, con isquisita eleganza e senza profusion di lusso, nuove assise, maggion dignità, e personaggi di più rispetto. Di che desta vieppiù la curiosità delle persone, v'avean di quelli che sperti negli usi della corte romana, qua e là tra la folla, divisavano i nomi e le cose, cosi per punto come venivano a passare, facendo conto ai vicini ció che al loro sguardo si presentava. Ecco, dicevano, passa il signor Camilio

160 Un quadro n casa Culonia capitesenta a vico. In scrie sompartimenti o gircui, tutto Pordine, se persone, le vestimenta e l'hogid del pesaggio trionfale, dalla porta di Campidogiio. Potento Littra, activendo di casa. Colonna tre la famiglia celebri d'Italia, se ho pubblicata fedelissima copra, di che mi suno moche giovata nella mia discrizione.



145 VATE 1 CROT

de' Crescenzi e il signor Angelo Flad maestri di strada. ui roba tunga, col herretto a la aucale e attorno i lorostatificii passano a coppua i due sindaci di Roma, in veliano horato, e negre gualarappe, tra i loro famighpassa lo Scriba del Senato e il suo collega, in costume di dottori i quattro appresso con le prune cangiana e quattro colori sono i sceretari, tra sa turi a dei denzelli. passano i mar sciali del popolo romano, in casacca azzurrina e caoxe incarnate ciascua dei ganttro con due staffieri. Veer, vedr, a luc a use i paggi del comune, vestiti a vende e violetto, con in mano ciase mo la grande insegna del suo rione. I begli stendardi della città damascan a onda e a spina, e l'aste titte coperte di velato gremisido, con frange di seta e d'oro ecco il capo del leone in campo rosso, è la ruota in campo vermgio, emblemi di Trastevere e di Ripa Vedi l'anggio ia campo rosso, e la tusta di drago in campo d'argento. sono Santangero e Campitelli, pui la pigna e la testa di cervo sal rosso, ael rone l'igna e Santeustachie il fusone in campo d'azzarro, e il grifo in campo d'argento, per la Regola e Panoae tume e ponte in campo rosso, e la luna in campo d'azzarro, soguano Ponte e Campomarzos le tre spade la campo di rosso, e i tre monta in campo d'azzurro, sono di Trevi e Monte; ecco in altimola colonna del none omonimi i e appresso i Signeri doded della città, Vella, Boncon, Massani, dello Schlavo, Caffarela, Cenci, Falcotieri, Galgano, deta Rucia, Cocco, Calvi, Maccarani, e il loro priore Stofmo del Crescenzi-Passano venti stiffica ai colori della casa Cesanna, e il signor Giangiorgio gentaloniero nostro perpetuo con lo stendardo del popola romano. Li pei le trombe d'argento, con te nappe rosse, e il communiator Romegasso con la bandiera papale, e il capitan della sua guardia. Vedi, noble quadriglia a cavallo, Pompeo Colonna, e Onorato

Caetani, con in muzzo i due Bonelli Michele e Girolamo impoti del Pipa di decco futti ammatolire in grandissima aspettazione, eccoli farsi in punta di pie', levare il capo, giurdare intesamente a colu, di chi la fosta era. Allora un soli grido scoppiare di vivissima gioja, e ripetersi Viva, viva il signor Marcantonio, e la casa Colonna. Ed egli in tanta gloria i baldi e guerreschi spiriti di tanta popolar commozione per lui, non che della ingenita sua gentitezza temprando, discoprirsi il capo, volgere a tutti piacevole lo sguardo, tutti riconoscere e salutare. Non casì i boriosi antichi tinofatori! Erangli a: lati dodici stuffieri nelle assise della sua casa: lo segnivano il Scinator di Roma, i conservatori, gli amici e consorti suo, i paggi, ed un drappello di cavalleggen. Dopo i quali ad ogni passo crescevagli appresso la calca del popolo.

le dovendo ii glorioso campione in tal modo proce dere dalla porta Capena alla via trionfa e ed al foro romano, per salire sul Campidogio e passarsone al Vatiticano facendo cammino per questi luoghi di eterna rinomanza ove stanno ancora dopo tanti secoli le maravighose moli poste a segno de la romana grandezza, rivedeva non solo lo splendore delle arti antiche, e le memorie dei parsibi eror ma novelle leggiadrie d'ornamenti, e più liete liggia de intitolate al suo nome. La silli arco di Da so leggeva in e. Roma esoltante nel Signore Ildio stende le braccia al vincitore, e stringe al seno il più chiaro del suoi cittadini. —

Qua, da quello di Costantino gli scendeva all'anima il motto <sup>100</sup>. — Ripensa che a te si schiude la via per

er Sell' son di Daggo

<sup>\*</sup> Exultans . In . Doming . Claress name Crem . Sown . Valurant Amplecities Roses \*

<sup>262</sup> Sull arco di Costant ao-

<sup>«</sup> Cogita addition from Palebert Ad Certanten Criem , fu-

andar nel nome di Die a riscustere quella cutà che Costantino ebbe fondata. —

Quinci sulla diritta rileggeva che <sup>163</sup>: — Costantino tra i romani imperatori fu il primo a combattere felicemente sotto lo stenuardo della Croce, contro ai crudelissimi nemici dei nome cristiano. —

E quindi sella sinistra gioriava <sup>164</sup> — Pio V che tra romani ponictici lu il primo, per la lega col re cattolico è con la repubblica veneziana, a per l'ajuto dello stesso segno di salute, ad aver vittoria giocondissima sopra la maggiore annata dei Turchi. —

Dall'arco di Tito ritraeva della guerra giudaica, e del passaggio delle crociate; in proposito delle quali si diceva <sup>18</sup>5; — Rallegrati Gerusalemine; che, se Tito Vespasiano già ti trasse cattiva, Pio V intende a liberarti. —

Par sotto all'ult mo lembo de, foro avvenivasi nell'arco di Settimio Severo viacitore dei Parti; ivi in tre scompartiment, leggeva tre diverse iscrizioni Nel mezzo così \*\*:

— Sta ancor qui l'antico monumento al senato ed al popolo romano della partica vittoria per neevere coll aj ito d'Iudio i miovi triorii contro i Parti.

<sup>76, 4</sup> T Red steems in digitta

<sup>«</sup> Primar Romanorum , Imperaturum Costenheus Crass Ve willo : I sus , Com Accretime , Christian , Normas Hostibus , Felicisime Certavit »

<sup>46</sup> Ivl. a slastra

e Primus, Romanorum Pontykeum Pius V Cum Arge, Cakohan El Republica Lenera, Societate, Inita Fodem Sciulari, Signo Fulcus Victoruum, Contra Maximum Turcarum Classem, Consequetus Est Laursmann, »

<sup>16</sup> Sull areo di T to

e Liefare, ferusaleme Quam Olime Filus Varpasianus Capitaum Duaid Pius V Liberare Contendit a

<sup>166</sup> Sulla fronte dell'arco di Set, i in Severo:

a Shif Etiom Nime Vetus Parthiede Victoria S.P.Q. R. Monumerium Ul Noves De Parthie Triumphon Des Approxime Expos »

A diritta poi \*7: — Quei prischi capitani fortemente combattendo ritornarono alla sua pristina dignità l'imperio romano guasto dall'armi dei Parti. —

A sinistra finalmente \*\*: — I nostri prodi, dopo l'in signe e meomparabile naval combattimento, vittoriosi dal futor dei l'uren liberarono iè cervici del popolo cristiano. —

Di là salita l'erta dei coile, l'eroe si trovava sulla vetta del Campidoglio: attorno al quale i balconi dei tre spleadidi palagi levati su da Michelangelo, ornati di tappezzerie, gremiti di dame e di cavalieri, abbelliti dalle bandiere tolte al nemico, facevano di se lictissima mostra. Scorreva coll occhio in ogni parte, e quivi pur leggeva in rapidi sensi sentto \*\*: - Fiorisce ancor virtà, ardono i petti, sovreggia pietà, non son già spenti i romani affetti, spicca il romano valore. - In quella, ecco, a un cenno del Senatore, scoppiare lietissimi plansi e festosi saluti di tutto il popolo, ecco una bella musica di scelti strumenti agitare una marcia guerriera; ed al rintocco delle campane del Campidoglio rispondere in trionfolo sparo degli archibugi, e l'incordiamento delle spade e degli scudi dei pitchieri. Nel qual festoso armeggiare dopo essersi a.cun poco dilettato, proseguiva il cammino per la piazza degli Altieri, la via de' Cesarini e de' Banchi, a Montegiordano ed a Ponte sul cui passaggio il castello Santangelo di prospetto, spiegati i vessali, abom-

<sup>19</sup> Ivi la diritta:

Prise: Illi Duces Romanum Imperium Farthorum Armes
 Vestatum Fartiter Paguanda fo Saum Prestinam Dignostem Restituerant

ice for, at somestime

<sup>«</sup> Nostra Invigus , Algue Inutilato Province Navall Pratio Parta Interna Turcarum Furorem A Christianorum Correction . Repulsional »

<sup>46</sup> Sula porta maggiore del polazzo Senatorio la Campelogio:

e richae : Viget : Virius Fingras : Amor : Pottet Pletas : - Romonus : kilos : t get nomer Keingan Virius Line at 3

bardó da ogot parte tutte l'artigherie grosse e minute, con tant'ordine e strepitoso echeggiamento sulle ripe del Tevere, che non si potrel be facilmente raccontare

Finalmente passando di Borgo, entrò nel palazzo del Vaticano per la porta maggiore e scavalcato nel cortile, venne nella basilica di san l'ietro onorevolmente ricetuto dai canonici e da monsignor l'atriarca di Gerosamme loro vicario, che pontificalmente vestito il condusse seco innanzi all'altare, Colà esso e tutti gli altri del seguito, cantando divotamente a Dio lod amo, resero alla divina maestà le grazie maggiori che potevano dei benefici ricevani

Ma nell'uscir di chiesa eran là due camerieri del Papa presti a torselo in mezzo, e a condurlo su nel pubblico concistoro dei cardinali, al a presenza del Pontefice. Laddove essendo egh stato da titti piacevolmente riveduto, cobe por dal Papa maravighose dimostrazioni di suma e di gratitudine, con parole di cosi grande benevolenza e tanto caide di affetto, che i risguardanti ne stupivano. In fine congedato ogni uomo e mmasti soli Biarcantonio e san Pio per lungo tratto a ragionare sopra i grandi successi di quel tempo, non potrebbe né altri né io ripetere il discorso onde le due granda anime rivelaronsi scambievolmente i propri concerti. Vorrei che alcun mi dipingesse Marcantomo e san Pio nell'arcano colloquio da un verene in lontananza il prospetto del mare; di qua, il ducal palagio di Venezia, di là, la reggia di Spagna. e qui presso alla grande basilica di Roma, un guernoto romano e un romano Pontefice che sorreggono il destino d'Italia, e difundono la fude e la civiltà dell'Europa.

Tornossene sull'embranir della sera in cocchio e privatamente Marcantonio a le sue case: ma come dopo così heta e luminosa giornata non potevano aver luogo le tenebre; così fu ti tta la città da un capo all'altro Ilin-

Google

aninata, con tante fiaccole, tanti fanali, e tanto fuoco sude vie, nei balconi, e in mezzo alle piazze, che gnasi al paro del giorno lucente e lieta invitava ogni uomo generoso a ncercar di fronte alia piazza degli Apostoli la casa dell'ammiraussimo Signore, e a ripetergii attorno le festose dimostrazioni di che pareva non potessero saziarsi Nel vero il magistrato romano quell'istessa sera deliberava che la domane, ripetendo la medesima pompa, si dovesse accompagnare i vincitor di Lepanto a render le dovute grazie alla Madre di Dio nella chiesa senatoria dell'Araceli, e, a nuova mostra della tragrande allegrezza, dargli a spese pubbliche nella maggior sala del Campidoglio un lauto banchetto, Se non che, venuto il Senatore ad invitario, Marcantonio dissegli che siccome la spesa del convito tion era ad altro che per onorario da vantaggio, ed egli già di troppo onorato teneasi, gli piacesse dispensare in pietose opere e in dote alle povere fanoulle della città quel danaro che da metter fosse nel convito. Ed essendo ogni saa voionta come legge dal Senatore ricevuta, matema si consigliazono del modo ed ordine che si avesse a tenere della esecuzione

[ra dux mbre 1571.2

Laonde provvedutamente rimisero la solonnità dell'Araceli alli tredici dello stesso mese. È venuto il di
posto di santa Luca, il Senato e tutti gli ordini della
città in lunga cavalezta andarono al palazzo di Marcantonio; e, presolo in mezzo, alla chiesa predetta del Campidoglio lo accompagnarono. Tra molte iscrizioni, ornamenti, e drappene che dentro e fuori decoravano il tempio,
si lodò molto la leggenda composta così dal Mureto.

no Solla porta in ggiore della chiga benatoria,

e Quas . Ohin Ginnies Ductores litotis Pro . Re Bene . Cr. ria In . Capitalio . Static . Agabaut . Las . Nauc . An . Call Aron Chri-

- Quelle grazie che gl'imperadon pagam per la felice riasora delle loro imprese rendevano vanamente agl'idoli sul Campidogho, ora il vincitor cristiano salendo qua ov'è l'ara dei cielo, al vero ludio Cristo Redentore ed alla gloriosissima sua Madre per la gloriosa vittoria, religioso e pio le rende e protesta. - Col qual sentimento di vera fede tutti quel agnori entrarono divotamente nella chiesa per assistere ai divin, misteri, cele irati da un vescovo dell'abito di san Francesco, in mezzo ai ministri ed ai cantori della cappella papale. Ma come si fu letto di vangelo, ecco da ogni parte farsi silenzio, e nguarcare tutti al pergamo, donde monsignor Marcantonio Mureto, fa condissimo oratore di quell'età, per commissione del Senato recitava una elegante e grave orazione latina pel ritorno di Marcantonio a Roma, dopo la vittoria riportata in naval combattumento contro i Turchi a Lepanto " Il quale avendo con acconce parole dimostrato la grandezza dell'istessa vittoria sopra quei nemici che gonfi d. tanta fortuna pensavano quasi sol con un somo disperdere l'armata cristiana, ed occupare i porti, le isole, e tatta la riviera del Meditorraneo, rammentava a ciascuno quanto poco alcual mesi indetro sperato avrebbe di conseguria. Talché se par i nemici se ae fossero andati a loro padimento in Costantinopori, se avessuro sgoinbrato l'Adriatico e il Jonio, se lasciato toglicosi qualche primoniero o qualche galera, ognuno avrebbe dovuto, secondo la poca aspettazione, anche di quei poco chiamarsi contento. Ma che la potentiss ma armata si distruggesse,

havus Victor Ascendens Lero Deo, Christo, Redemptori Ejusque Glariosissuma Male, Pro Gloriosa Uniforta Religiosa Es Pic Agil Habelena Grahas »

175 Marca Amrona Manura, Oratio no redilio ad Prirem Marca Astonii Columna post Turcas navali praelio vacios habita. Idibus decembria, anno MDLNAI. — Parablicana da Pacca A. Marrast, Vila di son Pio I, in 4. Kolica, 1—2—380.

1/ 1/9.

che dugento quasi galere si pighassero, quarantamila turchi si uccidessero, e tanti prigioni, tante armi, tante bandiere venissero in poter degli alleati, niuno pensato avrebbe conseguire, e neanche desiderare.

Ora poi, diceva, tutto questo esser già fatto per la virtà sovramana di tanti capitani valorosi, e di tanti prodi soldati, quanti colà combattendo avevano onoratamente vinto o erano gloriosamente caduti. A tutti doversi lode ed onore; ma a Marcantonio capitan generale della marineria romana, e general luogotenente della lega, doversene ancor più che non ne pensassero quelli, stessiche più l'onoravano. Lui aver messi i fondamenti della lega, lui complutala, lui prima d'ogni altro in Sicilia a sosteneme il peso, lui a parlar sempre nei consigli la miglior sencenza, lui a quietare le discordie sempre nascenti, lui a ricomporre in pace gli alleati, lui ad infiammare i soluati alla battaglia, a combattere nel maggiori pericolo, a vincere con tanto maggior bravura quanto con minore ostentazione. A lui l'istesso don Giovanni, più che a ogni altre, aver dato pubblica testimorianza. di gratitudine, ch'amandolo consigliero, sostenitore e campione principalissimo della vittoria. Laonde, appellando dal pergamo Marcantonio medesimo, e sopra, di au chiamando gh sguardi di tutti, esortavalo a ripighar le armi vincitrici, seguire il felice presagio del suo nome, e riscuotere la Grecia e la Palestina, Costantinopoli e Gerusalemme: confidando che come già il popolo eletto da lunga. e faticosa achievitú, sotto la scorta di lucente colonna, poté essere a dispetto dei suoi nemici liberato; così in que tempo le nazioni cristiane d'occidente e d'oriente francate venissero dal giogo ottomano per la virtù di que la sublime colonna su che poggiava la difesa del Cristianesimo: affinché a Roma, sede dell'imperio e centro della fede, nel pontificato del medesimo Pio, e per

l'opera d'un romano campione, un'altra volta toccasse la prima parte di cosi nobil trionfo.

În questa sentenza peroraya il Mureto, e quantunque egli dovesse, a cessar gelosie come ciascim da sé comprende, studiarsi di velure il suo pensiero rispetto al primato del Colonna; e tanto largheggiare in lode verso don Giovanni, da chiamarlo divin giovanetto: tuttavia non pote fare che non manifestasse chiaramenti- l'animo suo e la pubblica opinione di que tempo, che appunto a Marcantonio dava il principal mento della vittoria. Perchi egli, degno rappresentante del romano Pontefice, pel scono, pel valore, per la fede e per l'età, posto in mezzo aglialtri due e fatto arbitro, poté condume l'uno e sostenere l'altro sino al termine gloriosos ove ancor pab fac imente sarebbe arrivato, se fosse stata sua la prima autorità, e avusse potuto seguire il generoso volo senza ch'attri di qua e di là gli gravassero le penne Iddio il volle premiato nuno da lai in fuora ebbe il trionfo. Ed egli sempre i radentissimo, fattosi al gradino da ll'altare, e quivi geniflesso, protestava doversi la vattoria riconoscepe dalla mano di Dio. In segno di che offeriva di oro parassimo ina imagiuetta di Gesù risorto con la croce tra le braccia (simile a quella che Michela gelo aveva scolpito alla Mi nerva), posta in cuna ad una colonna d'argento coronata ad oro, secondo che si vede negli stemini della sua casa e attorno al fusto i rostri delle galere in argento dorato. avendoei gia scritto nella base in: - Al Cristo, vincatore Marcantonio figlio d'Ascanio, capitani generale dell'armata pontificia, dopo la insigne vittoria riportata sogra i Turchi, a memoria del beneficio. Volle por il Sente

<sup>199</sup> Studa lieda de la colonne restr la

Christo Victori M Intonius Ascanti E Pontificia Classis Prafectus Post Insignem Contra Terras Setorious Benefici l'estanti Stanti Causa »

the a ricordare il grun fatto una simue colorna rostrata di marmo si ponesse nel palazzo dei conservatori al piano del cortile. Questa tuttavia rimane ove fu posta: l'altra andò al croginolo pel trattato di Tolerano

Dopo di the, terminati gli ulfici divini, si fecero venire la chiesa a processione sessantatiri donzellette, con la bella veste di pauno rosso e il borsellar de la dote Suna porta i fedeli du Campidoglio regalavano di treguli discun poverello che quivi era venuto per merce E Marcantonio liei ssimo di avere in ogni parte soddisfatto ti dellato suo, tornavas ne ille suo cast.

[31 dicember 1571]

XX. — A mitazione di Roma furono ripetute diverse feste in tutta l'Italia, è ne le Spagne eziandio E mentre le arti belle, le dotte accademie, ed una turba di più che cento poeti, l'uno a gara dell'altro, tramandavano alla posterità la gloriosa e per tutti i secoli memorabili vitteria ", san l'io ordinava che nell'orbe cattolico dovesse essere festivamente ogni anno ricordata in quello stesso giorno che da Dio Ottimo Massimo, per la intercessione della Vergine ausiliatrice dei cristiani era stata concessa, e la memoria tuttavia ne rimane nei fasti annuali della Chiesa, ove il saccessor di lui fecela serivere per la domenica prima d'ottobre, sotto il titolo del Rosano, con che a solemuta di culto e di processioni, per

in Oltre ai digenti del Tinteretto e del Zuccan, oltre alle orazioni di Silvia Antoniano e di Marco A Marcio, oltre al gran nuncro di tatti quelli si vici che lui già raductro catati, può venersi la racconha di cento poeti di cui si li il nunc. è quali dittettant, agrannii stampati da Pier Gierannii e da lui dedicati al cord. Sideta con questo trobe e la funta el parlamenta partire partire amant Carantineanni, nonis octobres parlam, Poccada partir e in 12. Venezia 1572 dire. Casanati, Yv. XII 33.

And Carls tooks the American Heat Partit Lago w-8, 1855



tutto i, mondo ancor si celebra 124, Volle pur san Pio che il glorioso successo di quella battaglia, secondo l'eseropio dei predecessori fosse scolpito sulle medaghe montmentali del suo pontificato. Di che per avventura melto avrei a dire, se non temessi increscere zi miei lettori. Nuno tuttavia vorra darmi pias mo se con una di quelle per poco mi trattengo, a fine di ribadire i fatti, dichiarare le altre, ed esporre in tutte l'intendimento di quel grande che le volle conformi al suo pensiero condotte " Questa medaglia da una parte semplicemente mostra l'immagine sua, a capo scoperto, e il solo nome - Pio V Pontefice Massimo: — dall'altra dispega tanta varietà e tanto movimento che l'occhio a grange compiacenza vi si posa per discernere in essa tutta, quasi direi, la storia della grande giornata 37th. Il campo della medagiia è sul mare: alla sinistra le isole Curzolan, che per la loro lontananza non compariscono; di fronte, la vista di Lepanto, il golfo quivi aperto, i due castelli che ne difendono l'ingresso, e lo svolgimento delle due riviere, quinci l'Epiro, quindi la Moréa. L'ora si manifesta a chi nol sappia essere quella di sesta, cioè poco prima che si venisse alle mani, perché non apparisce ancor segno di combattimento, Giannandrea non si è separato, le riserve stanno ancora addietro, ne sono arrivate le due galeazze a co-

14 Casar Baronics Martyrologium romannia cam zolahombus Ad Chem 7 octobris: a Fidelium Classis zdelorium reportaril, fractorque no strorium animos in spem zrevit porsa inimicas motros multo negotio profugars (modo in unum Chessianorum an un recesque conventari).

Con questa parentesi alla noterella del Martirelogie il cardinal Ca sana toccò il centro della piaga che gli mi dici si rotevano vincera, no gli animi del collegati non si potevano timae, come il fatto comprovò

PAOLO A MAFFE! Vila di 5. Pio, in 4 Roma 1713, p. 334

V5 BONANNI cit., t. 1, p. 297.

Victoria of a parties

virial pulliparte l'inclaire di chesta moda, ai pubblicata del Rossessi come alla not precialiste e foribi ad versi la qualsa iglia bibliotesi per con preniencie amontazioni che bo fatti alla miclesanzi.

anr la fronte della squadra gialla, ove come ho detto, non poterono essere se non a mala pena condutte nel momento della battaglia. L'ordinanza dell'armata cristiana e secondo narrano le stune, in cinque membro avanti le galeazze; sulla linea le tre squadre del centro, della diritta, e della sinistra, appresso la squadra del soccorso: e tutte distribuite in bella mostra come esser dovevano poco prima di azzulfarsi co' numici. Ciò non pertanto la fantas a dell'actista, trapassando rapidamente dalle cause agli effetti, giugne di volo all'armata nemica che doveva esser vinta poco dopo dalla nostra; e ti mette sott'occhio la distruzione dei Turchi in tutta la squadra loro diritta, e in tutto il loro centro: ove più non si vede che il mare coperto di rottami. Non resta di loro altro che la squadra sinistra, e la capitana di Lucciali presta a foggirsi per quel varco che gli schinderebbe Giannandrea, Costui impari di qua come egli avrebbe dovato tener sua posta, sta sakio sii bronzo laddove non volie stare sul mare e sempre cogli occhi suoi veggasi avanti Lucciali in atto di prender gabbo dell'aria sue mannaresche, e di oppomere i Costiani in quella parte albandonati. L'anima nobile del Barbango, la sulla punta dell'ala da lui vabrosamente comandata, si consoli perche al 340 cospetto vanno dispersi i nemici. Don Giovanni non presiima, perche ne il suo nome ne la sua persona vi è posta, e reanche pigli gelosia, ché niuno quivi gli è stato preferito. Marcantonio finalmente e tutti i prodi con lui riconoscono da Dio il Leneficio, perche attorno all'angelo che scende das ciele, con la spada figurda à loro soccorso, sta sentto — La destra del Signore ha fatto la prodezza.— Le altre medaglie in quel tomo di tempo per questa istessa vittoria coniato, tatte sol campo medesimo, rimpetto a Lepanto, mostrano diversi, abbattanenti di gaiere: 🚁 quali sempre sovrasta la virti , l'assistenza, e il soccorso di Dio, ed il motto pietoso: — La tua destra, o Si gnore, ha percosso il nemico. — Cio è stato fatto cal bignore <sup>127</sup>. —

Ma all'ombra dei gloriosi a lori invece di cader appassita, crubbe più che mai rigogliosa la trista semenza della gelosia con che si era dato principio all'alleanza, I Turchi, ha notato il Baromo, potevano esser vinti; manon gli alleati aver concordia 198. Alia corte di Spagna sucharono ingrate l'esultanze di Venezia e di Roma, la gram y trona fece paura, come quella che cresceva troppor'antazione e forza all'emula Repubblica; don Giovanni, quantunque uncitore e fratello del Re fu colà biasimato e fatto segno a severe riprensioni per il gran rischio in ene aveca posto la corona 126 Giarmandrea, per essersi due anni dimenato nell'armata ad impedar le battaglie, divenne sempre più caro; il general Sebastiano, per quel fatto delle Gomenizze, bisognò che cedesse all'implacabile livore di Filippo; e se ne tornasse degradato a Venuzia 🔭, e la virtu di Marcantonio, che era stata sin la nventa da tutti, e pur dai regi cort gani commendata, quand'ebbe conseguita la vittoria a Lepanto e il trionfo a Roma, mere be alla burbanza di costoro. Tant'onore a chi aveva sempre richiesto il combattere, è voluta una lega efficace, dolse a quelli ch'erano stap là per dar la

<sup>♥</sup> Ecco le epigrafi delle medagti«

<sup>\*</sup> Plus V Pont Mox - Destern . Finning ford virtulent a ed n. 117, v 16).

<sup>\*</sup> Fins V Pont Opt. Max Ann. II. — Porters that Phonon percussit information. \* (Exad. XV,  $\forall$  6).

Firs V Pontifice dax mus Ann VI — 1 Panning faction ed.
 (Pashin 217 9 03).

<sup>198</sup> Vedi soura da nota 150-

<sup>79</sup> Marcanton, · Conorra, Lettera al cardonil di Como, da Conú I settembre 1572, ext. ap. ΤΕΡ NER CL., L. I. p. 482

Nedi i seguenti successi, e più la note 45 del littro. Il

le Don Juan de Zenica, embajacor del Rer en Roma, Carta a D June de Austria, 29 de nomembre 1571, ap. Resida uti, p. 215.

mostra e pigliar la gloria. E sebbone san Pio avesse per giustina consentito al senato e popolo romano di onorare il vincitore di quelli onori trioniali che addietro bo descritti, e per prudenza temperatane la pompa, talchè senza carro tnonfale e aenza corona d'alloro non mandasse né ombra né strepito alla corte di Spagua. dò non pertanto alcuni di questa nazione, tanto più offesi quanto più loro se ne richiamava la propria coscienza, asprassimamente ne mormorarono, dicendo, che al solo serenissimo don Giovanni, perchè generalissimo della lega, si addiceva il trionfare 181. Come se in Roma non si potesse onorare un romano; o vero si dovessero i trionfi ai nomi saperlativi e non alle sublimi votti. E tant'okre costoro spinsero la malignità da tentar col santo Postence che dinegasse al senato romano il trionfo di Marcantomo. Al che quantunque san Pio, indignato che gli si volesse imporre in casa sua, di niente mostrasse di voler loro consentire; non è però che essi non facessero legge perché niano Spagnuolo o seguace di Spagna nonsi facesse incontro alla venuta di Marcantonio, nè fosse spettatore delle feste volute fargli 44. Questo sia detto

As Sunnes ett., y any: « Ma come negli more supremi rere nolle l'abteria che dall'atroca venena dell'invidia non vengano contaminati; con la lingua niperine della una sferm fece alla asprissimamente alcum Spagmosh mormorare, con dire che ad altri, che a don Gioranni, il quale della Lega era principal generale, el trionfo nam si deveva. Onde quantunque deuderitsse il l'apa ogni onore ed ogni grandezza de Marcantonio... mondimano moderò lo pompa. »

Caracciono cit., p. 54: a Ma il Pontefee 20tto colore di moderar la apesa, moderà il brionfo per non lidegnare il Re e don Giovanno.

Mayum John Loyanap. The rise of the Dutch Republic, in 8. Now-Yorck, 857, t. 18. p. 143: a Hod don John of Austria remained at Naples, the issue of the battle of Lepanto might have easily been the same a 184 Auroseva M. Gravanson, opincopus amorizan, De ballo Cypria, 1844. Roma, 1844, p. 23t. a Hispani derisi rejectique a Pro... eo descenderant invidis andreis at prohiberent ne quin hispanus hispanorumque stipendis abligatus, Columnas que occurreres venients, and amutuo spectatum prodiret ingressame ejas in Urbem. »

GUGGIELMOTTI. - 6.

perche coscuno intenda chiaramente gli umori della lega e trovi eziandio non solo la ventà sempre costante dal principio alla fine di questo libro ma anche possa antivedere quel che narrare dovro nel libro terzo, rispetto al frutti che si raccolsoro dalla grande battaglia.

CAVETANO ROSSELL. Combale naval de Lepanlo, in 8. Matrid. 1883. 
(c) 207. Carla original del commundador mayor (Don Lings de Requesens, et de Juan de Austria, Roma, 14 de feminte 157. « Liegul agin a los cinco de este habiendo publicado que no liegaria hasia el dia despues, por escusar un muj solevine y extraordinario recibirmento que me tensan aparesodo Paulo Jordan (Orsini) i lodos los bavones romanos que no se quinteron hatlar en ditrinito » Econ come si mampol vinta la muitra flucacida El Victoria vinta la la na a de 23. « El triuntador anda suay inclamentes de apais que llego este correla de España, perque na tiene atra carta de alla, se no de su suturidador, teniembalas Paulo Jardan y otras del Rey, dan dele, graçtas per la que han servido. Dise que quiere devar el cargo: no se que el la haya dicho at Papa, però hato dicho a nigusos amigas suyun que no la son lasto que le quarden secreto. »

## LIBRO TERZO

La guerra di Grecia e lo scioglimento della lega

[1574-1573.]

## SOMMARIO DEI CAPITOLI

I. — Speranze dei Cristiani, e avvillmento dei Tuschi — Gelosia tra gli alleat. — Conferenze degli ambastratori a Roma — Contesa sugli interessi. — Vornebbero gli Spagnuoli fuoresare in guerra in Africa (gennajo 1572).

11 — Pio V vinca le difficontà. — El delibera la guerra di Grecia. — Provvisioni di Marcantonio. — Levata della fanteria. — Torquato Conti ad Otranto. — Michele Bonelli Cencio Captzucchi. — Lettera circolare. — Gli altri capitani sull'armata dei Papa. — I Romani su quella di Venezia. — Le galere di Civitavecchia e di Livorno — Infermità e morte del Pontefica (1 maggio).

111. — Lurto della Cristianità — Tortomento della lega. — Il Granduca rifiene le galere. — Lettera dei Cardinelli a Cosimo. — Armamento nello Stato. — Lettere al castellano di Civitavecchia per mettere in punto tre galere. — Condave ed elezione di Gregorio XIII (13 maggio).

IV — Marcantomo richiamato a Roma.—S imbarca co suoi a Gazta — Naviga a Messina. — Don Giovanni e i Veneziani. — Jacopo Foscarini generale al lucigo del Venezo. — Doppiezza

V — Don Giovanni si rifima a partire. — Scase da' snot. — Indignazione pubblica — Giudizio d'ogne mansera di persone — Condotta ed opinione di Marcantonio. — Contradizione degli Spagnuoli. — Concedeno restiduo galere ai Veneziani (1 luglio).

VI. — Marcantonio favorisco questa risolazione. — Ordini di don Giovana. — Scrittura di S. A. peschè si combatta. — Partenza di Marcantonio da Messina (7 lugito). — Giunge a Corfu (13 lugito). — Querele dei Ve-Faccinal. — Pradenza di Marcantonio. — Avvial dell'armata membra. — Luc-C-lafi capitan generale, sue force e suoi disegni — Consigno dei nostri —

Go. gle

ed director

I Veneziani inchesione la partenia serio la Grecia. » Marcantenio conduce L'armeta alle Gomenico. » Ramegna (se luglio)

VII.,— Artifizio apagnuolo. — Impedimento al procedere da Marcantonio. — Don Giovanni riceve l'ordine di musvere per la Greria. — Sun tettera a Marcantonio. — Si fermi e vada avant. — Contraddizioni di S. A. — Ragionamento dei Veneziani. — Modestia di Marcantonio. — Continua il viaggio. — "ettere di Marcantonio a don Giovanni — Sdegno degli Spagnaoli. — Minacce di don G. avanti (30 tugho).

VIII. — Turbamento degli altri generali. — Marcintonio acioglie dalle Gomenoze — Arriva alla Cefulonia, si Zinte al Cerigo (i agesto). — Posiziona dell'amusta nactra — Notizio dell'arrivata nactra — Nota delle gabre dei Turchi — Pidno ellarme. Marcintonio in battaglia a capo Halfe. — Postura alle Dragoniere (g. agosto) — Avvisaglie del quattro agosto a capo Maléo.

IX. — Lucciaii aptata da capo Maleo. — S accosta all'isola de Cervi. — Rivolge la faccia a Marcantonio — Aspekta il ponente per veur sogravento ad lavestorio — Marcantonio mota il ordinanza — Mette le unvi sulla sinatra per riceverlo tra che fuochi — balla il ponente. — Marcantonio profitta dello scirocco per andivio a trovare — Ordinanza da tenere impende navi e le galere. — Lucciali dà sa dictro. — Cessa il vento. — Marcantonio ammono a prodente. — Ordina i ricoltorchi — Va con le navi e con le galere. — Principai il combattimento. — Foga vergognosa di Lucciali. — Marcantonio podrone del campo (7 agosto).

X La notte — Ordine del 'arronta oristima appresso a Lucciali. — Dispect di Marcantonio a don Giovarni. — Ritorno al Cerigo. — Alcusi capitani violatori della disciplina. — Falso allarrae. — Disordine di alcune galere, — Provvedimento di Marcantonio. — Dissimula per son puntre gli Spagnucii. — Lucciali comparisce verso capo Matapan (8 agosto) — Marcantonio accorre per caoprire den Giovanni (a agosto). — Navigazione noi tarna. — Dispute per andaze a sua Altezza. — Proposte di Marcantonio. — Region dei Veneziani. — Ragioni segreto (9 agosto).

XI — Partigian riella mottu con tutta l'armata — Scontro coi Tunchi. — Une news wateriers a'accrate per errors al nested — Contrasto attorno a quella. — Locgiali l'abbandona e Marmanosio la libera. Blide il pemico battaglia, -- Lucciali accetta. -- Giornata del 10 agosto a capo Matapan. Cannoneggiamento tra Le due armate. — I nostri mettono la fundo cinque. zalere turche, e sette fuori di combattimento - Confusione dei nemici, -Il Sorango e Marcantorum Jasciate le navi, si avanzano per investire — Nati sono seguiti dagli akri. -- Pertinacia del Canaletto. -- Il pervico si rifà, c i nostri si confendoro. - Pencelo dell'armata tristana. - Ratolanone di Marcantonio — Rimette Lord nanza. — Torna alla cauca. — Artifici di Lucriali per tirarsi indietro. — Incalzato fe, ge vibriente. — Marcantonio lo persegunta, - Mutato II vento, torna al Cengo. - Dinglanase di Marcantonio spe parele si mancaturi. — Considerazioni sulle navi (10 agosto). — Consigho per congiungucal con don Ciovanna (14 agosto). Partimas. -- Atrivo al Zante (16 agusto). -- Avvias di don Giovanni, che quivi l'aspettasero - Epilogo dei fatti di Marcantonio, durante il suo comando

XII — Discripti degli Spagnosti. — Comiglio privato di dea Giovarni. — False selazioni di Pietro Pardo. — Veraci ragguagli di dea Alonso. — Marcantonio ni Zante, u don Giovanni a Corfi. — Il primo s'affatica condurre i Veneziani incontro ai secondo nino alla Cefalonia. — Questi comanda che ai riducano a Corfi. — Lettera di don Giovanni a Marcantonio. — Indignazione de Veneziani, risentimento di Marcantonio. — Obbidicana (16 al 32 agosto)

XIII — Arrivo di Murcantonio a Corfu. — Mai arimo di den Giovanni.— Magnanimità del Column. — Brano di lettera al Secretano di Stato in Roma. — Lettere al Re, ed al Papa. — Comidurancei. — Sentenza. — Connett. — Regionamenti di Marcantonio contro i timuli disegni. — Riscalso sul condurre all'impresa in revi o le palere. — Deliberazione (6 articolore).

ATV Partenas. Refere de Veneziani di dicevere a berde midati apagnosii, — Insultenan di dun Grovenal. — Ragiotti della due parti. — Ripiego di Marcantonio. — Le finterio del Fapa sulle galere veneziane (7 settembre). — Rantegna dell'arman (21 metembre). — Navigazione du Corfò alte Cefaloria. — Rodate del memici. — Arctore dei nostri. — Lantegna degli Spagnosii, — L'armata chi fando alle Stariani (26 settembre). — Parete Mere del Foscarno. — Parete di Marcantonio. — Deliberazione dei comiglio, per emere la dimane all inche della Sapienza (16 nettembre).

XV — Navigasione della ciotte — Gravità del successo. — Dubita rione degli scrittori. — La costa di Morès, Navarino, Modore, il Produce e la Sapienza. — L'armata turca divisa in due parti — L'armata cristiana invece di essere la mattina alla Sapienza è condotta al Produco. — Giudiaio imporziale di questo fatto. — Gli affenti perdono la plia tella cocca niona — I Turchi di Navarino fuggono verso Modore. — Posi caccia di den Giovanni. — Murcuntanio la nimola. — Senglia venti galiere per imporire il nemico. — Empedito da tion Giovanni. — Va soto. — Citraggiato — Ricorance la fuga del nemico. — Lo raggiagne. — Nove galere contro lui soto — Soccorae. — Prodesse di Marcantonio sotto Modore — Lesterna di don Giovanni. — Il nemico opera la sua congluszione (17 settembre)

KVI. — Don Glovanni arriva vogando a quartieri. — Com fosse — Peliceltà el amaltare Medoni. — L'arrante al sbanda. — Marcantonio terma a riconoscere la piassa. — Perseguita quatterdici gaiere. — Esce fueri Lacciali. — Perseolo dei nostra. — Avvinaglia Indiana. — Grofito (17 settembre). — La diada del el regionate. — L'acqueta (18 settembre). — Ritorno a Modoni. — Tutto il consiglio sella Capitana del Papa a riconoscera la pazza. — Parere degli Spagnaoli per cornare al Zante. — Risposta del Veneziani. — Marcantonio propone esture a viva forsa nel parto, e distruggera l'armata nomica. — Sue regioni — Stato di Lucciali. — Difficoltà dei collegati — Altro viprago di Marcantonio. — Sua fecondità di partiri — Opimana dal marchesa di Travico. — Risposta del Veneziani (29 settembre).

XVII — L'architetto del duen Cosimo, e la sua sancchean (ag anticaptere). — L'accivo delle sanci, e la suaritantea della paratica (ag settembre). — Impresa di Navarino (go settembre) — Assedio. — Disordine e ritirata — Morcantonio abarca per difendere le spalle di quet algueri (g ottobra).

XVIII — L esercito rimbarcato — Ammversaria della gran giornota (7 ottobre). — Avenaglie intorno ad una nave veneziana. — Presa una galera di Tarriti. — Biotzie dei nemici. — Mantanza di viveti tra i nostri. — Del berazione pei ritorno. — L'attera di Marciatorno. — Considerazioni. — Naufragio di ura galera del Papa. — Arrivo alle Gomenzze — Navi, soddati e vittovagi e quando non era pii tempo. — Il duca di Sossa e Giangandea soliera gai don Guaranna a richia di Sossa e Giangandea soliera gai don Guaranna a richia di Sossa e montante porti

XIX — Don Giovanni a Napoli — Marcastonio in Spagna. — Il re Vimppo motteggra — Indepnazione dei Veneziani. — Pratiche per la pace col Torco — Imanto apparecchi di guerra a Venezia ed a Roma.

XX — I deputati al congresso. — Artifizi degli Spagruol (1573). — Cantanza dei Cardinali — Domenda del Veneziani. — Deliberazioni del congresso. — Freno a don Giovanni, accrescimento dell'armino, e principio della campagna polifine di marzo. — Al primo di aprile ninna esecuzione. — Capitoli di parce col Turco. — Fermattia Venezia il tra di aprile. — Ragionamento del Boge col nunzio del Papa. — Parole quiete del re Edippo. — Conseguenze. — Disarmo. — Marcantonio ottiche licenza. — Suoi meriti ri conosciati na pupoli e da principa. — Non dagl'invidiosa. — Sua lettera al Re — Suna persecutori. — Morre invetendo si Spagna — Pine

## LIBRO TERZO

LA GUERRA DI GRECIA E LO SCINGLIMENTO DELLA LEGA

[1572-1573]

Gennojo 1572.]

L— Pensava il mondo che la vittoria di Lepanto tanto maggior frutto portar dovesse ai vincitori, quanto incomparabilmente più d'ogni altra che per i tempi passati ricordar si potesse, era stata gloriosa, decisiva, e compiuta il Greci erano in punto di levarsi per tutto l'Oriente, i Turchi abigottiti atavano aspettandosi la caduta dell'imperio, il Sultano confuso tornava precipitosamente dalle provincie a guardar la capitale, e la piebe musulmana a quei Franch, che aveva sino allora disprazati, s'inchinava pubblicamente; e loro confidava le più preziose sostanze, per sa varie dal sacco, che temevano da un giorno all'altro imminente i Gli occidentali dall'altra

\* Graziano cit., p. 240 Sereno cit., p. 218 e 270

Google

دا : آم≀≶ک

Learnest Ranke, The alianum and spanish conform in the si decath and seventeenth centuries, and Londra, 1843, p. 44 & Victory so giorious complete and decisive, as had were before been achieved by Christendom, a John Lothkop Motley, Rise of the Liuth Republic, in-8 New-York, 1857, t. I.I. p. 141 & The meagre result of the contest of the battle of Lepanto, it as notorious as the unitary a

parte nuna cosa più rivolgevano per la mente che battaglie e conquiste cacciare i Turchi dall' Europa, svellere dalle radici la pirateria africana, rimettere in piedi l'imperio di Grecia, riscuotere la Palestina, liberare Gerusalemme, impedire la temuta rovina dell' Ungheria e della Polonia, ed ogni altra impresa, quantunque ardua, stimayano che dovesse, dopo così felice cominciamento, riusore. Ciò non pertanto dalla grande vittoria nostra (che pur fu principio del dichinamento in che è venuto l'imperio (urchesco) non si cavò allora niun frutto; perchè ad onta dell'opinione pubblicamente tenuta dagli amici e dai nemici, contro il corso ordinario degli eventi, edi oppositamente agli interessi comuni del Cristianesimo e dell Italia, vi fu chi si adoperò a contrariarlo. Questa sola ragione già nota ai miei lettoni, quantunque studiosa mente ricoperta dietro le cortine dei gabinetti, e pocoeziandio potuta o voluta vedere dagli storici timid o parziali, pur rilevasi da tutta l'orditura dei fatti precedenti e seguenti, e dalle carte secrete degli archivi. Questa sola ragione, dico e ripeto, può chiar re gl'intricati successi con che si passarono gli altri anni dell'alleanza.

A vedere insieme Spagnoli e Veneziani pareva che dovessero essere in grande amicizia tra loro; ma nel secreto midrivano gli uni contro gli altri odio più acerbo che non contro i Turchi. Ed il fuoco occulto delle passioni, rattizzato dalle continue querele, e più che mai scosso dal soffio della recente vittoria, divampava qua e là in fiamme di sdegnose parole Imperciocche gli Spagnuoli, generazione d'uomini gonfia e burbanzosa, dispettando la semplicità e sottigliezza dei Veneziani, ne spregiavano il costume, la milizia e l'armata; altamente sentivano

<sup>3</sup> GRATIANO CA., p. 243: 4 Inter Venetus Hispanosque cum palam ambesión societusque esset, secreto acrioribus quam cum haste odils certabatur. Arritaveralque iras (psa vertoria »

e parlavano di sé, tutto il vanto della giornata davano. ai capitant, ai soldati e galere loro. Ed i Veneziant non sapendosi passare di tanta arroganza, e forse anche travalicando i limiti deita giusta indignazione, riforbivano le lingue a narrare i loro menti, e le altrui magagne. Contrapponevano alla tardanza di don Giovanni la prontezza del Veniero; alla fuga o al tradimento di Giannaridrea, le prodezze e la gioriosa morte del Barbarigo; alla mfingardaggine del Davalos, capitan delle navi spagnuole, la bravura di Francesco Duodo, duce delle galeazze veneziane; ai timidi consigli dei tutori di sua Altezra, il deliberato parere dei provveditori di san Marco e dimostravano che la battaglia e la vittoria erano state, non a diletto ma a dispetto degli Spagnuoli: essendo che per quant'era da loro non avrebbero voluto combattere per non vincere. Il governo di Venezia oltracció mirava apertamente non solo a ricuperare Cipro e Negroponte, ma ben anche a mettere altri ordini di dominio nell'Epiro. e nella Grecia: e la corte di Madrid, che non poteva nè per i capitoli della lega, nè per la distanza delle regioni, aver parte a siffatti guadagni pauva troppo a dar mano perché l'abborrità rivale se ne facesse padrona. Bisognavale piuttosto averla avvilita e fiacca, che gagliarda e vittoriosa \* Così gli allesti di gloria, d'impeno e di virtu, nella marineria, nella milizia e nei gabinetti contendevano.

<sup>\*</sup> Graziano cit., p. 274. « Monusse secreto dicitor, al rebus sus renell and the consultreal, set tibs providit and spec quidquam powered in Huspanis; quibus non victore sed attrito confectoque turcicis armu Veneto obut essel »

ITEM. D. 245; a Hispani veltra suo insistere consilio, el sustinera Turcas sulis habentes, gilere el debilitari com venciom protopiabant.

Collection of Documentus vit, t. 11. p. 63, Carla de D. Garcia de Toledo a los Juan de Austria. Pisa, 23 dicembra 1371: a Quando a lo que V. A. me manda que ya avisa al Comendador mayor i al embajador D. Juan de Eninga me parecer versa la que se ha de trajar en Roma, e ligo en substantia que ya tenía por cierto, cumo arriba diga, que con tan

Ma n Roma sotto la fede di Pio V si facean pratiche per coprire gli oltraggi, quietare gli silegri, e promovere la concordia: a pur ottener che tutti insume si volgessero al pubblico beneficio. Da questo centro, oveera più pura l'intenzione e più sincera la pietà, partivano consigli generosi ed efficaci rimedi per concurre sulla dintta via a termine salutare la scortoria macchina della lega. Perció, volendo a un tempo crescerle forza e ripararne i difetti, pensò il Papa rinhancada coll'imperadore de Romani, e col re di Francia, e di Portogallo, myitandoli a mettersi di accordo per così giusta ed util guerra. Ma quantunque si brigassoro a Vienna e a Parigi i due cardinali Commendone e Bonelli, a questo intendimento mandativi dal Pontefice, non si poté conseguire nulla di rilevante 4 Massimaliano, dopo la granbattagha navale, non avendo più paura del Turco, schermivasi dai colpi maestrevoli del Commendone, e Carlo, dicendo che sarebbe venuto nella lega quando di fosse entrato Cesare, si scusava, prometteva però con molta solennită di parole le magnificenze di regi segni al Bonelli, che sebbene dovesse far riseatmento di certi olrraggi ricevute dal re di Spagna, pure vivendo il Ponte-

pran victoria S. M. haria facilmente nuevos d'aigunos, é daria nuevas ordines, y que hasta saber la voluntad de S. M. se fuere alargando to mas possible la piatica en Roma.

ROSELL CL. D. 217. Carta del Comendator masor i de dan fuan de Zuñaga a ne Majestad. a Respondimente por los maxmen terminas que unique mos atros transmas as poster y orden de can Iniv sin esperar otra cantala desastramas lesar carta de l'acustra Manestad autre de la administractione. 3

Anche Com, te II, pe son lections di II de a sun Pro V. « Von upub supere quello che il commendator maggiore può trattare con la banutà l'astra, et così una si può dir procumente quello che convenissa per l'universat servigio. L'anto pri che qui sia villoria da necessità hisogna che abbita midulo l'anume di vas Muesta... el non suro difficii cosa che il annimoldifore si vada inscriencado en vener qua per aver altri ordini fer questa morità della di sopra »

5 Se Re NO 251 0 255.

Google

Hy ye I y a

fice, non avrebbe mai mosso l'armi contro di lui, nè in alcun modo disturbata la lega. Di Portogallo si ebbero molte promesse, e nulla più <sup>6</sup>

Così al principio del settantadue non furono in Roma a trattar le sorti della futura campagna altri ambasciadon se non quelli stessi del re Filippo e dei Veneziani, i quali sembrava pur che non avessero modo ad accordarsi insieme altrimenti che nel trovare ogni di nuovi capi di questioni senza finè, se l'autorità del Pontefice mediatore, appo gli uni e gli altri sommamente valevole, non le avesse terminate!

Per disne quel tanto che basta, comincerò dai Veneziani: i quali primamente proponevano che si vedessero i registri delle spese, e per giustizia si restituisse alla repubblica il denaro cavato al di là del debito suo. Laddove gli Spagnuoli scaltritamente entrando con loro nell'irto spineto del lungo e minuto bilancio, tanto li ravvolgevano in cento digression, sulla passata economia da mandar quasi in obbo i provvedimenti della guerra da farsi. Il Pontefice però che inteniamente veghava sopra i negoziatori, e più d'ogni altro sentiva l'importanza del trattato, e però il danno che dalle altrui passioni gli ve

Vedi sopra, p. 254, nota ...

<sup>7</sup> Collection de Ducamentos para la historia de España, m-8. Madurd, 1885, f. II., p. 49 a 58. Quivi sono undici capa di difficoltà che la parte spagnuola deviera pri piere contro i Veneziani al congresso di Roma nel 1872.

Si veggo similmente la cota e

CHARLESTO CA , p. 24.4 a Veneti sgilar reginque legati disceptabant mulla de ré concentara aius apud utrasque interpasits. La suctarios volument »

ITEM, p. 149 c. Cum hie contembours opens sex agricia dies termissent en mentri sun sententia menerantur res ad l'hum delain est aigne ex aucto ritule esas ila conventum, o

ITEM, p. 250: a Multis auctordate, et dibgentia Pontificis virtu alque oppressis difficultatibus, redsteant hominibus spes gereudi prospere betti m barbaros a

Appearent, p. our

niva, per ovviarvi, proibl a quei signon di fermarsi punto sulle cose passate senza aver prima concordato delle future. Ma qui pure si fece carapo a discordie e a strani infingimento. Qui si erano a grand'arte provvisti e trincerati gii Spagauol, Avevano tra loro deliberato, e conmolte maniere di ragionamenti persuaso a se stessi, e non dubitavano di poterio persuadere anche agli altri, di ametrere la guerra di Grecia e di rivoltarla in Africa. E ció ostinatamente richiedevano per comprimere la oltracotanza dei pirati, e per rilevare la Spagna dalle loro molestie. Trovato bellissimo a mantener la guerra, a perdere i frutti della vittoria, ed a consumare i Veneziani. Ouesti però si opponevano a siffatto tranello, richiamandos: al capitolo quarto della lega, e all'obbligo di esser . tatt. cotá ove Turchi é barbareschi, molestavano insieme, non con parziali ladronecci, ma con guerra guerreggiata i possecimenti di una tra le potenze alleate. Richiedevano la difesa di Candia, la riscossa di Cipro, l'impresa gia bene incominciata di cacciar fuori il Turco dall'Europa, e francare per sempre l'Italia e la Cristianna dal timore dei barbari. Schiacciato il capo dei nemici a Costantinopoli, dicevano, cadrebbero da se le membra troppo slogate del mostruoso imperio nella Libia. 21 contrano i puzati, quantunque percossi, rik verebbersi più che mai formidabili se al loro capo si lasciasse il vigore di ravvivarli. Allora gli Spagnnoli, ribattuti sino alle trincee, voltavano la faccia, e si rifacevano all'assalto da un altro lato: dicevano che non si poteva andare tanto innanzi nella Gredia senza l'ajuto dell'imperadore dei Romani, il quale non si sapeva ancora se volcase o no entrare nella lega. Il i Veneziani, che non cenevano in destrezza e avvantaggiavano nella grustezza dei tin, rispondevano che Cesare più facilmente si metterebbe con loro se li vedesse venire avanti verso di lui, che non se li sentisse andare

in dietro verso l'Africa, Quindi i primi abbassavano Latmi, e come se volessero capitolare, proponevano con molta dolcezza, che, stando Cesare irresoluto, si potrebbe al meno lasciare in arbitrio dei tre generali il decidere quanco e come megho mettercibe il voltarsi a Levante, o a Ponente: facevano secretamente ragione di poter tirare ogni cosa a quest'ultima parte coll'autorità di don Giovanni e con lo stringervi Marcantomo. Ma gli altri, fiutata la malizia, rilevavamo in alto le armi della capitolazione, dicendo doversi osservare quelle leggi che si erano con solennità di sacramento stabilite; ne concedere a niuno, fessero pure i tre generali, la facoltà di violarle . I primi allora querelavansi che la Repubblica volesse dominare a suo talento, e toghere per sè ogni vantaggio: i secondi che si tentasse ngannarii, e toglier loro il frutto della vittoria. E gli uni e gli altri da questo a quel ragionamento trapassando, senza fermarsi mai, dopo il giro di due mesi ai restavano nell'incertezza dei primo giorno: ne si vedeva alcun segno di condusione

[Marzo april - 1572]

II. — Ailora san Pio, contrappesate le opposte sen tenze, e veduto che da una parte era doppiezza e pub blico danno, e dall'altra lealta e comun beneficio (seb-

Don Juan du Austria, Despacho annido a Felife II, en la Co-Luceion de Documentos etc., t. L.I d. q. Quivi don Giovanni atenso dimostra che si farcibe contro li Tarco dei rivolgera la instrucia, a stangatonvenga la que totos sehemos, vio una gran difficultad, porque el I'apa t l'enectanes no hom da venir en ella. Y a la verdad parece que no seria observar la capitalación de la luga cuando venecianos fressen involidos en las estados, como se ha de tener por sin dida que lo ha de ser el año que viene. — Demas que, habiendo perdido ellos a Chipre los poco tiempo ha, lambien poértan tratar de recobrarla, a lo qual añadirem la que todos de con commente que si el año que viene se pora de la occasion, por habiarse el Turco desarmado por mer, se le podrá hacer gran daña, to que

zene accidentalmente congrunto con la privata utilità di chi lo sosteneva) pronunciò l'arbitramento, conforme al vigesanorenzo capitolo dell'alleanza, che fu da tutti di huona o mala voglia ricevuto 9. Con questo restarono decisi i quattro punti di maggior controversia primo, all'entrante di aprile l'armata tutta sa troverebbe a Corfu; secondo, la guerra si farebbe nella Grecia; terzo, lá e non altrove si governerebbero le imprese col voto dei tre generali, finalmente ciascano accrescerebbe a poter suo il numero delle galere, e tuth insieme per la rata parte condurrebbero sull'armata trentacuemila fanti, cinquecento cavalli, trenta cannoni da batteria, municioni all'avvenante, e terrebbero un campo di dodici mila fanti ad-Otranto, sia per rinforzar l'armata, sia per traghettarli quando che fosse in Grecia. Ció fermato, e tronche per la diligenza ed autorità sua infinite altre questioni, si venne a sottoscrivere i detti ordini per la campagna dell'anno mille cinquecensettantadue. I Veneziani palesemente gioivano sperando gran fatti e gli Spagnuoli in segreto sogghignavano, sapendo di aver loro dato parole di soddisfazione in carta, puzché continuassero a consumarsi nella guerra ".

Marcantonio ebbe ordine di allestirsi alla partenza Sapeva bene quanta invidia fosse cresciuta dalla plebe

no serà si se le de tiempo que se arme. Y a si cuanto a mi tengo par sus deda que el Papa i venecianos se han de afender mucho en solo que se trate de otro cosa que de la expedicion general, a him, giud do

2 Arch Sect. Vank , De findere et apeletime classis Pir papa V contra Tierros, p. 61 coû, sup ato M, 172

Авст. Соы, t. II, p. 36-

PRESCUTT, III, 309

Decementos inneutros. III 300 Lettera del dace d'Alba contro la deliberazione di continuar la guerra in Levante, ridendosi di Pio V, e di qualche altro: «Que no pueden entender estas cosa »

10 Don Joan de Zunioa a d'in Juan de Austria. Roma 13 febbrajo 1571. Apud Roseia, p. 241 « Ve firmaran los capitalos por la orden de S. M. que se de satisfacion a veneculmos par deseo de que estas un se concierten. »

dei cortigiani sino al trono di Filippo contro di se "-Sapeva le querele tra Spagnuoli e Veneziani, e pensava come, dovendo star tra loro nel mezzo, sarebbe stato affitto o dalle esorbitanze degli uni o dalle esigenze degli altri. Ciò non pertanto, ripigliato animosamente il governo della spedizione, e pronto a soffrire tutto anziche fallire alla fiducia del Papa, si dette a provvedere quello che bisognava per la campagna. Prima deputó ad Otraoto Torquato Conti e Gentile Sassatelli, pobilissimi roman e prodi condottieri, con duemila fanti che esser dovevano la parte del Pontesce in quel campo ". E trovandosi poco soddisfatto di Onomto Caetani per la provvisione dei soldati, quantunque marito dell'Agriesina Colonna sua sorella, gli tolse il generalato delle fanterie <sup>13</sup>, e in suo luogo pose Michele Boneili, che avendo molto valorosamente combattuto a Lepanto, per la sua virtà e per l'autorità che gli dava la parentela e benevolenza del Papa. stimava molto a proposito per quel carico. Aveva altresi destinati i nuovi capitani a far levata di fanterie sotto la direzione di Concio Capiznochi mastro di campo generale, cui spacció con amplissima autorita nelle province. datagli tra l'altre una lettera di bando a tutti i governatori e magistrati secondo suo usato in questi brevi

Connecent elt., p. 269; a Columna quia particops victories fueras.

qua redennti domum hunor es a l'entrice habetus sit, prope s'us sei invedia apud Regem, cremmantibus hupanis, deplayrasse, »

is Sereno dit p. 264. Forse per ciò che si è detto a p. 250-

<sup>\*\*</sup> University for Enclosing, +1501 Round, +27 to 111, p. 435 x All hace Elled Pio parties molestum accidiuse gave de M. A Columna Philippo delatum essel, quod igitus l'ontrice pro sua in Region charilate gentione concliere vel angere debehat in Columna dissilium conflusia Sed quod giarica esse par erat, id vitio verti minima operiera. Denique non ut Pio graha Columna prodessat sed no abaset R gam rogan »

<sup>12</sup> RATIL, Della famiglia Cetarini, Sforza. Controct , in-4. Rome. 1794 Gentile Sassatelli, Al cordinal di Como informazione e soldati Archi Secr. Vatic . Armala del 1572 cod. 3439, p. 333.

roncetti \*\* « Molto magnifici Signori Roma, 15 gennaro 1572. Il signor Centro Capizucchi viene per servigio di Nostro Signore e per ordine mio a fare scelta delle fanterie che sono necessarie in questa muova spedizione per l'armata di Sua Santità, come vedranno le Signorie vostre per la sua patente. Et perchè appresso li ragionerà di alcune cose toccanti all'honore ut riputazione di rodesta Comunità et beneficio e comodo delli soldati, li prego a credergli come farelibero a me me desimo, et favorirlo in totto quello che da lui saranno tichiesti per questa causa: et alle signone vostre mi racromando et offero: Marcantono Colonia, »

Quindi spedi la patente al capitan Girolamo Mariotti di Fano, perché mettesse la sua compagnia nella Marca d'Ancona; alli venti die la condotta a tre altri capitani Filippo Contucci da Matelica, Concutto Matteucci da Fermo, e Gialio Sanfréo da Urbino, adii nove febbrajo diputò ajutante del Capizucchi il capitano Aurelio Alavolino di Macurata, e non guari dopo scrisse nel ruolo dei audi capitani Andrea Càrdoli da Narii, Vincenzo Olivieri di Pesaco, Orsino Ferrari e Ruidio Conti di Roma, Marcello da Bologna, Filippo da Civitavecchia, Flaminio Brandolini da Forti, Pierjacopo da Nocera, don Cesare Caraffa na poletano pronipote di papa Paolo. Vincenzo Galeotti di Roma, Francesco Marcia Signorelli di Perugia, Bastiano Bandini, e Pe legrino Sin baldi di Osimo <sup>5</sup>

La gioventi, animosa intanto, ed i soldati che avevano gia prima militato, senza ripersare altrimenti alle durezze della passata militia, così prontamente concorsero a scriversi nelle unove compagnie, che in pochi giorni ebbero pien i rucki, non solo dell'armamento papale, che

<sup>14</sup> Ånter Cot. eit., t. f. p. 202.

<sup>№</sup> Амен Сон. eit., t. I, р. sor n ans, e t. IV р. tt8 Resenges futur da Communicació

era di duemila fanti e trecento nobili venturieri; ma anche dei battagiioni che . Veneziani, come sempre, così allora traevano dallo Stato.

A me piace ricordare che nel presente anno quasi dieci mila statisti militavano all'armata sotto la bandiera di san Marco, guidati da quattro colonnelli o mastri di campo, che erano Paolo Orsini di Roma, Prospero Colonna di Roma, Claudio della Penna di Perugia, e Fabio Pepoli di Bologna, oltre ai quali erano quivi pure i capitani Carlo da Perugia, Gasparo d'Ascoli, Lorenzo Narducci di Macerata, Pier Filippo da Scanezzaro, Signorello da Perugia, Nardo da Bevagna, Ferro Romano, Costantino da Viterbo Bartolommeo da Montesanto, Giovanni Brancadoro da Fermo, Ruggero della Fara, Orazio Bordandini da Faenza, Francesco Coppoli da Perugia, Baldassar d'Assisi, Angelo Romano, G ulio da Spoleto, e Luigi Pepoli da Bologna \* Smalmente il Contanni, e in più luoghi anche il Sereno, ricordano i seguenti capitan, da unirsi a quelli che no nominati avanti: Pasotto e Camillo Fantuzzi da Pesaro, Cesare Crotti e Giammaria Riminaldi da Ferrara: il conte Cesare Bentivoglio, conte Bonifacio Bevilacqua, Antonio Ercolani, Alessandro e Paolo Zambeccari da Bologna, Ottaviano, Bomfacio e Annibale Adami da Fermo, Alfonso Vitelli ua Casteno, Ortensio Palazzo da Fano, Roberto Malatesta da Rimini, Soldatelli da Gubbio, Ascamo da Civitaverchia, conte Jacopoda Corbara di Orvieto; Pietropaolo Mignanelli, e Ludovico Santacroce di Roma 164

[1 maggio 1572.]

Al tempo stesso si trovavano già pronte al navigare ia Civitavecchia le tre galere quivi armate dai ministri

26 ARCH. COL cit, & IV. Rassegm del 10 leglio 1572, p. 115 100 CONTARINT OIL — Vedi sopra p. 78, 154, 185 (ураржывает — ф.

Digitated by Google

cel Papa, e se no aspettavano a tre undici da Livorno Le fanterie marciavano dai loro quart en verso la manna, e Marcantonio cra sul punto di ascir di Roma, quando Pio V rificito dalle lunghe molestie ed affan nose care del pontificato, ne potendo o tre reggere i peso delle abituali sue infermita, oppresso più dalle fatche che dagli anni dopo alquanti giorni di acerbissimi dolori pazientemente tolierati, tra i conferti della religioni raccomandando agli astanti cardinali le cose della Chiesa e della lega, santamente il di primo di maggio audormentossi nel Signore. Lomo per innocenza di costami grandezza di animo, e studio di pietà degno di esseria quei sommi portefici dei primi tempi comparato ciu la riverente posterità per le virtà e santa vita tenne e terra sempre in venerazione.

III — Restò tutta la Cristianità e più d'ogni altro il popolo romano compreso da tanto doiore quanto mai per molti anni innanzi son se ne era sentito per morte di pontefice, o per qualinque altra pubblica calamità Con grande era la estimazione e l'amore in che tutti l'avevano; e cos pore croccioso il perturbamento imminente agi'interessi della lega. Cadevano le speranze, esuitavano i nemici, crescevano le gelosie, e don Giovanni, consapevole del fatto, che solo per l'autorità di Pio stava ia piedi l'alleanza, s'udiva esclamare. Or ch'è morto mo padre (così per affetto pietoso chiamarlo soleva) non ho

reflective del sant. Pontetice della basilica Vituana ove era stato refilmente denosto pella cappe a di sant Andrea, fu poi da Sisto Vitta sportato a santa Maria Maggiore; è degnamente riposto in un bel anomorento dicco di marina e di su finne. I fescili conocciono a ved sarlo nella attitulale recorrenza della sua festa alli cimpae di maggio Sulla frante, dei monumento sono tre bassi dilevi la creazione del Contefice, il concistoro per il generalato di Mascardono; e il ordinanza delle armate alla battaglia di Lepanto.

speranza di far mai più nulla di bene ". Nel vero il grave rorpo della lega perduto avendo il suo capo, e quasidirei l'anima sua, stava prosteso senza moto, senza disegni, e da ogni parte oppresso da nuove difficoltà, Tuttavia i cardinali, ferm, nel proponimento di non mancare al debito loro nel favorire e mantenere la guerra, giovandost di quel denaro, che contro l'opinione di esascuno aveva. Pio lasciato in Castello per la continuazione della medesima, ottocento mila ducati di moneta conista e il compimento di un maione e mezzo in assegnamenti situri 9, coll'autorità del loro collegio in Sede vacante, confermarono Marcantonio nel generalato e prima che nel conclave si chiudessero gli ordinarono di mettere in assetto le galere di Civitavecchia, affrettare la venuta delle horentine, imbarcar le fanterie, e partir per l'armata. Ma si aveva a trattar col Granduca: il quale, sebbene avesse capitolato per la condotta delle galere con papa Pio ", pure in Sede vacante stava dubbioso, e andavasi scusando di non averle in ordine, Temeva la lunghezza del conclave, le ogalità di qualcuno dei papabili, segretamente se la intendeva con gli Spagnuoli, e poco amava i Veneziani \*\* Di che i cardinali comandarono a Marcantonio che scorresse di presente a Firenze per levare le difficoltà: e scrissero a Cosmo eziandio più lettere per aver le galere, confermandogli quanto da Pio gli era stato promesso, con amplissima dichiarazione e firma di tutti loro, che

и Манчи сів., р. 199

CATENA cit., p. 217.,

GABUSSE, Ville di sen Pio, In-foi, Route, 1605, p. 191-

M Gamesa ett., p. 192 Serrens ett., p. 267

<sup>➤</sup> Vedi sopra, lib. II cup vr, p. 156.

in É cosa notseima, a di più risulta da due lettere di muo Cosimo pubblicate dal pudre Trizintea cit., t. I, p 356 e 357, nelle quali ordisca testas Gregorio XIII a lasciar la guarra di Grecia e rivoltar le forze della lega in Africa, contro quel che aveva deliberato san Pio.

chunque fosse per riuscir papa sarebbe per fare il medesimo. Una di queste lettere, che meglio d'ogni altro discorso mostra lo stato di questa bisogna, stimo pregio dell'opera il produrre qui volgarizzata in questa forma "

[6 magam 4372]

« Al Granduca di Toscana. — Noi per divina misencoreaa Vescovi, Prett, e Diaconi cardinali eccetera; Dilettissimo ecc. Abbiamo jer l'altro spedite in diligenza per un cornere espresso le nostre lettere alla Vostra Nobiltà, con molte ragioni e maggior premura pregandola a mandar quanto prima in Civitavecchia quelle galere che può, e quante più ne può, affinchè a noi sia dato il modo di imbarcar le fanterie della Sede apostolica ché stanno grà pronte, e nulla più aspertano che l'imbarco. Poi per le lettere scritte dalla istessa Vostra Nobiltà al cardinale Alessandrino collega e fratello nostro abbamo apertamente veiluta la vostra buona volontà verso la felice memoria di papa Pio V pontefice massimo, e non dubitamo che quella sia per durare al modo stesso verso di noi e verso questa apostolica Sede per tutto ciò che risguarda la conservazione della sua dignità, massime negli affari di questa santa spedizione contro gl'Infedeli. Not certamente ci siamo ripromessi da Voi gran cose ancor prima che le lettere di costi ci manifestassero la cura e la diligenza che Voi met tete grandissima nell'aver tutto in pronto, Nondimeno il pensiero di questo sommo e gravissimo negozio, dal quale principalmente dipende la salute di tutta la cristiana



#∆≃<sub>4,4</sub>=85

<sup>\*</sup> Theorem, Ann. Eccles., in-ful. Roma 1856, t. I. p. 487.

Epistola S. R. E. Carddhallum Nagno Elevino Dud sub die
VI may 1872

repubblica, tanto di commove e sollecita che non possiamo quietarci colle sole parole, ma ci bisogna vedere i fatti e le galere; se non tutte almeno parte: e questo per molte e gravi ragioni che alla Vostra Nobiltà per la sua s ngolar prudenza possiamo confidare. Primo, perchê qui si tratta della dignità della Sede apostolica, convesendosi che, come fu la prima a guidar gli altri nel patto della sacra aliganza, così ancor lo sia nell'eseguirlo. Di più il nostro dilettisseno nel Signore, Giovanni d'Austria, avendo già l'armata sua in ordine, acrive lettere presranta per avere senza indugio queste milizie e queste galere. Similmente i Signon Veneziant non ristanno dall'adempiere tutti gli obblighi loro, e già cominciano a chiagiarsi gravati perché tante forze e così gran mole di guerra debha rimaner sospesa ad aspettare le poche galere che mancano. S'arroge il sospetto che gli stessi Veneziam pigliano di questo ritardo, come se non fosse a cuore della santa Sede il perseverare nella sacra alleanza, la qua, cosa a nos che vedemmo già l'ardore della felice memoria di papa Pio V, e l'ardor nostro sentiamo, riesce più che dir si possa molestissima, e ci duole all'anima, che essi, o altri, ancorché nel loro secreto e per solo sospetto, pensino tale indegnità di noi. D'altronde però non di sembra aver modo a poterdi scusare, essendo già passato il tempo prescritto: e quando avrebbe l'armamento nostro dovuto esser fornito nel mese di aprile, ci troviamo gia valichi alcuni giorni di maggio senza alcuna conclusione; e quel che è peggio menati a più lungh, indugi. E neanche sminuisce il nostro cordoglio, nè resta salva la nostra dignità per quel che forse potrebbe dirsi degli altri principi confederati, come se non fossero in punto, né avessero adempiuto agli obblighi loro, perebè, dato pur che ció sia vero ne avremino gravetta e molestia per cagione del pubblico danno ma

infinitamente più molesto e più grave di sarebbe se avessumo col nostro esempio a dare agli altri un buon pretesto a cavarne le mani. Deve anche attendersi provvedutamente a questo, che se le galere della Vostra Nobiltà tardassero non diciamo pochi giorni, ma poche ore, eccoci sopra un grave ed unminente pericolo che le armate degli altri collegati senza aspettar la nostra si sciolgano, e se ne vadano ciascuna a suo talento ad imprese di poco conto, e preparino quelle permidose conseguenze che alla vostra prudenza lasciamo considerare \*\*\* E né anche si deve preterire come tra pochi giorni ci avremo a chiudere nell'apostolico conclave per la elezione del puovopontence laddove impediti da più alto affare non ci verrà concesso l'attendere a questo. Finalmente l'istessa stagione di fa sentire il tempo opportuno alle imprese, nè ci permette di lasciarlo trascorrere a vantaggio dei nostri nemici e a nostra ruma. Questa fatta incomodi e danni non possono apararsi che col rimedio della prestezza, Launde noi non contenti delle lettere già scritte alia Nob lta Vostra (dappoiché la gravità ed importanza del subbietto non ci consente di noterci ch'amare abbastanza diligenti) miovamente con tutta quella maggiore efficacia di che siamo capaci, richiediamo da Voi che senza aspettare le due vostre galere mandate in Spagna, e né anche le galeazze, se non sono in punto, onninamente ne mandiate alcune galere per poetre che siano, ma specialmente la Capitana affinché quivi inalberar si possa decentemente lo stendardo della Sede apostolica, senza di che il felice proseguimento della sacra alleanza non avrebbe buono avviamento. Le altre galere, secondo verranno, potrete comodamente mandarle appresso alle prime. Questo favore

<sup>►</sup> Si noti che l'imprese dell'Africa proposta dagli Spagnoli vengono da tutti i carolicali chammate di poco cont-

in tal modo dalla Vostra Nobiltà chiediamo, e così quella ne preghiamo che con più premura o maggior insistenza non ci è dato nè chiedere nè pregare. Ancor questo desideramo, che per lo stesso corriero nostro voglia rispondere alla presente lettera; e significarci espressamente il tempo quando le galere che mandera sciogheranno le vele: imperciocchè tale notizia ci è necessaria avanti, per bene ordinare i mezzi a, fine. Dato a Roma a di 6 maggio 1572. — Giovanni cardinale Morone, Girolamo cardinal Simonoelli, Silvio, »

Ouesta lettera dei cardinali da una parte dimostra. la premura loro grandissima e l'importanza che mettevano nell'armamento delle galere; mostra gli umori dei collegan, i loro sospetti il pencolo di separarsi e di mettersi a imprese di poco momento; e come don Giovanni faceva le viste di chiamazsi malcontento del ritardo altrui. Dall'altra parte fa toccar con mano il danno già patito alle Gerbe, quando fu distrutta la marineria nostra, donde il bisogno di ricorrere a principe tanto minore per aver il naviglio, che il sacro collegio avrebbe altrimenti a suo talento potuto spedire. Quandi io penso che le lettere di Cosimo passate attorno per le mani dei cardinali fino a quelle del Peretti, che fu poi papa Sisto, facessero in lui pascere il disegno di rifornir, quando che fosse, o Stato d'una marineria sua propria, talché Roma in simili casi tornasse in grado di dare non di chiedere soccorso altrai, secondo la qualità di sua grandezza.

E gli stessi cardinali prima di entrare in conclave, stretti dalla forza di cotal ragionamento, non lasciarono di fare quel che allora potevano intorno alle tre galere che papa Pio aveva fatto armare in Civitavecchia: per le quali mandarono monsignor Grimalti, il commissario della marina, e gl. imposero di fornirle co mighori cannoni, e don tutti gli schiavi che erano nella fortezza.

[9 m. ggio 1572

Ecco due lettere sopra questo subbietto ": « Al Castellano di Civitavecchia. Noi per misericordia divina Vescovi, Preti, e Diaconi cardinali, eccetera. Ti raccomandiamo che tu debba trarre da codesta fortezza e consegnare nelle mani del reverendo Domenico Grimaldi protonotario e dell'annata apostolica commissario generale, o vero nelle mani di chiunque egli ordinerà, quattro cannoni cioè due di quella specie che chiamano mojane e due mojanette, secondo la scelta che ne fara esso Commissario o altri da lui deputato, per uso e servigio della marituma spedizione dell'anno presente nella sacra alleanza: la qual consegna sara da noi approvata, come di presente l'approviamo. Dato a Roma eccetera a di nove di maggio 1573. G. cardinal Morone. — G. cardinal Simoncello, Silvio. »

[to maggio 1572]

Similmente all'istesso castellano I di seguente con la medesima solennità di firme e di favella latina senvevano "

- « Nostro diletto nel Signori, salute
- « T' comandiamo di dare e consegnare al reverendo signor Domenico protonotario Grimaldi, commissario ge-
- Thurses cit., t. I., p. 460, Epistola S. R. E. Cardinglium Castellano Civilatis Veteris sub die IX may 1522
- \* Theiner cit., t. 1, p. 461, Epistola S. R. E. Cardinalium Castel-Jano Civilatis Volcers sub die X maij 2572
- « Si noti che gli schavi tenuti dal Castellano di Civitaveccha, di che cai si paria, erano quei l'urcha pregonard che Marcantonio aveva condutti la Lepanto Le Mojane dal frances» Alepanes, erano cannoni di mezzato caliono da dodici e da dictotto, teati sulla galeto del oriquiconto. Le galete ponentine della Cristian di postavano pri artiglioria che lo sevantino de Turchi. I nostri avevano copin di falconetti o archibasoni da posta alla spalliera, alla mezzanza e alla poppa ed oftracciò la batteria sotto le rembate scaupre, di cinque pezal. Il cannon grossi, chippanto pur cannon di



Organii HARVARD VN - V nerale dell'armata apostolica, o vero a chunque egli stesso deputera, i Turchi prigionieri della Sede apostolica quanti mai ne siano costà sotto la tua custodia: affinché egli l'adopen in servizio della santa spedizione dell'anno presente e questo sarà approvato, come ora l'approviamo. Dato a Roma a di dieci maggio 1572.»

[13 maggo 1572.]

Nè di ciò contenti replicarono con più lettere gli stimoli alla corte di Toscana per mezzo del nunzio Brisegno, e del general Sassatelli ". E perocchè da ogni parte richiedevasi che Marcantonio fosse quanto prima spedito all'armata ", ordinarono che le fanterie staccassero la marcia per terra verso Gaeta, da essere imbarcate o sulle galere pattuite da Cosimo o sopra quelle dei confederati ", e Marcantonio prima che si chiudesse il conclave uscisse da Roma, e andasse in Firenze a pressare il Granduca. Laonde la sera del tredici maggio l'istesso Marcantonio, dopo aver con poche e gravi parole mostrato al sacro collegio la prontezza sua in tutto ciò che neguardar potesse la sacra alleanza, raccomandando loro la famiglia e gli stati suoi, partissi ", e i cardinali la stessa

corsia, da quarantotto; due mojane da dodici, e due sagri da sei e più fittore di palle. I Turc'il non se avevano che tre: il cannon di corsia, o petriero: e due sagri. Nondimeno, diceva Giananndrea, basognava fuggiro.

\* Emerous S. R. E. Cardinalium Contid Comits Susualed sine in the absente Protonolarle Brises no Apostolicus Sedis apud Magnum Elverin Ducen mentio, ap. Theires cit., t. I, p. 456 et 458.

Conclave nella sede vacante di Pio V nel quale fu creato papa il cardinal Boncompagni detto Gregorio XIII, ap. TRIENRE cit., t. I, p. 444. coi. I, lin. 15.

Theoreta S. R. B. Cardinarion Vice-Regl Neapolis sive ejus Lo commencie et Nuclia Neapolis Alexandro Simonita et Comunitations in-torum per qua militus Sedis Apostolistà ad expeditionem sucri forderes destinatos a civilate Vilarbii usque ad confinua regui acapolitans transira confingerii. Turunum cit. t. 1, p. 458 a 459.

Conceave of supra, p. 446, col 1, in 45, — e p. 448, col, 1.

Google

HARVATE A CROT

sera a tre ore di notte chasero il conclave. E sebbene gli Spagnoli avessero da ogni parte trombato che i comizi volevano durare lungo tempo; e non senza ragione si temesse che il cardinale Alessandro l'arnese, sostenuto da molta ricchezza e clientela, volesse ambiziosamente intorbitarli <sup>19</sup>: cio non pertanto a insinuazione de caronal Bonelli, e per opera dell'Altemps, la mattina se guente fu con prestissima elezione fatto papa il cardinale Ugone Boncompagno, chiamato Gregorio XIII <sup>19</sup>

15 midgapo 1572-)

IV. — Di presente il nuovo Pontefice rivolse i suoi pensieri al grande affare della lega; e mandò a richiamar Marcantonio, che partitosi il di innanzi non era motto lungi da Roma. Al ora il prucentissimo uomo venuto alla presenza del Pontefice novello, genuficisso ai suoi piedi depose il comando e le insegne del generalato, perche sua Santità liberamente le conferisse a chi più si mava degno della sua fiducia. Seco stesso fin ci allora avvisava che niuno potrebbe mai più essere tale per lui, quale era stato papa l'io. Nondimeno Gregorio rispose che non pur nui grado e nel luogo in che il predecessor suo e gli altri collegati posto l'avevario il confermava, ina che avrebbe voluto potergli tanto amphare l'antonta e gli onon, quanto stimava il suo merito e i suoi ser

<sup>\*\*</sup> Constinuo di., 257 « Cordinates constante intrarunt, et Auxandro Farnesso magnis opibus aminente summum konorem repulso, i gonem Bontompagnum poninteem appellarunt »

Siecieco est. p. 468.

<sup>20</sup> C. ANCHERO MAFRIE, classifi di Cregorio AIII 20-4. Roma, 1742. Ignation Bosifiano et, Historia Panagonia Gregoria AIII. 18-13. Roma 2653.

CINCLONIES, 177# 1 overficein

J. Sekeno cit., p. 268.

<sup>3</sup>º CERAZIANO CR. , p. 276: « Columna animo tyriabali nullum esse wint. Pomo como um lorilato y ratuque legeretur »

vigi Intanto il Granduca, intesa a creazione di Gregorio, aveva substamente troncato le precedenti difficoltà e fatto passare le sue galere a Gaeta: colà erano le tre di Civitavecchia, e le fanterie pontificie <sup>30</sup>; colà Marcantomo, Pompeo, Bonelli, Capizucchi e gli altri capitani con due mila fanti e trecento venturieri tosto furono ad imbarcarsi per essere quanto prima in Messina <sup>30</sup>.

[a giugno 1579]

Erasi don Giovanni tenuto alle stanze in Sicilia, e, passata in feste e balli l'avversa stagione, ripreso pure con la primavera l'armamento, appareschiava nei porti di Palermo e di Trapani quei che bisognar potesse per voltar la guerra in Africa, avendogti fatto assapere i ministri del fratello che ciò sarebbe stato risoluto ed approvato nel congresso di Roma. Ma quando san Pio (se-

AS CARACCEGLO, 66.

\$882PO, 269.

GRAZIANO, 258.

ADRIANC, 907.

THUANES, lib. LIV. m. 22, t. III. p. 200.

» ARCH. SECR. VATIC., Arimala e diversi d'Italia nel 1571, cod. segnato a. 3439, p. 209 e 207

« Paga della fautoria Iontificia a de es guegno este

| Capitani                       | Soldati |       |
|--------------------------------|---------|-------|
|                                | Malleti | Burth |
| Cencio Capaneccai di Roma)     | 20      | 231   |
| Martolti (Girolamo da Fnao)    | 181     | 142   |
| Nucles Cotoures (di Roma)      | 12      | 208   |
| Tromba (Guido)                 | 1:0     | 160   |
| Concello Metteucci da Fermo) . | 9       | acré  |
| Cròins (Gidio Sanfreo da)      | - 37    | 1.59  |
| Tullavilla                     | 4.3     | 221   |
| Sangiorgio                     | :8      | 175   |
| Maso                           | 9       | 153   |
| Filippe (da Civita vecchia)    | 10      | 189   |
|                                | 14.6    | 1835  |

« N.B. Morti già venti, è infermi di malatta mortale dodici » — Le armate vanno seggette alla moria se oziose nei porti.

condo che avanti si è scritto) ebbe tolto di mezzo questa e le altre scappatoje, e fatto vincere il partito di continuare la guerra nella Grecia, allora don Giovanni da Palermo era passato a Messina e quivi a poco a poco nduceva l'armata sua, intanto che alla corte di Madud si annaspavano altre filamenta 35 I Veneziani dal canto loro, quasí mas non posando, avevano nel cuor del verno coll'armi di Prospero Colonna e di Paolo Orsini, guerreggiato in Albania, preso la fortezza di Margaritmo \*, tentata Santarnaura, é scossó Castelnuovo ed avvicinandosi la buona stagione con molto ardore si adoperavano a rifornire le provvigioni, crescere il numero delle galere, e moforzare di genti l'armata, per le grandi imprese che meditavano 17. Alle quali non volendo che portasse impedimento benchè minimo la presenza di Sebastiano Veniero, vittorioso e oduato dagu Spagnoli, per compiacere alle molte istanze del re 2, e di don Giovanni, volere o non volere, deliberarono privarlo del generalato, sotto specie di fargii godere riposatamente nella patria i meritati onon. In suo luogo posero Jacopo Foscarni, prov-

15 CERARE CAMPANA, Vila di Polopio II, in 4 Vicenza, 1608, t. II p. 124 b.

CARACCIOLO, 66

GEASIANO, 158.

PPARTTA, 16;

37 SERENO, 166.

PARUTA, 178.

3ª ROBELL CÉ., D. 215. L'illert de don Grovanne de Zuñige a don Cicpanni d'Austria, da Roma 19 novembre 1571. Quivi è tutto il veleno contro spesto unavo risolato che faceva panna alla corte di Spagna, bisognandole morpo più arrendevole.

È p. 2:6 La risposta di don Giovanni d'Austria, e le proteste di non poter vivere in compagnia del Veniero; e la minaccia di gastigarlo senza aspettare che gliene dessero Brenza qualora venisse a far spropositi smili a quelli dell'anno passato. Così (aizzato dai tristi) parlava dopo la riconcibazione!!! Si raffronti con la nota 6, e con ciò che si è detto a p. 166.

Passcort, 111 299.

طر ہے گاہ

veditor generale in Dalmazia. Costui pochi anni prima era passato con maravigliosa felicità dalle cose private al governo delle pubbliche; ma per metà e per temperamento frigido, e millamente rinfocolato ne dalla sorte dei suoi predecessori, ne dai favore della Spagna, languidamente tenne il generalato. Stava col nervo dell'armata in Corfú aspettando don Giovanni da Messina; e aveagh mandato incontro con venticinque galere Jacopo Soranzo, nuovo provveditore dell'armata succeduto al Barbango, perché sotto colore di onorare il serenissimo capitan generale, il dovesse invitare e stringere alla par tenza si Lucuali già conciava col ferro e col fuoco i rivaggi dei cristani.

Allora Marcantonio era in Napoli alle prese coi cardinal Granuela Questi estantemente il richiedeva di sostare, e di menar seco le galere del regno; perché avendo sin allora pubblicato che stessero ad aspettarlo, non aveva caro che dai fatti comparisse il contrano; cioè di non averle ancora allestite. Ma quegli vedendo che i Napoletani dovevano non poco tardare, e che la presenza sua sarebbe necessaria a Messina prese congedo e partissi. Poco onorato dagli Spagnoli, e poto corrisposto da, castellani di Napoli, segni piccoli ma certi di maltalento "Clunto a Messina alli due di giugno, dava la destra ai Veneziani, e trovavali come sempre suoi confidenti ed amorevoli. Non così don Giovanni: anzi torbido e pensoso, tanto che pur dal sembiante mostrava l'interno cruccio, ond'era afflitto, Freedo con lui per le diffamazioni degli

<sup>#</sup> Gramano, p. 258 v 285.

SERBNO, p. 270.

PARUTA, p. 289.

<sup>4</sup>º ARCH, SECR VATIC., Armaia e diversi d'Italia, cod n. 3439. p. 8, Lettera di M. A. Colonna at cardinal di Come, da Napoli 26 maggio 1572. ARCH. Cot., t. I., p. 210 a 219.

unvidi ", riserbato co' Venesiani per gli ordini della sua corte ", ossequente ai consiglieri per paura del fratello ", chiudeva in core un secreto, cui ne tacere ne palesar poteva senza rossore Restavagii il nome di generale, non più l'autorità, soltanto doveva coprire coll'autorità e col nome le altrui magagne ". Prima sdegnoso che i Romani e i Veneziani tardassero a venire in Messina, dipoi inquieto che la venuta loro stringesselo alla partenza, ora tutto ardore di guerre e di speranze, ora tutto gelo di dubitazioni e d'indugi; e avendo più volte fermata e di

Акси. Сом, в. 1 р. ига.

di Aucu Col. t I p. 231.

Rosetz, qui appresso.

ARCH. SECH. VASTO, et supra, p. 63 e 90, Lettere da Messima del 6 e 27 giugno: a Della volontà buona dei signor don Giovanni io ne sono crito ma della suo jerisdizione so non posso aver l'islessa sicurià... Dio ispiri Nastro Signore al rimedio, che qui dubito non ci è giurisdizione sebbene credo suo bene mandare un correcto e scrivere gagliardamente in spagna il tempo è quello che mi smarrisce Con i ministri piaccia a Dio che giuni, si poes esulo un parte che questo regnare don Giovanni rigero da soro nella impresa, oltra che si crede che questi ministri sinno di percera interessato che queste forse valino ad altra impresa che a questa dive suno destinate a pronte. El Dio voglia ancora che delli lora pareri non cudino in carte, y Piquesteri più bella mantiera por dire che ventvano di l'à-

ROSELL cit., p. 133, nota 25, a La inaccion de don Juan era efecto de las ordenes de la Corte 3 — E l'istema Rosell, a p. 154; a Don Juan enmudecia, en secreto se tamentaba de su situacion; no era dueño m um del litito que se le daba, su reduntad su mismo ser dependian del Rey a quien amaño como tapo y obederia como rassollo »

<sup>4</sup> Gratianes, p. 274, 4 lestres elenatum a Columna animum non dissimulaçõe, a

losm, p. 269 s Constat Columnum apad regem invitati, criminantibus Mapanis, deflograsse: v

<sup>\*\*</sup> Auca, Seen. Varic., Armain e diversi d'Italia, vod. 3439 p. 17
Letters di M. A. Colonna et cardinal di Como, da Napoli el maggio 1572

Sobbene si mostro da alcun dei Ministri regii stimar la conservazione della Lega conforme alla volonià di S. Macsià, con gir effetti pri mostroro il contrario... Volesse Italio che chi melle li ingnor don Giovanni in questo negocio avesse buon cama nella conservazione della Lega, dalla quale al fine dipende la grandezza di della signare in particolare v.— E. p. 30

Mostà con altro che questo signare non venga ajutato dai Ministra di Sun Maestà con altro che con parote v.

sdetta la partenza, finalmente dopo diciotto giorni d'incertezza chiese in grazia al Soranzo ed al Colonna che per altri sei giorni non gli dessero moiestia, ne gli parlassero del partire. Le parole e i fatti di don Giovanni sono di gran lume a la storia: quelle mostrano la ragione e la sua buona indoie; questi i faili a che lo conduceva la politica di Filippo <sup>15</sup>.

Giunto a tale, lettor generoso, fa mestieri portar lo sguardo sino al fondo di questi maneggi, e accinger l'animo a sofferenza, imperciocché se tu detesti, come io penso, la frode dei tristi; e più se coperta a studio col manto della pietà, grave ti parrà affrontare il corso di tanti inganni, e giugnere sino alle arcane sorgenti f. Non potrai quest'anno neanche per azzardo, come a Lepanto, vedere alcun fence successo ne ti rimarrà conforto di speranza, nè discolpa ai traditori, nè solhevo ai derelittima in ogni parte sconci, frode e ruma. La storia che è ritratto fedele degli uomini deve mostrarteli quali essi

6 ARCH Col. cit. I, p. 232 c D Giovenni ci domandata in gratia che per cinque a sei graral son gli parlessima della parleta.»

C-BARLANO p. 258: « Ille none stadium ingent aunde proseferre.

HANC res nondum perotes ad profeshonem enusare »

Vedi ворга р. вВ3, дота 8, е р. 166

Pariora en , p. 262 « Na quale si fassa la più vera cagiane è cosa occultissima, tenendo gli Spagnoli i pensieri e disegun suos in medo celati che senta dimostrare che per limere dei Francesi e per quai sia altro rispetto avessero l'animo alieno dal far una l'armaia el imprendero le imprese di Levante affermayano continuamente il contrario, tenendo in continua iperanza di passar presto a Corfu... In lai modo di Spagnoti non scoprendo l'antrareto del suoi pensieri, ma quando l'una quando i ditra causa di ditazione ritrovando, portareno il tempo imanzi sevia far nulla, a

Però don Giovanni che ben supeva come e perchè iutto questo vetisse: non per altro che per disegni e fini particolari della corte di Spasua, ne scriveva a za d'agosto di quest'unno ne' termini segmenti al dura di Sessa, gian confidenta del rès e Ve gracias a Dies tengo sulud' annque impor disgusto del que sobre encarecer en esta de haber visto perder lon apparelle accession como homos perdido este alle presente de remper Parmado del Tarco segunda però, por designios y fines particulares. »

Austrie It p. 236.

Google

ح و عردعا

furono: e tu per le opere loro, non per le mie parole, ne farai ragione 4.

(26 gitigno 1572 ]

V. - Stavano in grande aspettazione Romani e Venezant e insteme tutto il Cristianesimo di quando agli Spagnuoli piacerebbe muovere da Messina: mossa in ogniparte ardentemente desiderata, e colà istantemente richiesta dal general Colonna, dal provveditor Soranzo. dal nunzio Odescalchi, e da molti altri con loro. Se non che il sererissimo don Giovanni, passati venticinque giorni. col pretesto di spalmar galere, di armarne delle nuove, di mettere in punto un'altra capitana, tra le visite, le mostre, i convitt, le processiont, e il giubileo, promettendo sempre di partire, non era mai sull'eseguirlo 48. Alcuni ne facevano grandi meraviglie, altri pubbliche mormorazioni, e tutti sottili preerche per saper che fosse siffatta. novita. Novita giá da tanto tempo preparata che sin dai primi di gragno n'era arrivato l'avviso secreto a Costantinopoli ". Finalmente in capo ad altri sei giorni, quasi per forza, venne don Giovarani a palesare l'ordine del Reche gli proibiva di cavare l'armata regia dalla Sicilia. Egli se ne mostrava e n'era dolentissimo a tale che il dolore consumavalo: nè per questo ardiva scolparsi, ni dar ragioni, në mostrar lë lettere di sua Maestà, Marcantonio, insistendo sull'osservanza dei capitoli, indarno

<sup>47</sup> MATTHER, CAP. VIII, V. 10. 1 Igner ex frictibes corum cognoscells cos n

th Ancie. Cought I p. 234 & 14 signor for Grovanni ci arros chiesto in gracia che per sei giorni non hidessimo molestia per coulo della partita. >

a huen. Con., t. II, p. tvi: a Si è seville aggi in esfra al siguer den Georgeni che si è inteso per tellera del Balio di Venezia del quinden di giugno, che già il Turco aveva sopulo che Sua Allassa non ventua in Levante quest'anno coll'armata di Sua Maustà, et che di questo pigliana occasione l'ambasciador di Francia per ternare a trattere il negozio della paet.

implorava di vedere almeno la qualità e i termini delle medesime, se pur dessero luogo a interpretazione, o temperamento 1º. Tacendo però don Giovanni parlavano i parziali suoi; e con tanto apparato di scuse quanto bastava ad Imporre altrui, a perturbare i giudizio del meno veggenti, ed a ridurre in disperazione i Veneziani, Dicevano sospettare Filippo, che la Francia volesse movergli guerra; quindi trovarsi stretto a tenere I armata vicina. ed a smettere il pensiero di lontane fazioni, Siffatto trovato usel fuori di Madrid, e fu a un tempo ripetuto dagli ambasciaton e amici loro in Roma, e in tutte le corti di Europa. Di presente rispose un fremito generale d'indignazione contro a Filippo di Spagna 3, Il Papa, chiamandosi oltraggiato, acerbamente querelavasi che nel principio del suo pontificato si rompessero per iniquo inganno i patti dell'alleanza, e subitamente spediva un muszio a richiamarsene col Re 5. I Veneziani dolentissimi sclamavano, sempre a un modo venir di Spagna parole buone e cattivi fatti 🤒 faksa esser la minaccia di Francia, falsi i sospetti di Spagna, faisa la pietà di Fil ppo; vero sol-

P ARCH. SECR. VATIG., Armele, cod. 3439, Letters di N. A. al card di Coma, da Messina 24 giugno 1572

> Don Giovanni d'Austria, Lettera al duca di Terranova, Messina 5 luglio 1572, ap. Roskel, p. 250: « El Papa de voces y serios breves de luega. Venecianos exclaman y dicen lestimas verdaderas, que enternicarian las medras s

ARCH. Cou, t I delle p. 126 alla 341 Quivi è tutto il filo di questa distança.

CRAZIANO Cit., p. 259 a 160: a History Elleras Regit all fitting toripias Gregorium XIII profermit. His lestis considere ammibus animi, framere Aonánes in regem hispanosque. »

F GRAZIANO, p 361 a Gregorius XIII imique ferebat sul pontificeins initio aperte falli fuederis leges, »

PRESCRITT, to His p. 310: a Philip was not inclined to furnith the tottly armament to which he was fledged as his contingent a

Si Griaziano, 241, 261, a Philippus d'Agentiam pullicities, rem ombili. Brat in summe invitie apud ownes non Italia mode sed reliquarium queque Pinturm populas Pintippi Hispanorumque nomin, quad autio fides pulare ton-

Guguermetti - 5.

tanto che egli volcva abband mare in man dei Turchi la sorte del Cristianesmo, perchi i Venezata non cavassero frutto dalla vittoria 4 I Francisi Iburamente rispondevano, essere gli Spagnaton arteliet eccellenti e maesari di menzogne calumnire rilla buona mente dei toro sovrano che aveva promesso, e manterrebbe la tregi ai laginstamente adesso rivoltarsi contro ai Francesa l'accusa di quella frode che eglino stessi usavano sempre contro i Venezata 4, I pubblicisti di nostravano case, data per vera la levata dei Francesi, non cadevano per questo le obbligazioni degli Spagninoli, massimamente che le spese lor forniva la crociata e i beni del clerci anzi troverebbero nella stessa lega la più sicura guarcon gia per non essere impunemente ca chi che fosse avoli stati 2. I Cortigiani ghi gianno dicevano si cretamente l'uno ad'altro, che la fosse

tra pederum posta non tam Venetos quam publicam christiana respublica causam, tempore tam indegro, descrubste vulcrentur.

PARTIA, p. 1941: a Protession divers il ve di Spagna in questa Lego avulo immarii i suoi propri interessi »

54 GRAZIAM, 260 \* Feneti invoto quereti, miscepant non juvare sed prodere hastitus rem christianum esse clanulantes. Confictos Gallicos metus utilidates Turisti infictio in confic missalis fination l'eneti militum pereli perent »

FROMEO Cit., 10. 1 IV m. at., p. 200 s Hispanorum ad constituent uses at Venetos busante et unutilibus samplifius assurants corumque determent bullo afferdant inde Turcis expansant trace propries ambilique, p

Londo tit , p. 36 « l'areva asti Spagnoli che s'avesse futto troppo male di l'arco can la rolta della sua armata, è troppo servigio allo re-publica »

LEOPOLD RANKE, Offennan and Spanish employed Lendon 1964, 1843, p. 45: < Don John of Austria was furted to admit the convection that there was no hope of a well converted enterprise on the part of Spains atom account the Turks, nor yet of a League II has always been a prominent tendinory of Insuperior policy to preserve the Turks w

55 Craxionomo como a lucim lestabantes Guilli que Roma escant, Legatus regis el cardinalis Lotharingens, less cultiminum hispanorum accerents confutare dictis limi con egregios artifices occasiondes la niciae outja francis qua i carios curaminantes santerent »

№ 81. A. COLOMNA of curdings of Comos do Messina 20 gluggo 1522, pp. Theorem, (11, p. 466-

solenne astuzia per tarpar le ali al pericoloso e troppoalto volo di don Giovanni, la rui grandezza son poteva troppo piacere al fratclio 57, I cariali di Roma, sottilmente considerato il caso, accondo la ragione dei temps e l'amore delle persone, pensayano che il Ke voltase in tal modo tentare la pazienza del movo Papa, per vedere come si passerebbe di questa frigiuria, e quanto ardimento potrebbe con lui pignarsi nel tempo a venire 4 Marcantonio, senza dissimulare sin da principio a don Giovanni. in presenza dei Veneziani la sua riprovazione, né fare cosa indegna di ministro di sua Santità ", reueva, nel fondo di questo negozio che i ramori di Francia non avevano fondamento, e gli altri pretesti erano baje. E quantunque da buon feudatamo nudrisse e mostrasse gran riverenza. al suo Re, pure non lasciava di servere in cifra al cardinale Segretario di Stato in Roma: « Che non si potevadifendere il re di Spagna senza offenderlo, e che i Venezani di niuna cosa potrebbero mai più dotersi tanto

<sup>9</sup> Partiera, p. 282 a Vè monce-ano di quelli che dicessero essere doi grandi di Spagna invidiala la glaria di don Giovanni, e però aver posta questi davanti al ra la troppa grandezza di lui come cosa di travaglio e percolo. 4

Last unite cit. L. XIII., p. 529 a Que era que moria a Phetipe II a obrar desta manera i. From 1016 las difficultades de Francia! " O eran lambien tonores de su hermano? " Para nasatros es cierto que Indipe na queria permite que su hermano den Juna remontose mas araba. Receiosa del dictado de Allera que deban a su hermano es endente que hacia la posible porque no tlevara a decorarse con el de Majestad o

ROSELL Cit., p. 134 e 135.

Dennishmen, the a Puere que non melum a Gallis, sed horiotionem euro patiente l'antificis in use coederent ausuro majora l'hibpia si his non micensusset »

Parent elt. 15. 283 a l'in questa eletione di Georgieto XIII molto l'avorità degli Spograndi e dal card. Granueta, perchè absociamio nomo di così moderati pensieri da conscie principe quale ternava comodo el Ricallolfeg. 2

м А Солоны ai cardinal di Como, da Messina so giagno 1572
 тр. Теминев, т. і., р. 466. col. т. йи 36, col. г. ди 6.

che di essere stati allora abbandonati \*\*. Mentre il popolo cristiano a gran dolore tutte queste cose insieme ripetendo da ogni parte rammanicavasi, i ministri del Ro, come se già fosse rotta la guerra coi Francesi, mostra vansi a un tratto spaventati e ciascuno di loro, vicere o governatore, da Napon, da Miano, da Genova, titua. Sardegna negavasi di mandar più quel denaro, quelle municioni e quei soldati che avrebbe dovato dar per la lega \*. Con questi disegni in capo ardiva l'hippo di Spagna dire al carunal Bonelli, legato straordinano di san Pio, che i Veneziani erano indegni di essere soccorsi e che per colpa loro la lega non sareboe langumente durata "Sapeva, egli bene come far le mostre di fedelta, mancar di fede, e costringere altrui a romperla.

[27 5/10/200 1572 ]

Restavano pertanto i collegati in Messina pieni di confusione, e Marcantonio in gran travaglio: faceva di confortare i Veneziani, che non potevano carsene pace, e di rimediare con don Giovanni che, quantunque afflitto, rispondeva non potersi muovere dal suo pensiero, ne servire alla santa lega, e meanche entrare in discorsi e repliche con sua Maestà, per gli ordini precisi che n'aveva. Quando ecco il di seguente a questa solenne dichiarazione correre quivi appunto in Messina pubblica voce, di tutti e Spagnuoli e Italiam ripetuta, che sua Artezza tra pochi giorai partirebbe per l'impresa di Tunisi. Ecco

M. A. Collowns at cardinal df Como, Stessing 5 logito 1372, april Themen, t. 1, p. 471

<sup>•</sup> PAGES ODESCALCHI di cardi di como da Messina 24 giugno 157°. ap. Treiner 1 1, p. 467

Rosell, Lellers di don Generanni al vicere di Napole e de Sicilia. p. 229 a 230.

<sup>6#</sup> SEREMO CIE , D. 253-

<sup>65</sup> R. MUNETO O'DESCALCHE of cord of Como. Messing 28 ging no 1972 ap. Theire, 469.

raunarsi il suo consiglio privato a trattare di questa partenza: ed ecco escludersi, non già per il bisogno che avesse il Re di tener vicina l'armata sua (perché se questo fosse stato, non si sarebbe fatta correr la voce ne raunare il consiglio) ma, come mostrò il marchese de Santostefano, per non dare a vedere ai collegati ed a tutta la Cristian ta che i sospetti di Francia fossero ombre e colori da nascondere l'abbandono dei Veneziani, e il maltalento di rivolgersi a dispetto loro verso quelle parti che nell'inverno passato s erano escluse col parere comune dei collegata nel congresso di Roma 4

[1 Pugho 1572.]

27 gr gluis - \$2

Fallito quel disegno, presero i consiglieri spagnoli a spiegarne un altro, che tenevano in serbo. Tiro solenne a scusare il passato, a blandire il presente, e a togliere ogni speranza nell'avvenire. Don Giovanni, consigliato dal cardinal di Granuela e dall'ambasciador di Zuñiga, chiamava a se Marcantonio e Soranzo; e mostrando avere a cuore la conservazione e riputazione della lega, offriva ventidue galere del Re, e lor dava licenza di andarsene con esse in Levante. Soccorso però, come ognan vede, tanto fuor di tempo e così misero, che da una parte rirejava la fa sità dei sospetti, e dall'altra l'astuzia dell'adescamento. Si voleva che gli altri continuassero a consumarsi nella guerra, e non potessero ma, più godere i frutti della vittoria 4. I Veneziani dal canto loro, stanchi

M. A. Colonnia ofra del 6 lugho cit.

Commo pa' Menset a Gragorio XIII. da Vallombrosa er legho 1372, ap. THEINER, 357.

4 IL No rato Odrecalesti al tard di Camo, Messina 3 atglio 1572 nel proscráto, ap. Theines, 470.

" Graziano elt., p. 261 « Audrius vigiali drivenes se daturum ail \$ 3 sibi legalus regis, el Granucilenus cardinalis auchores essent: qui cons álio inter so hebito statuent not omnem classem, no victorium derent, esse terrillendam nee man me, we necessitation depose oils berts l'englis facerent a

di tante ripulse e si duclati di maggior sussidio, anziché perdere il mignor tempo inatilmente a pangere, fecero vista di contentarsene, Indi a poco sillarono da Messiaa per Cortu le ventiquattro gatere cella Repubblica, che erano quivi sotto la condott di Jicopo Soranzo, le ventidut del Re a carico del communidator Gd d'Andrada, cui su dato il voto deliberativo nei consigli, e le tredici galere del Papa, sotto Marcantonio. Questi con lo stendardo della lega e con suprema autorità nell'assenza di don Giovanni doveva a ti ca l'armita conundare

## [= higher 1972 ].

VI. - Il periodo di tempo, che dal sette di lugio arriva sino all'iditino di agosto entra a gran ri levo rella steria mia, perche allora Marcantonio Colorina tenne il pramo luogo di autorità e di onore sopra l'armata dei principi a eat un guerra viva contro l'imperadore de-Turchi, I. quantung e qu'il bimestre mi si presenti intriemissimo d inte de difficulta, pieno di contraddiziori, senza alçun successo decisivo, e poco tocco dagli storici; nondameno perene sfolgori tutta la luce della verità sull'arromento che tratto, e meglio si comprenda l'arte della politica e della guerra nel cinquecento, ki intendo fermarmici ali canto, rincalzare il racconto co' documenti, rilevare i fatti, e mettervi u pro ene posso di chiarezza e d'ordine. Insomma qui s'ha a vedere dopo la battaglia di Leganto chi tra gli alleati intendeva vederla feconda, e chi avece vederla sterde le cone alcuni si adoperavano a mantenere la leja, altri a romperla-

Marcanton o in Moss na ayea posto mente a don Giovanni, che dopo i altime lattere del Re s'era turbato con tata, a più con lui copo il trionfo di koma aveva a chiari segni osservato il gran dispiaci re che egli mostrava nel

He Zek Hilloni

mandare armata in levante, senza andarvi esso stesso, geloso di accrescere altrui la gloria " prudentemente il Colonnese volle pigliare da lui medesimo in scritto gli ordini di quel che avesse a fare i affinche ne esso ne altri potessero dipoi chamarlo mancatore ". E per maggior sicurezza ne mando una copia al Papa, e la pose eziandio ne suoi registri, talché per quanto si adoperasse poscia don Giovanni a sopprimerne la memoria, non poté fare che non di restasse quella scrittura che per la gravissima importanza sua oggi qui produco " « Messina,

66 Sanano, p. 274 Vedi sepra p. 301, 302

41 M. A. Coloren, of Cord di Come, da capo Santameria alli te leglio 1572, op. Thumen, 1. L. p. 572 a Al mio partire de Messina supplical Sua Allesta a formi gradas di darmi il 120 parere la strillo, el così me le diede, des quate mando la copus e Vostra Vignoria l'itustrussima. »

№ Акси Сов в II, р лю

Confermato dos Caracero o, p. 65, lin. 9

Dal Serrao, p. 276, che dimestra l'impegno di don Giovanni nel piting questa scrittura, p. 294, e che una simile sentinta con la firma di sua Altezza era in rizino del cavalter Gil d'Andrada il quale la dono a. M. A., p. 295

Aven Seen Varie, Armala e diversi d'Helia, coà 3439 p. 212: a Parecer de un cilica de la que pariesa ha er la armala de la Luga el una presente que la en Lecunia a cargo des senor Merco chiunto Colona:

e Pareser dei Seremanino S. D. Juan de Austria.

e Lo que Paraça, el Seronistimo sevar don juan de Austria que podría Aezer el año presente la armada de la tiga que ba en Lavanta es lo signiciale.

a A un que seu cosa muj defizil y peligrosa el der pereirer en les que estan por venir, mayormente connderendo que sas de la guerra de una ara a otra se insidua por diversos acidentes, todates se dirà aqui algo de la que a su Attesa le parese, que dive hazer la armada de la liga que tirba a cerga el seños Marcantonio Colona.

a Es Su Alleria de parezer, quel decha Señar Marcanlonia se de suda la manas penera que fuera posibre en vene con la seña urmada a Corfu, ve partes se con la se l'eneriames que aux de, l'erre esta pressa ma de nomera que nu por esta se deje de nir as sena de sante diu us a former todas los solicames de su Majestad que pridere tiener en las generas, por que, como se ha visto par an perioria, el minero de la gente en el que peteo, y de to que sobretado se ha de ha er mucho casa. Y a ente proposito se fine que minguna galera lebe menos de ciento y enquenta satdanos, niva de la gente que tras de nos dimeros.

7 luglio 1572. — Parere del serenissimo signor don Giovanni d'Austria, — Quel che pare al serenissimo signor don Giovanni d'Austria che potrebbe fare l'annata della

- Desde Corfu se ha de farangr la resolución del traje que se habra de later, con la dicha granzia; segun los aussos que se la itren de la del enemigo, por que los efectos que se habran de ha er han de naver de los dichos ausos
- a Hanese cuenta que al dicho venos Mercantomo podem juntos por la menos ciento y ocienta navios gruesos de pelear, en esta manera

| seis gahasas de los SS. Veneumos ,        | ð    |
|-------------------------------------------|------|
| Climito y veinte goteras de los mismos    | 120  |
| Vebrit y dos gateras y dos gateotas de Su |      |
| Majestad                                  | 24   |
| Treze de Su Sanctitud                     |      |
| Decrecho a decrimente naves, que escriven |      |
| que havia en Carfa por sucris de los      |      |
| aS. Vénerranos                            | 19   |
|                                           | . D. |

A fisto armado es de animero y enandad tal de Varcies, que no sotamente se ygualard con la del enemigo, pero de será supersar, y ast es Su Aluera de parener que con ella se vavan correndo las costas de los electras del turco y quemandoles y destrutendoles a do, fines el uno por vengança de los daños que los luvios han hecho el año presente, el oleo para provocarlas a bener a bistella, que es el fin principal que se ha de tener a la qual si vienen no hay duda que con la ayuda de Dios Nuestro Señor hayan de desar de quedar vencidos por muchas recones que para ella se podrian desir

a A dos cusas pareze que se à de lever suny grande adsertencia a prima a no ponerse sobre placa ninguna, paes et enemigo stando con til numero de baveles que tiene y pretiendo cargar por tierra con mucho astacro de soldados, podría hacer ta da nile un nolable dano a unestra armada, la otra a no entrar muy advatro en las mares del premigo sin bueva praviston de bitualla.

a I stendo est que no comenga que la armada de la tiga se ponga sobre minguna plaza como arriba se dile, su fiu principal ha de ser combalir con la del cuemigo siempre que se entendiere no ser may superior a la muestro. En ceso que se tenga aciso que, por tutender que la armada de la liga sea distibla. Luchad qui sucre bour a buscar la parle mus dilui, parece que convença mucho se sur la donde quiera que fuere. Para la qual de uniquina cosa hay mayor necessitad que de trace hombres de esperiensia y distignacia con algunas quientes a otros navios ligeros las quales puedan de una en en oro har aviso de los progresos que el dicho enemigo barb, conforme a los quales se han de tomar las resonaciones.

En Meema a FII de pelo de MILEXXII
 a Don Jean de Alegraia >

lega, che va in levante quest'anno coadotta, dal signor Marcantomo Colonna, è come appresso. Quantunque sia sommamente difficile e pericoloso il dar pareri intorno alle cose future, massimamente considerando che quelle della guerra da un'ora all'altra si mutano per diversi accidenti, tuttavia si toccheranno qui alcuni punti di cio che sua Altezza pensa che debba esser fatto dall'armata della lega, posta all'obbedienza dei signor don Marcantonio Colonna. È parere di sua Altezia che il detto signor Marcantonio si affretti quanto più sarà possibile di andarsene con la detta armata a Corfu, e di unusi con quella dei Veneziani che sta quivi. Ma tal sollecitudine non deve impedire che prima vada al capo Santama ria, e di là levi tutti i soldati di sua Maestà che potrà condurre seco nelle galere, perché si è veduto coll'esperienza che la moltitudine dei so dati è quella che combatte, e sopra di loro si deve fare il maggiore assegnamento per vincere. E a questo proposito si dice che niuna galera debba avere meno di cencinquanta soldati a bordo. oltre la gente di capo e di remo del suo ordinano armamento.

« Sin da Corfú deesi pighare la risoluzione del viaggio di detta armata, secondo gli avvisi che si avranno dell'armata nemica, perchè le cose da farsi devono dedursi dagli avvisi medesimi,

« Si fa conto che il predetto signor Marcantonio potrà unire insieme almeno centottanta navigli grossi di guerra, in questo modo: sei galeazze dei signori Veneziani, centoventi galere dei medesimi, ventidue galere e due galeotte di sua Maestà, tredici di sua Santità, diciotto o diciannove navi che si sa per lettere esser pronte in Corfu a conto dei signori Veneziani: in tutto centottantadue.

« Laonde quest'armata è tale per numero e per qualità di vascelli che non solo si eguaghera a quella del



nemico ma ne sara saperire, e cosa sua Altezza é di parere che con essa si vada a scorrere presso le riviere dei Turchi, braciando e distringgundo la roba loro; e cio con doppio intendemento. L'uno per vendetta dei darni che essi hanno fatto nella presente stagione, e faltro per provocarii a battagna, che e il fine principale a che si deve intendere. Aella quale se essi vorranno affrontarsi, non può mancare che coli ajuto di Dio non restino vina, per le molte ragioni che se ne potrel bero dire

\* Due cose voglionei ezandio diligentemente osser vare: l'una di non mettersi all'assedio di alcuna piazza, perchè il nemico stando vieno con tutta l'armata sua, e potendo caricare per terra con gran levata di soldati, rinscirebbe facilmente a canni ggarre l'armata nostra: e l'altra di non cacciarsi troppo dentro nelle manne del nemico, senza una buona provvisione di vettovaglia. È così non essencio conveniente che I trinata della l'ga imprenda assedi, come si è detto addictro, il principal ano fine deva esser combattere coll'armata del nemico, sempre che si sappia che quella non sia troppo superiore alla nostra.

del armata deda lega, volvese venne a cereare la parte più debole, sembra che convença mo to il tenerghi dietro, dovanque egli si rivolti Ondeche niuna cosa tanto biso gna, quanto condurre unmini aligenti e pranci con alcune galeotte o navigh leggeni attache da un'ora all'altra possano avvisare i progressi del nemico, secondo i quan dovrando pi, barsi le risoluzioni

« Wessma, 4 lugho 1572

- HON CHARNED ACSTRIA \*

la questi termini l'istesso con Giovanni cava le sue istrizioni allo spagnaolo Gà d'Andrada, che dovera condurre le ventidue galere del Ne, sotto l'alibidienza di Marcantonio e in quel medesino giorno, che non era

tempo sospetto, nè prevedeva le susseguenti sue contraddesori, scriveva al Papa di suo pugno dicendo <sup>193</sup>. «Ho ordinato che insieme col predetto Marcantomo Colonna vadano in Levante ventidue galere e due galeotte, sotto il comando del commendatore Egidio d'Andrada, con le quali, e con l'altra gente che anderà sull'armata (ma sopra tutto con le sante orazioni di Vostra Beautudine) spero in Dio signor nostro che s'abbiano a fare nell'anno presente non meno buoni effetti di quelli che si fecero l'anno passato. » Dunque non v'ha luogo a dubitare che Marcantonio poteva e doveva condurre l'armata a far buoni effetti, a soccorrere i Veneziani, e a reprimere le correrie dei Turchi; e principalmente a combattere coll'armata nemica, al paro e più che aell'anno passato.

Fermo il qual disegno, e stando monsignor Odescalco sopra una fregata alla bocca del porto in atto di benedire la partenza, Marcantonio cavó fuori ad una ad una le rinquanta galere che dovevano seguirlo: e sciolte le vele al vento, dette principio alla navigazione, usando sempre il suo grado di supremo generale con amore, con valore e con prudenza, da far concepire grandi sperante se non lo avessero attraversato. Quando egli fu sopra capo dell'Arme, pinto estremo al mezzogiorno di Itana, arboro sulla sua Capitana lo stendardo della lega, come doveva farsi per vigore della capitolazione e dei recordi dati in voce da sua A tezza; e poi rigirandosi da

70 LONGO Cit., ARCH STOR Trata, 2010, 1 IV. p. 35

... Godgle

An Aid - 030 T

<sup>60</sup> Don Growansh d'Austria, l'ettera a Gregorio XIII, Messina 6 lingio 1572, sanografa nell'Arch. Vazicami pariale du del Thomas cià. t. I. p. 432 vol. I. a fir ard mando que travan en Lechale con el dicho Marco Antonio Colona Xa II galeres i des galectus, a cargo del comen dator Git d'Andraéa, con les quales a con el restante de la gente che en la dicha armada ira (mas sobre todo con las sanctes oresiones de Vaestra Beatisad) espero en Dios Muestro Selvor que senu de hacer el ano presente no menos buenos afectos que el que se hace el pasado. »

capo Spartivento a quel di Stuo e da Cotrone a capo Santamaria, trovó quivi alli died del mese don Alvaro di Bazan, prese da lu, le quattro galore che mancavano al compimento delle ventidue, imbarco qualche migliajo ui soldati italiani spedi a Corfu ventidue navi armate it guerra che si trovavano pur carrelle di munizioni per la lega, e lasciati gii ordini opportuni al general Sassatelli per le fanterie pontificie che esser dovevano al campo d'Otranto, senza frapporre dilazioni e con intendimento di conservare i Veneziani nella lega e di dar loro per questo ogni possibile sodnisfazione, in due giorni per mezzo il mare travalico a Corfú, incontrato e ricevuto con ogni dimostrazione d'onore da lacopo Foscann, genorale della Repubblica. Le galere, e i cavalien di Malta, subbillati dai ministri spagnuoli, invece di seguire lo stendardo della lega restaronsi oziosi a Messina; di che quasi tutti si scandalizzarono, e ne fece poscia Gregorio XIII grandi risentinonti "

## [13 lugher 2572.]

Prima cura di Marcantonio in Corfa era il moderare la collera dei Veneziani, avendoli trovati soprammodo sdegnosi, perché impedin di fare ciò a cui potere sentiansi prodi e valenti. Dopo tre anm di speranze, e dopo la gioria della gran battaglia, si vedevano ogni giorno condotti a peggior partito. E allora, messe in punto centoventi galere, scritti ventimila soklati, spesi mikoni di recchini, pronti sin dal primo d'aprile, si stavano ancora a mezzo luglio aspettando l'altrui venuta. Nel qual mula fare consumavansi, non solo di spese, ma anche di do-

<sup>2</sup> M. A. Cottoresa, Cifea at each and it Come, Messant 6 angle type.
• Supple Sum Suntitle the queste gotern de attalle no human semulational assail, incremedant in tale accordance \* Ap. T. Einer de l. I., p. 471, col. 1.
INDEM, atx. letters, p. 478–479, 458

lore e letargo: di che l'armata loro s'era un'altra volta corrotta. Il nemico rifattosi, impunemente li danneggiava. e il regno di Candia era in pericolo di cadere da un giorno all'altro nelle rapaci sue mani; non potendo più quei popoli abbandonati da tutu campar la vita, se non gettandos: alla disperata dalla parte del Turco. Pur la sola vista dell'armata cristiana sarebbe stata più che sufficiente a tenerii în fede, e a liberarli dal continuo strazio.

Dopo la battaglia di Lepanto tra i pochi capitani di conto che tornar poterono à Costantinopoli fu Lucciali re d'Algeri <sup>22</sup>. Costui al primo giugnere rinfrancò gli animi, abbattuti della piebe musulmana; e a poco a poco rimise alquanto di fiducia nel Sultano, che principiò a vedere in lui l'uomo da rialzare la prostrata potenza della sua casa. I suoi consigli furozo lodati a cielo, il non aver combattuto, scritto a merito; la fuga, a bravura; ed il ntorno, a salute Insomma commendandolo ciascuno, e da ogni parte raccoguendosi intorno a lui le genti scampate dalla sconfitta, si trovò presto condotto alla vacante dignità di capitan generale dell'armata ottomana ", Di che a tutta diligenza adoperandosi, e non lasciando parte alcuna che all'ufficio suo in quella necessità si convenisse, tanto seppe fare nella invernata, che

7º Era cal prese, rinegato e tignoso, come ao detto altrove. Lucciali, Lazzali Lauchelli Luccia, Laccheell, Cluch-Alb, e simili sano tutto variant. presso diversi scrittori, dell'usesso nome, che non ha riscontre in lingue turchesen. Si potrebbe dire che al battesimo si chiamava Luca, ed alla chcontinues Aty o the i due nomi cong anti insieme darano Lucciali come lo scrivevano il migrarii dei cissa tecento. Nativo di Cutto nel golfo di Sculplace, di cognome Galeri, preso dai Turc'il mentre navigava per essere allo studio di Vapoti, e messo al regio, porto la pase qualche anno la sua sventura, por rinegota la fede, e presu il mestiero della pirateria, diventò per ricchezza er ragegno principe dei corsari e bey d'Algeri. Molte pratilde si ferero dai rristrani per riguadaguado, ma mutilmente

23 GRAZ ANO CIT, p. 243 e 242 Seneno rit., p. 276 e 321 PARI TA CIT., D. 270.

di qua rassettando le galere seco lui scampate, di là richiamando le quaranta fasciate alla guardia di Cipro, di su dal mar nero conducendone molte dei Tartari, di grò dall'Africa molte prù dei pirati, e da tatti i porti ed arsenau dell'imperio cavandone quante mai ve ne avesse, sebben vecchie e logore e con operosità maravigliosa costruendone di legno ancor verde gran numero di nuoveebbe alla primavera allestate quecentoventi galere: cios molto maggior numero che non credeva don Giovanni 44 Con queste, quantunque maio armate di gente rauna ticcia, di marinari presi a forza, e di soldati inesperti dei mare, pure uscito dai Dardanelli si dette a scorrere in ogni parte la Grecia, e le isole dei Veneziani. Non gia ch'egl, avesse animo di guerreggiare coll'annata cristiana perché dopo la prova dell'anno avant, non poteva presumerne buon effetto, e né anche il confortava la qualità del suo ma, armato naviglio: mà bensi intendeva a rintuzzar le speranze dei Cristiani, a consumar le mole,

PLARCH, SECH VAIIC , Armaia e diversi d'Italia, cod. 3439. 9 352. Ouvi è la seguente nota

a Numero delle galere del Turto secondo la relazione mandata dal Signor Tacopo Valniesta nel 1572:

| Bet di Rode,                          | 1     |
|---------------------------------------|-------|
| Idem di Cipro fatte per l'armata .    | Б     |
| In Cipro passacusatti cinque per Car- |       |
| mata, eccomulati en forma de ga-      |       |
| bere de combattere                    | - 5   |
| Hem Ago de Giannitzari ne ment        |       |
| farst onent                           | 5     |
| Dervis Agk                            | 15    |
| Caurati ne ha condolle forse          | 15    |
| Pu allro che non so il nome           | 14    |
| L'acciols ne condusse                 | 317   |
| Da Gallipoli                          | 15    |
| Die Salaira ne son venule             | 3     |
| Da Escandersia Alesanadria)           | 15    |
| g watero Maana                        | 4     |
| Quattro & Algeri venute con Lucciale  | 4     |
| Somema                                | 323 1 |

a tenere in soggezione la Grecia, e sempre schivando la battaglia coghere quelle occasioni che l'altriu negligenza, o la sua fortuna e scaltrimento potessero mettergli avanti. Era alloca in suo potere, senza che a cuno osasse contrastargii, condurre a compinicato il disegno che da un anno prima che si combrittesse a Lepanto, aveva formato di trare in lungo, straccare i Cristiani, consumarii nelle spese, dar campo alle loro gelosie talché senza pericolo restassero i Turcha alla fine superiori. Dovea sapere di Falin

[23 luglio 157...

Le forze peró e i disegni del nemico non erano cosi ben conoscruti a Corfú, come si richiedeva; ne gli avvisi del Foscarino si accordamor insterne con quell che da più parti giungevano a Marcantonio. Di qua gli esploratori dicevano che Lucciali non aveva più di cencinquanta galere; e queste mal conce e peggio armate; di la il bailo veneziano in Costantinopoli (che, quanturque sin dal principio della guerra fosse stato ritenuto prigione, pure aveva sempre per sue molte aderenze e sottile ingegno secretamente mandato notizie ed avvisi) sonveva che l'armata turca sarebbe di di gento e venti galere, sufficientemente provviste, e di enque maone da paragonarsi in grandezza ed armamento alle galeazze cristiane. Delle quali notizie i generali della lega, che avevano veduta la distruzione dell'anno avant, a Lepanto, non potevano persuadersi; e le tenevano l'una più che l'altra esagerate. Ciò non pertanto sapendosi di certo che Lucciali aveva in più parti disertato il Cengo, e minaceata Candia, e bisognando all'armata venezima aria e moto per rimetterla con quel beneficio in salute, e mivigorime le genti-

<sup>\*</sup> SERBY-0 cit., p. 179 e 180.

infrakte dal languere di così lunga oziosità, jacopò richiese Marcantonio di mettersi in mare; e di farsi vedere dai Greci già mossi, specialmente nel braccio di Maina, a loro favore, e di la scorrere a Candia per difenderla dagl'insulti ottomani dappoiche la comune disgrazia aveva portato che si dovi sse allora provvedere a non perdere i propri pacsi, in cambio di andare a cogliere negli altrui il gran frutto che si sperava della passata vittona. 76.

Alla qual domanda, così ragionevole e tanto pur conforme al parere di don Giovanni, avendo Marcantonio ed Egidio volentieri consentito, l'armata della lega, lasc ato addictro il funesto soggiorno di Corfù, andò a sorgere presso l'Epiro, alle Gomenizze, che già ho detto essere porto nel paese dei nemici, al paro di molti altri in quel tratto di mare, aperto a tutti e disabitato. Di là Marcantonio con alcune spalverate galere mando spiare l'andamento di Lucciali e intanto forniva le provvisioni d'acqua e di legna, richiamava dal golfo alquante galere restate addietro, faceva venire il compimento dei fanti d'Otranto, e rassegnava l'armata che era quasi di centottanta vele; doe tredici galere, e due navi di sua Santità, ventidue galere, tre navi, e due galeotte del Re; cento galere, sedici navi, e diciotto tra fuste e galeotte dei Veneziani, con venticinque mila buoni soklati da combattere ". Tutti confidavano che, qualunque fosse stata

É MARCARTORIO COLORNA. Rélatione di quel che accesse nell'armaia della Lega aci 1572 prima della venudo del sienar den Giovanni, scritta dall'intesso Marcanteni i a richiesta di Paolo Tienolo amissorator de Venezami in Roma, e riprinta al Loge: come disalta dalla lettera quivi alligeta seste la dete di Palamo, 157 giogno 1573.

Arces. Con., cit., t. 111, m. 11, da p. 3 n. 13, e. t. 11, 430 e. 480 ires., 51 A. Certoson, Lettera al Card. di Como. dalle Comenza. 27 lugio 1572, apud The New Cit., L. I, p. 473

<sup>7</sup> L 25G0 rit., p. 37 STRENO cil., p. 276.

la forza e il numero dell'armata nemica, avrebbero potuto almeno congiunti con le navi combatterla.

[29 Juglio 1579.]

VII. — Alli ventotto di luglio Mariantonio usci dalle Gomenizze: e sarebbe stato uomo da conquidere Lucciali, e da render lieta la Cristianità di vittorie più anche gioriose della precedente, sol che gli Spagnuoli l'avessero lasciato andare. Ma quando in mezzo ai lieti marinari era in punto di navigare con tutta l'armata versa la Cefalonia, comparivagli innanzi una fregata con certi repentini avvisi del Ragazzoni ambasciator dei Veneziani presso don Giovanni, e poi un galeotta con alcuni messaggeri di sua Altezza. Costoro venuti a gran pompa e spavalderia sul bordo della capitana pontificia, in presenza di Marcantonio e degli altri generali, si fecero a dire: essere all'improvviso caduti giù tutti i sospetti di Francia, e il Re per sua bontà avere ordinato a don Giovanni.

M. A. COLONNA. Relazione citata, nella quale resegna l'armata compern alle Gomentare il 23 hagho 1572.

Forza dell'armata
condutta da Marcantonio nel 1572.

| 1                                           | MATERIALE. |              |          | PE                 | ERSONAL                  | E                     |                          |
|---------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                             | E          | Kavî         | C1150373 | CLEADS             | \$010/171                | MARINARI              | ERRITRE                  |
| Dei Veneziani<br>Dei Papa. , i<br>Dei Re. , | 13<br>13   | 36<br>2<br>4 | 18       | \$38<br>105<br>172 | 15.700<br>2,300<br>7,000 | 6,700<br>880<br>£,500 | 20,000<br>8,500<br>4,449 |
| TOTALS , , ,                                | 13,5       | 4.1          | 40       | 1,115              | 9\$1000                  | 319 cd                | 17,000                   |
| Great out to - 6.                           |            |              |          |                    | =                        |                       | 21                       |

Google

che con tutta l'armata morrese da l'alermo per l'evante l'erò sua Altezza quanto prima raggiugnerebbeli e sebbene contro sua voglia alem tempo tardar dovesse, a fin di spedire il bisognevole di così subita partita, tuttavia gli alleati si rallegressero, la buona novelia ricevessero, la prossima venuta di lui bancissero, e nel mezzo tempo si guardassero da niana cosa imprendere ma anzi tor nassero indietro, o almeno aspettassero quivi l'Altezza sua, per onorario e congiungersi seco il l'amissima maligia l'

Poi trassero fuori una lettera assai rispettosamente; e consegnatala a Marcantonio, lo invitarono a leggere in presenza degli altri cio che quivi si conteneva in questa forma. <sup>20</sup>

## e Lasteissin o Namore,

r Ricuperata nel Belgio Valenziana, e cacciati di la ribelli, sebbene costoro siansi zistretti ai monti d'Haynau e molto ancora resti a fare in quelle parti, nondimeno il Re mio signore geloso di mostrare al mondo di non aver giammai mancato ai capitoli della lega e che sempre



<sup>21</sup> Greatianto cit., p. 26a.

SERENO cit., p. 229

Paruza cit p. 310

GRAZIANO Cit., p. 362, Lettera de don Gigranni d'Anstron y Aur-

Pella medesima parta l'escaso Colomba al cued di Coma, cui dic. Avenne mandato copor, apud Tregovan, t $\Gamma$ l p. 475, col x in med

Ne patiano egalamente in più mogro la relazione citota, ed i codici colorness.

n Arch. Seca. Vat.. Armaia e decend d'Itain and 1472, cod. 3439. p 267. Carla de don Juan de Austria a M. A. Colona de Paterno, 1672-40 1982 firma autografa di Jon Giovanna. Escola

<sup>·</sup> Al Senur don Merco Antonio Colona.

<sup>.</sup> Hustressimo Schot.

a Harmado el Rey sul señon entendale que se heira escobrado el tugar de Valencoanas de los recoules, sungue tousera quedose su su poler el de mont de Henao, y andavan haziendo los caemigos grandes dalos en Flundes, tenfendose selo que por espertencia se ha visto al beneficio nat-

trene in maggior conto il pubblico serverio della Cristianità che non le arryate sue cose per mezzo della galera. che lo spaccial da Messina nel giorni passati ed oggi è ritornata, mi ha fatto senvere essere di suo servigio che io, lasciato ogni altro pensiero, me ne venga con tutta l'armata in Levante, e porti la guerra al comune mimico-Quindi 10 penserei partirmi da questa città per Corfu nel termine di tre giorni, al più tardi- e nella mia grande allegrezza che V. S. può bene intendere per infiniti rispetti ho subitamente scritto il presente dispaccio che mando con una fregata in diligenza, affinché V S. udita questa nuova che è stata per me di tanta consolazione e piacere possa comunicarla a codesti signori; ed affinché conforme a questa procedano a pigliar quel partito che loro convenga, che lo non perderò un momento di tempo nel mio viaggio. Intanto mi piace che si divulghi tra i Greci la mia venuta per tenerli in fede, tanto che arrivo, e che non si dia principio ad alcuna impresa che possa aver pericolo, per conservare la riputazione: ma solo s'intenda a preparare le cose necessarie, è si provveda che il nemico non dipopoli le isole dei Veneziani Imperciocché piacendo a Dio e congiunta tutta l'armata,

versal de la christianicha y en particular a la observancia de la capitula cron de la laga, me ha mandado escrivir con un correo, que debb la galera que desparbe los dias pasados de Mecina, la guat ha burito hoy, de que es su servicia que yo vaya en Lehanie a duño del comun enemigo Posponiendo sus cosas particulares al benificio de la Republica Christiana V an pienso partirme d'esta cindid pera l'orfa dentro de tres dias a man fardar. Y mu he bolgado d'esta resolución la que V. S. puede bien considerar por tofantos respertos. Aquí dispocho el que la presente lleba con una fragala en dilaginacia para que V. S. lengo resembida esta mueba que ha sido para un de lanto gusto, y la puede comunicar a esos señores: y también para que conforme a ella procedan en la que baprán de hazer, que yo no perderé un montento de tirospo en mi viaje. Entre tanto jugo que soa may conveninhe que se divulgare a los Cirigos la nueba de mi VAIO, para tenetlas en fie en guanto tiego: y que no se emprenda cosa que pracida haver peligro, por conservar la reputaçion, sino que atendiendo pre-

spero in lui che si abbiano a fare quest'anno effetti conforni al suo servigio.

- a Scrivo con questa medesima fregata al marchese di Santacroce che ricevute le mie lettere in qualunque parte egli si trovi, passi subito con tutte le galere e navi che ha seco a Coriù, e ciò per guadagnar tempo, e togliere ogni ostacolo che possa ritardare la mia venuta. Procuri V. S. con gran vigilanza di mantenere i soldati in discipina, ed impedire ogni questione tra gli Spagnuoli e gli Italiani perche mi dispiacerebbe di cominciar la guerra con la discordia di queste due nazioni.
- « Nostro Signore Iddio ammonisca la persona Illustrissima di Vostra Signoria.
  - « Da Palermo alli 16 di luglio 1572.
- « P. S. La Signona Vostra partecipi da mia parte ai signori Generale e provvedatori la risoluzione che mi ha fatto prendere sua Maestà, la quale (credami Vostra Signona) pospone gli interessi suoi al pubblico bene E quan-

parar todo la mecessaria, se esili con miramicula para estornar el daño que el armoda del Turco puede haser en las tierras de l'enedanos. Pues que plastienda a Dios, como toda la armotia esté junta, espero en el que se hayan de haser efetos may conformes a su scruscio.

a Estrito com esse mismo de parho al marquir de santo Cruz que de donde quiera que le tomare se invita con la armada de galeras y naves que dras a Carfu, a tal que se gano tiempo en caso que llegue a aquella lita. Estando en ella V. S. provare y con gram vigilancia de que non hayan rensistas entre los solidados Espaholes y Italianos: por que me pesaria de comenzar la fornada con desconformidad destas dos naciones que nuestro Sevor la linistrictima persona de V. S. amonesia. De Palermo a 16 de juito 1572.

a V S se alegre en me nombre con los Senores general y protecdores, de la resolución que Se Majestal ha mantado tomar, el qual crea V S., que pospone lo que lota a mis cosas particulares por les publicas. y aunque dexe que partire de aque a Corfa, sernique facrica deteneraralgo en Merma por tichar esta armada puela, pero sera localomenas que posible nea. Vo no escrivo a esos señares por no detener este despacho, el masmo potra servir pura ellos.

> # Service de V. S. (Firsta autograte) # Don Jean #

tunque ho detto che partirò di qua per Corfu, dovrò nondimeno trattenermi a Messina per condurre tutta unita quest'armata; ma resterovvi il meno possibile. Io non scrivo a codesti signori per non ritardare lo spaccio. Questo potrà servire eziandio per loro

## « Servo di V S Don Giovanni, »

Ma il Generale veneziano, indispettito che per si belle mostre di selo e disinteresse, e servigio di Dio, si volesse mandare alla peggio la causa della Cristianità; e con fondamento temendo che la venuta di don Giovanati non sarebbe stata né certa ne pronta, perche i sospetti ad un sol cenno potevano rinascere, e le galere di S. A chi sa di quanto fomimento e di quanto tempo aver bisogno per essere da Palermo a Messina, e indi a Corfu; dopo aver aspettato inutilmente quattro mesi, quando i Turchi a man salva davano il guasto ai possedimenti della sua patria, udita la lettera e i messaggeri che lor suggerivano di starsi a bada un altro mese, non poteva credere a tanto ardire. Ma per sua buona fortuna in quelle stesse lettere che gli davano travaglio era pur notato il rimedio, né fu tardo Jacopo a coglierio, imperciocché la ventà ha tanta forza che per quanto uno s'ingegni non può mai vincerla tutta, onde avviene che chiusque le da contro in una parte, resti preso dal altra, e cada nella contraddizione, che è suggello a sgannare ogni nomo dalla frode, Tenevano aliora gli Spagnuoli quel sospetto di Francia a mo'di spauracchio in mezzo ai giuoco della lega, ora tiravanlo su lungo e allampanato, affinché rimettessero i Veneziani la troppo baldanza, ora calavanlo a quanto, perché andassero pure a consumarsi nella guerra, sienza aperanza né di pace né di vittoria, ora colcavanto im terra, per richiamarli addietro. È con siffatta fantasima p otevano lungamente ripetere l'incanto ed ucceliare gli

alicati, senza che lor non mancasse mai il modo di scolparsene, ni di metterai per giunta certe altre lungagnole, di che parlero più avant. Non dico to già che don Giovanni guidasse cotal maneggio; che la sua natura non era da cio: ma, stretto a servire il fratcho e la corte doveva sostenere la sua parte 40. Quindi da un lato, per ubbidire a chi poteva comandargh, scriveva che gli alleati non dessero principio a cosa alcuna, e dall'altro per sua natural retutudine, conoscendo la grande vergogna e la gran danno del tirare n dietro tutta l'armata dei Veneziani e del Papa che già fronteggiavano il nemico, e dell'abbandonare nelle mani dei Turchi le terre dei Cristiani e la causa dei Greci che avevano prese l'armi per lui, voleva che Marcantinio li difendesse 6. Li tra le due, dello stare o dell'andare, lasciava a lai ci prender sopra sè il carreo della scelta, al matto di incontrare lo sdegno dei Ventzmin, o degli Spagnuoli, Stando però gli ordini suoi nella predetta contraddizione, come a dire-Eccomi, vengo fo, non date principio a cosa alcuna; e insieme, fate che il nemico non molesti ne Greci ne isole; ragionevolmente facopo si attenne al secondo, dicendoche per salvar Candia dal saccheggio, e i Greci dall'oppressione, bisognava, secondo il parcee di sua Altezza, andare avanti, cacciare da quei mari il nemico e, se non

R (8813), p  $+q_{s+1} = -1$  too defice the destance of the representation loss between the properties of the resonant of the teneration of the second o

is the earth menth of them of a sum at the season of some case of a sum of the transfer of a sum of the transfer of the transf

V suppressor la nota s

sgomberava, combatterlo, continuando nel già preso di visamento. È quantunque Marcantonio in consiglio col Giacopo di Venezia e coll'Egidio di Spagna proponesse di aspettare in quel mogo la venuta di don Giovanni e per sua parte ne facesse istanza, a fin di mostrare coi fatti la modestia nel comando e la riverenza al supremo duce, ciò non pertanto ambedue gli si opposero, ed esso dovette consentire con loro. Que' signori discorrevano sul proposito: che l'aspettare non veniva comandato, e neanche ricordato da sua Altezza, che giusi implicitamente fa ceva loro intendere di andare avanti, non si potendo dar animo ai Greci e molto meno salvare lo stato della Si gnoria restando fermi in Corfa, perché il bisogno di questi particolari stava cinquecento miglia più oltre.

E mostrando da una parte la vergogna di starsene neghittosi quando il nemico insultava, dall'altra le infermità delle genti illanguidate dall'ozio, e poi la stagione tant'oltre, e don Gjovanni così lontano, e la sua venuta tanto incerta, e le sue galere così disperse tra Palermo e Messina e tanto poco preparate a spedirsi perchè l'anno non passasse senza frutto nell'aspettarsi gli um engli altri a fin di congungersi poi quando non fosse più tempo, deliberarono i tre generali con voto uniforme (al quale don Giovanni ancorche fosse stato presente avrebbe dovuto per le leggi della lega sottomettersi) deliberarono, ctico, di continuare il già preso cammino e senverne le ragioni a don Giovanni 4. Questo fu il maggior beneficto che ebbe in quest'anno la rega. Ecco la fettera e i ragionamenta di Murcantonio, dall'originale spagnuelo in volgar nostro ve ti, cosi \*\*; --- « Al Serenissimo signor

PARETA CL. 3 .

WARRED Control of High try

<sup>\*</sup> Marcastonio Colonna, Belianne est. Arcei. Co., Even. Lettera al cardina, di Como. da Congo 5 agusto 2572, apud Theoner ch., p. 425 e 4,6

don Giovanni d'Austria. Serenissimo signore dalle Gomenizze 19 luglio 1572. — Questa notte passata ventinove del presente arrivò qui una fregatina del Ragazzoni, portando la nuova che vostra Altezza per ordine di sua Maestà verrebbe in Levante. Ne abbiamo fatto tanto grande allegrezza come non se ne sarebbe fatta più per la presa di Costantinopoli e per la caduta dell'impero ottomano. Lodato sia Dio che il buon animo di sua Maestà ed il valore di vostra Altezza non sono stati impediti da gente malvagia.

L'Eravamo già risolubi di partire in questa notte verso il Cerigo per andar cola a pigliare le risoluzioni di quel che di convenisse fare secondo gli avvisi dell'armata nemica. Sapevamo che Lucciali scorreva il mare con cento quaranta galere ed altri bastimenti, sebbene le galere assat meschare è mal armate, è pensavamo col tenere unità tutta l'armata nostra andar contro lui a sicurtà di vittoria, quando a lui fosse venuto in capo di opporcisi imperciocche abbiamo cento ventisette galere, sei gà-

ARCH. Such. Vat., Armato e diversi d'Halia nel 1572, cod. 1 3439, png. 265, Carla del senor N. A. Colonna al Serimizzimo don Juan de Andrea

« Seille Seine.

a Gumenters, ag de futto 1372.

- Esta nothe passada in del presente il go una fragatità de Ragazon con uneva que Vuestra Adeca por orden de Su Majestad viendria en Levante. Ha sido las grande unestra alegria que no fuera tal la lo-unada de Costeniunopla y de loda su tuevra. Londo sua Dros que la buena voluntad de Su Mujestad, y unior de Vuestra Alteza, no ha sido impedido de sente reim.
- a Esta woche esta amost resuellos de partir para el Zerrgo y de alli tomar conforme a los enitos de les enemigos la recolution de lo que havamos de hacer, pues los avisos birnou que l'achali ero fuero con rio galeras y otras vareles, pera la mayor parte de las galeras muy enmes y mai armadas, y pensabamos con traer junta toda nuestra armada y se guros de la vitoria quanda el enemiga mos bimese a instar; pous tentomos ery galeras, en gareacos, el maos y veinte fuelas, y mas cobraremos en el tamino es galeras de Candia, y dos galeras, y quando nos parecero

leazze, ventiquattro navi, e venti fuste, di più tra via abbiamo a trovare altre dodici galere di Candia, e duo galeotte, e quando a noi fosse parso che l'armata nemica si potesse combattere senza le nostre navi, lasciarle, e andargli sopra con le sole galere. E sappia l'Altezta vostra che le nostre galere son ben fornite di soldati, avendone presi altri due mila cinquecento da Otranto. Pensavamo coll'andare avanti impedire il danno che l'armata nemica potesse fare in Candia e nelle altre isole dei Veneziani, lasciando che si contentasse di distruggere i paesi del suo dominio: imperciocché hanno bruciato tutte le isole di Nixsia e di Paros, e ven vano risoluti a scannare tutti li Greci insorti della Morèa, a disertare la terra e perderne le vittovaglie. Perció questa martina ho richiesto Gil d'Andrada e il General veneziano del loro parere rispetto alla notizia che corre della venuta di vostra Artezza: ed ambedue hanno detto che bisogna andare avanti, come è stato già deliberato. Imperdiocché questo non impedisce che vostra Altezza ne venga appresso: intanto importa molto assicurare la Grecia dai danni, e confermare quei cristiani nella buona voluntà Che se vostra Altezza non venisse, io non so (per quanto

que la armada del énemgo se judiera peleor sur las naves dexarlas, y har a lopalla con todo lo demas, y soba Vuestra Allena, que las galeras vienen bien proveidas de gente que de Otranto me traxeron 2500 soldados. Punsavamos con el se adelante asegurar el deho que la armada enconiga judiora hazar an Candia y un las mas islas de Venetianos, y que les bastase el enemigo de destrutr su tierra, camo hazen pues bun quemado todo la tito da Nixia y Faros y ventan per degoltar macha gente de la Norca, y quilando tambien loda la vinatia de la tierra. Pero esta mahana quite el pareter de Gri de Antrada y elei General venetiano por la nacra que haviamos lendo de la venda de Vuestra Altera, y entrambos dixeron que convenia y r esteunte, como se havia tratudo: jues esto no era de nongun ambaraso a la venida de Vuestra Altera, y importava mucho aseguren la Horta sin daño, y la genie d'ella con su beena voluntad; que tierto si Vuestra Altera mo viniera, no sè ya (por la que aca entrento) caso mas miserable de lo que les nicerara a esta pobre gente y gerdanos el dana miserable de lo que les nicerara a esta pobre gente y gerdanos el dana

se ne dicc) sorte più miscratile di quella dic torcherebbe a questa povera gente. E così potremo ancora difendere le nostre terre dagli insulti che potrebbe, come no detto, farci il nemico. E se noi con la nostra andata ritisciamo a tenerio a bada, dandogli sospetio di sbarchi, sino alla veni ta di vostra Altezza, sarchite ben pussibile che all'armata loro noi potessimo tagbar la strada in giusa che, essendo gran parte di quelle galere fiacche non potessero più tornarsene ai Dardanelli, e quando in faccia mia vollessero farlo, avendo in qui ottanta galere sceltissime, si potrebbero conciare con un bel tiro.

■ Quanto al metterci in alcuna impresa di terra, dato pur che l'armata nemica se ne fuggisse, io non sono di parere che di convenga, sino che non arrivi vostra Altezza: perche noi potremino impegnare la riputazione a cosa che l'Altezza vostra nella sua moda prudenza non fosse per approvare. Avevo già scritto sin qui sempre aspettando che dovesse ven re dopo l'avviso del Ragazzoni, alcuna fregata che ci portasse le lettere di vostra Altezza. Ed ecco che oggi a ventitrè ore la predetta fregata è giunta. Io e Gil d'Andraua substamente abbiamo fatto le porti di vostra Altezza con il Generale e prov-

taintien como ariba digir que nos pod un nar en muestra tierra. I cierra se con muestra yda los hazemos paran por sorpriha que tomasen de que no sa hechase la gente en terra hasta la hemala de l'acstra Anteza, cosa posible serra que esta urmada cortanilos el camano no padrese, sundo partie d'eléa um flaca, holberse a los Cautillos, y quando en mi cora lo quistese hacer tambiém teniendo yo aquá ochevia pateras muy esconidas se les fardita harer tira. El empliarre en impresa en terra ocuque el armada se hai ca, yo no ser d'este par res ha in haria harra ocuque el armada se hai ca, yo no ser d'este par res ha in la habiada de l'acstra diste a por que palificano, nos otras obtiguels por la reputaria a su que l'acid a al terma con su unicha pindemena, no cuncarriere en cita. I temendo escribe haisa a qui, periundo mempra que harra de benir arta fraçata con las carlas de l'acidea Atle à, ha degado a es horas la da ha fragado, y ro con Gil de Andreda hemas he ha lui go el aficio con el Grueria y probie dor, les quares estan los mas cantenta humbres de minuda l'acid ha ha propos de l'acido bienda. Li entra de l'acido chimica la resolutio de l'acido que extintalla

reditori di Venezia, i quali se ne mostrano gli nomini più contenti di questo mondo ed a noi è sembrato leg gendo le lettere di vostra Altezza, che la già presa risoluzione è molto buona, e assai conforme ai auggerimenti dell'Altezza vostra. E così di presente noi partiamo, e ce ne anderemo adagio, avendo a rimburchiare galeazze e navi.

 Bacio le man, a vostra Altezza, desiderando presto servirla in sua presenza Dalle Gomenizze, 29 luglio 1572
 M. A. Colonna, »

Come don Giovanni ebbe ricevuta questa lettera, e sentito che Marcantonio, il Foscarino e l'Andrada avevano continuato il viaggio verso Levante, senza aspettarlo, ne prese mala soddisfazione parendo a lui che coloro gli avessero portato poco rispetto. Dissimulando però lo sdegno, ed affrettandos: esso pure di giugnere in tempo ove il resto dell'armata andava con tante speranze, condusse cinquanta galere del Re sull'istesso rombo tracciato gia prima da Marcantonio, ed arrivo alli dieci di agosto in Corfu. Laddove essendosi confusamente allora divulgati i successi delle Grecia, e lo scontro de' nostri co nenuci, siccome or ora vengo a narrare, la stizza di lui e degli altri suoi non ebbe più freno. Ne altro era a udursi da loro che diffamazioni e querele contro Marcantonio, perché era andato avanti senza aspettare. Cli adulaton di don Giovanni incolpavano Marcantonio di emulare l'Altezza del regio principe, di sfuggirne l'imperio. di usurparne l'autorità, ed altre molte fantasie piene di maltalento o di passione, Onceché den Giovanni, gia tocco

ha sido ming buena y conforme al pare er de l'uestra Allera y aix en esta ora, nos partimos, y serà muy a cificu o con veniorche de naes y ga-lencas. A Vuestra Allera tese las manos esperando en Dios presto servirta de presencia.

« M. A. COLORNA, ».

di gelosia secreta verso di lui pel trionfo dell'anno avanti, e immerso allora nel vortece di tanta malevolenza, pronippe al paro d'ogni altro contro di lui e contro Gil d'Andrada in parole oltraggiose e minarcevol, dicendo pubblicamente del priato, che il troverebbe una volta in parte da poterio gastigare; e del secondo, che gli farebbe tagliar la testa "a

[4 agosto 1512 ]

VIII. — Don Giovanni adunque aveva dato un grancolpo a coloro che movevano dalle Gomenizzo. Questi nonaltro volgevano nell'animo che onorate imprese, ed egli conla sua lettera era venuto a turbarli, perché o non navigassero avanti, o il facessero paventosi e sospesi. Ché, sebbene don Egidio e Marcantonio non avessero udito i fieri suoi propositi, non era però che non dovessero ambedue averli pensati, e non sentirsi crucciare di vedere che senza colpa, anzi per voler fare il debito loro, si avrebbero concitato contro lo sdegno dell'Attezza sua e della formidabile Maestá del Re. Fgulio dissimulo l'interno rammarico e Marcantonio governossi con somma pradenza per non dare né alla Spagna ragionevol pretesto di risentimento, ne a Venezia alcuna, ragione di richiamo. Fece il segno della partenza, e l'istessa sera del ventinove luglio con censettanta vele prese il vento. Fedele alle istruzioni di sua Altezza, senza tentare nel passaggio né la fortezza di Santamaura ne i castelli di Lepanto. tanto dirittamente per mezzo il mare tenne la prua, che la sera appresso raggiunse la Cefalonia, l'altro giorno trapassó il Zante, e alli quattro d'agosto la mattina per tempo con tutta l'armata diè fondo tra l'isola del Cerigo e quella dei Cervi, rimpetto a capo Malèo, donde tutta

4 Serbno 286, 287, 288, 295 Grafiano, 274.



insieme poteva fronteggiare l'armata nemica, sostener i Mainotti, coprir Candia, e assicurare quando che fosse la venuta di don Giovanni al congiungersi con lui. Di che i Greci ripresero animo, e Lucciali, che aveva gal disertato il Cerigo ed era in punto di far peggio a Candia e di tagliare a pezzi quanti Greci trioverebbe coll'armi m mano nel braccio di Maina, dovette deporre i feroti disegni, e tirarsi indietro a Malvasia 15

Non aveva cessato Marcantonio da Corfu, e poi mano mano die andava avanti. da più parti, spedire esploratori e galere a pigliar lingua dell'armata nemica; e tanto gli nomini suoi quanto gli schiavi che spesso fuggivansi da quell'armata, rapportavano che Lucciali con dugento e venti galere e sei maone stesse assicurato sotto la fortezza di Malvasia, quaranta miglia quindi lontana, e che stimando esser don Giovanni in rotta coi Veneziani, e conscio di aver armata più numerosa della nostra, tra poco verrebbe ad assastaria. Laonde in consiglio i tre generali deliberarono che per l'onore della lega e per la difesa dei Cristiani non dovessero partirsi di quel luogo. nè rifiutar la battaglia, anzi ricercarla opportunamente; e che per mettere l'armata della lega a paraggio della nemica bisognasse in ogni riscontro menar seco loro le venti savi e la capitana, quantunque sapessero la gran-

a age to type.

<sup>\*</sup> ROBELL cit, p. 15%.

MARCANTONIO COLOMNA, Alelectore cit

ITEM Lettern of cardinal di Come, thi Cerigo 5 agusto 1572. April THEINER Cit., p. 416, col. a in princ; a sivendo inteso Lucciale che la usnivo cen sio galera, et che il Signor den Giovanni era in rotta co' Veneziami (tico così per dire appunto ciò che il cristiano fuggito dalle mani det Turchi ne dice) venava a compattere), ma che vedendoci accompagnata delle sati tè ne era fornalo redietro. Se Deo te mandesse Sua Alvesca, tuita l'armata turca surebbe presa; e per conseguenzo quasi tuita la Riorea, perchè i Cristiani stanno in arme, el aspetiano il fine di eneste negorio. Questo cane di Lucciali venius a laginar molte lesie nella Morea et briatian fulle le isole des Veneviani el giungere a Lepanto. Ringvario Dio che finora il mastro renire a aeti non è stato in darno dica chi micle »

list coltà che incontrata avrebbero nel tenere insieme datante la navigazione navi e gaiere, chi a vela chi a remo.
Quando ecco in quel consiglio, già valico il mezzodi
venir l'avviso dalle guardie che 'armata nemica compativa da greco; ed ecco a un cenno di Marcantonio quella
della rega uscire in muzzo al canale e farsi incontro a
nemici, accostandosi quanto più poteva alle loro spiagge.
Giudicavano che colà sempre più valorosamente si combatterebbe dove la salute fosse soio nel menar delle mani.
Ma Lucciali contento di aver con alcune delle sue galere sparso un faeso allarme, e fatto sperienza di ciò che
ghi alleati ardissero, senza spuntaz capo Maleo, oggi detto
Santangelo, rese il borgo verso le sue fortezze, laddove
non poteva essere nolestato dai nostin.

[5 18 38h 1879 ]

Ciò non pertanto Marcantonio restò la tutto quel giorno ed il seguente in ordine di battaglia ma non essendosi Lucciali arrischiato a ritornare, egli per vie meglio fronteggiare contro lui, e coprir Candia, andossente a sorgere in capo alle Dragomere, che sono due isolette disabitate, donde meglio si domina il canale tra la terraforma, il Cengo e Candia. Di là per mezio degli esploratori che da mare e da terra faceva scorrere attorno al nemico, procacciava scoprite non solo il numero e la qualità dell'armata, ma più anche gli intimi disegni del Tignoso, a fine di contrapporglisi in ogal parie. E sempre più veniva chiarito che colin guidava tal numero. Il galere quale namo per l'innanzi pensato avrebbe





NAMENCEN CORONE 14 Primite reacts in grow form Verrein 1891 Course Corone or Rober, Mercuria geographys, in ad Rober 1889 Comments Porce accent, Le Isrle model Venezia, 1809 L. S. Bacchov, Manuel de Phote, or S. Tobore, 1838, 3, 111, p. 641
C. 139.

e che, sebbene non fossero tutte armate a dovere, pare non lascerebbe di combattere, posto che a Marcantonio non venissero altri soccorsi da don Giovanni, e che, se le galere cristiane si fossero alcun poco allontanate dalle navi senza dubbio le asval rebbe. Quindi Marcantonio e gli altri capitani maggiormente si stacharono a tenersi quelle navi sempre vicine, ed a sollecitare la venuta di sua Altezza. Di che più volte Marcantonio gliene serisse tesendolo avvisato d'ogni cosa che a la giornata passava.

[6 agesto 1572

Cosi le due armate stettero tre grorni che ne Marcantonio poteva con tanto svantaggio assaltar Lucciali sotto le fortezze di Malvasia; ne questi voleva investir Marcantonio, tanto bene ordinato nel suo squadrone con le navi alla fronte. La mattina del sei di agosto accennando il nemico ad alcun movimento su, capo Maléo, e levatisi i nostri ad incontrarlo, girò il vento à ponente. Per la speciale giacitura della costa nè quelli poterono spuntare il capo, ne i nostri oltrepassario: perche il vento she agii uru e agh altri era favorevole sino alia punta, veniva poi di prua, opposto a loro, quando avevano a dar volta. Laonde Marcantonio se ne ritornò alle Dra goniere ma unforzatosi il ponente, non giunse a rimetter le navi. Alcune s'erratesi ed altre sulle volte andarono quel giorno, senza che il nemico osasse assa irle la domane e bordeggiando e rimburchiate, tornarono al. ordinanza 🤲

[7 agosto 1572 ]

IX. — Dopo queste prime avvisagile le due armate tanto si accostarono tra ioro nel ci sette agosto, che fi-

MARCANTONIO COLONNA, Lettern al curdinal di Como, dal Cerigo si agosto 1973. Apud Tilipinga cit., p. 476, col. 1.

Google

na mente vennero al fatto d'arme. Ed lo ripensando alla ordinanza bellissima dell'armata cristiana in quel luogo e tempo, e dibattendo eziandio la fortuna dell'imperio turchesco, quasi direi che allora per una seconda sconfitta avrebbe dovuto radere abbasso, e i destini della Grecia e dell'Europa in tutta tro modo allora comporsi, se proprio nel mezzo di quella giornata non fosse mancato quel soffio di vento che quasi mai nell'estate non falla. Tanto è vero che i grandi avvenimenti del mondo spesso d'pendono da ben piccole e per noi fortuite ragioni

Era la mattina del sette agosto alto grà il sole, quando tutta l'armata turca, meno le maône lasciate a Malvasia, spentava da capo Maléo, tanto noto nell'antichità per l'ifortune di mare. L'entamente di là vogando presso alla spiaggia, facea la prua all'isola dei Cervi, dieci miglialontana, e poscia virava di bordo mifaccia all'armata nostra. Di colà voleva attendere il fresco ponente, che nella estiva stagione suol mettersi al mezzodi; e con quel vantaggio venire sopravvento ad investir l'armata nostra. Imperciocché accertatosi Lucciali dell'assenza di don Gio vanta, ed avendo ordine dal suttano di combattere controforze minori, deliberatamente divisava presentar la battagha, è prendere tal posta che potesse darghi più sicura la vittoria.

Laonde Marcantonio che continuo teneva gli occhi sopra di lui, e ne penetrava i diaegni (dopo aver mandato a don Giovanni con la galera del capitan Pietro Pardo le relazioni di quel che s'esa fatto ed era per farsi in quel momento) slargatosi dall'isola, muto la forma dell'ordinanza, Perché volundosi assicurare che i nemici at tomuatolo nol battessero da più lati, ma anzi restassero

W Vermin Aracid . 16. V, wee 193

o fontogue mare, Vale cque requaribus undia v

Google

23, 72

essi stessi da ogni parte battuti, cerco miglior posturae laddove prima aveva spartite le navi alla fronte delle galere, le fece passare tutte al di la dell'estrema sinistraverso ponente; affindié quando verrebbe il nemico ad investirlo, dovesse di necessità difilar per prua avanti alle navi medesime, alle quali comandato aveva che nel passággio lo fu minassero con tutto il loro camone; e dappoiché fosse passato, facessero vela sopra di lin, e cost sopravvento assaltandolo per popoa il ponessero tra due fuochi. Mirabile ed ingegnoso partito, onde guarend la salvezza dell'armata sua tanto inferiore di anmero alla nemica. Cosi Lucciali per dar sopra al cristiani col benefizio del vento, e Marcantonio per riceverlo fiancheggiato dalle navi, stettero ambedue aspettando sino al mezzodi che si levassero i ponenti. Ma per quanto ciascun di loro nguardasse alla mossa dei pennelli, questi árvece si restarono fermi a un po' di scirocco e levante. Onde il primo fi, certo aver fallito il disegno: ed il secondo pensò che se ne potrebbe vantaggiare: e che valendosi dell'occasione, la quale contro il consueto gli si offriva, dove il vento non aveva permesso al nemico di venirlo a trovare, poteva egli coll'aguto del vento andare a lui. La quale molto ben scattnita mossa, allegramente accolta dall'armata cristiana, fu di presente seguata. A un cenno tutti insieme spiegarono le vele, e mossero contro il nemico. Sfilavano minacciose alla fronte le navi e le galeazze; seguiva lo squadrone delle galeze diviso in tre corpi, alla diritta il Soranzo, alla sinistra il Canaletto, e nel centro i tre generali, appresso la squadretta della retroguardia E governavano il cammino così che ciascuno sempre fosse all'ordine ed alla posta sua: le navi con tutto il cotone al vento, le gaieazze col bastardo e alcane velacce, le galere coi soli trinchetti e qualche palata, per superare coll'arte marinaresca la grandissima

Georgesto, n. -- 6.

difficolta del tenere a gusto segno nel navigure le navi u le galere e quelle i manzi a queste punto di somma apportanza, massime allora ebe sopra sillatta anione, e sepra extest' no manzi si posava tutto il fondamento di salvar l'armata propria, di offendere la nemica, e di guadagnar la vittoria.

Navigando ora Marcaritonio a gran fiducia nell'ordine predetto, si turbo Laccia i vedencosi un'altra votta su perato nel arte e nell'arcine. Unde commonò a tirarsi in destro, senza pero voltar le spelle, si lasciava andare ingiu verso ponente come l'istesso corso dellaria e della. correcte, coll'ajuto di qualche polata deggermente il tracva. E pri mealzato da nostri era sul volgere a manifestra. fuga, di cac già a argandosi ed a diracciando tutto il canale con le da gento e vente galere d'a vista di cascun o dava segno, se lo se rocco che portato aveva sa la cosi bene l'armata nostra non fosse venuto maso mano a mancare Per la qual cosa sulle quattro pomerdiane, cessaga ogni benche leggerisama baya di vento, Lucciali risols-edi star ferrore non pou essendo possibile a Marcantonio andaryl contro con altro cho con le sole galere, e perforză di remi, che, quanto alle navi, sotto vela cascante e sventata, non era da temer che si movessero. E perche egli aveva nell'armata sua settanta galire di più, faceva guidisso di dever vincere certamente combattendo con le galere senza navej e i nostri per la stessa ragione di non poter vencere senza queste. Ondeche il primo procacciava taghar huon le navy, e gl. artri tenersce congiunte. Armeggiando e senermendo i tempo passava,

la mezzo a sufatto adoperarsi viebbe chi tentò inderre Marcautomo a lasciar le nova e ad assalire il ne mico con le sole gatere dicen los che si doveva contare più sulla verto dei cristiane, che sulla molatudine dei harbari Ma il campione magnanimo che non volevo, ne per eccesso, né per d'fetto, ne per asuci, ne per nemici, torcere dal cammin d'ratto în quella circostanza, rispose non temere già il numero grande dell'armata nemica, ma la opinione pubblica della propria; perche, gradicandosi universalmente da tutti che non si poteva vincere senza le navi, sarebbe stato temerità il tentario dovendo un generale tener gran conto dell'opinio ie puliblica chila sua gente.

Ma se per questo non gl. conveniva lasciar le navi, né anche poteva al paro del nemico stur fermo in battaglia: perché le navi in balia della corrente e del flusso. andavano in deriva, o scarlovano le une sulle altre, e il mettevano in disordine Laonou comando che pur si andasse avanti con le navi alla fronte. È quantanque tale Ordinamento portasse travaglio e pericolo, dovendosi rimburchiare ogni nave con quattro galere, cioè le venti navi con galere ottanta: talché non sarebbe rimasta nell asmata della lega forma muna di squadrone ordinato, e quindi avrebbe potuto perdersa senza combattere, ciò non pertanto trovo riparo all'uno e all'altro inconveniente, dando il capo del rimburchio di ciascuna nave a due sole galere ma queste sceltissime, e per ciò tali da tirare in nanzi i rimburchi, e nel hisogno tornare addietro e nmettersi presto ne lo squadrone dell'ordinanza. Così Marcantonio venne al segno di tener le navi sulla fronte, l'armata în ordine, e la via sicura per andar sebben lentamente, a trovare il nemico. Ma costul che temeva della fatale ordinanza, vedendo i nostri accostarsi, e le navi alla prima fila, non ebbe cuore a sostenerle: anzi quando

Marcantonio Conanna, Relazione denta, in med Sono sue proprie parote

TEM, Narraina dei juiti del selle e dei duce agasto. ARCH. SECRET VATIC., Armola e diversi d'Itaha, aci 1572 p. 290

già venuti a tiro com neiava il canaoneggiare, egli ritrae vasi. E per non mostrar con bratta fuga le poppe, secondo che i mistri avanzavano, secondo e' stringeva la voga a rovescio sempre la giu. l'inchè renuta la notte, sparò a un tratto a sola polivere tut e le artigierie dell'armata sua, e tra i vortici del fimo ricoviento il ripido girar di bordo sinza accencire il finali vergognosamente si nascose tanto che ne per la notte medesi na ne pel giorno appresso non fu potuto rivederi. Mircai tonio restato pal drone del campo, mantenne ai Cristiani la superiorità sul mare "

[S agosto 1571]

X. — I nostri però alaimati i fanali, e avendo già preso con la bassoia tra ponente e maestro la direzione dell'armata nemica, quando s'era perduta di vista, verso quella governarono. Ma sempre guardinghi sempre ordinati, coll'armi in coperta e il bintafuoco ada mano: potendo tra le tenebre avvenire, o una sorpresa di nemici, se ne avessero fatto disegno o di circi a caso sopra di loro, se per via si fossero restati in giulito. Al far deli giorno si trovarono pronti e all'ordine; ma per quanto riguardassero da ogni pirte sul mare, non videro traccia di Turchi tanto scudiosamente si rano nella faga coperti. Per eso Marcantonio, che quasi tatta la notte era stato desto à sorveguare le guardie e a serivere gli spacci, come ebbe la mattina seguente spedito la galera del ca

W M A COLUMNA, Achievar di Graziano cit, p. 264 e 265. Semeno cit, p. 285. Caracciolo cit, μ. 73. Parta cit.

Theire is, Letters di M. A. de Pompes Colomus e di Domenio Grimandi p. 176 e 178.

ARCH. Cou, t. II. p. 300 c. 417.

r Google

th 429.

pitan Vasquez a Corfú, per dare conto a don Giovanni di quanto passava, e ricordargli, con quella modestia che si doveva, quanto belle occasioni di vittoria avrebbe sua Altezza, qualora venisse prestamente a unirsi seco loro, pensò ricondurre l'armata al Cengo per le stesse ragioni di coprir Candia e gli altri possedimenti veneziani, perchè vi era la prima volta andato: bisognandogli ancora rinfrescare le provvigioni e l'acquata, di che pativa di fetto. Ma nel ritornare, alcum capitani, sia che non temessero più né punto né poco il nemico fuggitivo, o vero che dopo due giorni di fatiche volessero allargare il freno e nollazzarsi, sciolta l'ordinanza contro la disciplina, se ne andarono con le galere lungi dall'armata ove meglio lor piacque, non solo in diverse parti dell'isola, ma anche di terra ferma, e non obbedirono alla chiamata, La qual contuntacia fu presto punita, imperciocche stando coloro spensierati, ecco di repente giunger messaggio e correr voce che Lucciali per di dietro all'isola del Cerigo sopravveniva con tutta l'amnata, e che non era ormai à più che otto miglia discosto. Al primo amuncio si feca tumulto tra i dispersi, poi crebbe la calca delle genti al rimbarcare, e finalmente montó tanto alto in tutti il terrore, quanto era improvviso é non aspettato il pericolo. Nondimeno Marcantonio da una parce rifacendo i segni, e dall'altra mandando comini di accorità a raccogliere e ordinare i capitani e le galere sbandate, si mise per mezzo il mare in battaglia, con sessanta vele che in quel panto trovossi attorno, pronto a coprire e difendere le altre. E queste, secondo che giungevano disordinate e paarose confortava e rimetteva e spediva. A certuni pertinaci die mai non seppero né per messaggi né per per segni ridursi ali obbedienza, avrebbe certamente dato quiella punizione che mentavano se di ciò non fossero sitati trovati in colpa curti spagnion di grandi casate,

rispetto ai quali bisogno che Marcantonio e Gil d'Andrada se ne passassiro, per non irritare di più le passion nazonali e na akvimpare maggiorogicata le fila di quell'intricata matessa ". Ma il mangamento per detto di fitti fi, grupo, perdir non solo manifesto la pocadisciplina di gli ufficiali e fece perdere poco dopo l'occastone di una starnatata victoria, ma avrebbe allora condotto l'armata a certa perdizione, se colà spinto si fosse. Lucciali a serprenderla.

Costai però trovavasi per acventura ben lungi e la voce sparsa della sua venuta provenivi, dall'essersi scoperte a ridosso alcane galcotto turchesche di pirați o stracoriicon che starano appostati a ragina \*\* E quando. l'armata nostra rimettevasi, allora la guardia della montagna per tot, altra parte scoperva dade overo quella di Luccal', distante intorno a venti nsigla, che essendosi riella notte allargata per ostro se ne veniva alla vela verso. il capo Matapan, degli anti si decto Tenano.

grassiant is

Siffatto agg ramento det menica mise in pensièra Marcantonio perche essencosi coloro cacciati in mezzo tria lui e don Giavanni, potevano all'improvviso, quando mai sua Altezzi, secondo l'invito, si fosse deaberata di venire avanti voltarglisi contro, apprimerio, o ampedirgli la congrunzione. Omnidi rifornitosi d'arqua e pagarica, e fatte quella notte nuosar le stanche curme, la mattina del nove col vento propizio levossi dal Cengo, e prese a navigare a que la volta, per cove, l giorno avanti si era visto il perioco. Ma per quanto il prercasse tutto il

The Constraint of the second of the second of the second of the contract of the second find, Columna tritalogue ammadirestere ume austs, quia en sis nobeles als quot Hispani fuerant, v. W. CARACCOR &

gromo in ogni riposto seno del golfo di Cofochina, non potè ritrovarlo, talche dopo il tramonto navigò a secco verso il capo Matapan.

Or mentre nel quieto silenzio della serena notte e sul mar tranquillo l'armata lentamente moveva: nel salone di poppa della capitana pontificia a lume dei doppieri, il Colonna, il Foscarino, l'Andrada, il Soranzo, il Canaletto, il Bonelli il signor Pompeo e più altri capitani in molte questioni tra loro si dibattevano di cio che si dovesse fare. Marcantonio, spiegando sue carte, dimostrava la necessità di congiungersi con le cinquanta galere di don Giovanni, per pareggiare i nemici e combatterli con vantaggio. É da ció, non essendovi alcuno che dissentisse deduceva come non potendo don Giovanni con la parte minore dell'armata passare avanti al nemico per cercar la maggiore (al che numo lo avrebbe potuto indurre, massime considerata l'importanza della sua persona) così conven sse loro andarlo a cercare. I Veneziani però né vedevano tanto pericolo al venire di don Giovanni, ne potevano voler lasciare a discrezione di Lucciall tutte le isole loro; e di più facevano toccar con mano e il danno di perder tempo, e la difficoltà di correr tanto mare all'andata e al ritorno con quell'ingombro delle navi-Marcantonio suggenva che le galeazze e le navi potrebbero esser messe in sicuro nel porto di Candia, e poi le galere speditamente scorrere verso sua Altezia. Ma al Poscarino non sapeva così bene di quel doppio andare dal Cerigo a Candia e da Candia al Zante, dovendosi perder il mighor tempo in cercarsi l'un l'altro e noltre diceva cir. le navi a Cantila non le faceva sicure. e che avendo in quelle i viveri dell'armata, era sempre costretto portarsele seco. Altri lo sostenevano, temendo eziandio che in tanta vicinanza di cosi solerte nemico le galere senza le navi nor dovessiro nuscir buone né a

ig ignstelij,⊾1

combattere ne a fuggire; altri lo intpugnavano, appellandosi alla virtu dei capitani nostri ed allo sbigotimento dei nemici, e Marcantonio dentro del ruore rodevasi che per quella difficoltà di congiunzione si desse a don Giovanni ed a' suoi consiglieri il pretesto per impedire ogni impresa, e per mancare un altra volta deluse tutte le speranze di quella campagna.

[10 agosto 1572]

XI. — Or mentre in diversi paren i generali dubbia. vano, venne opportunissimo a troncar le questioni in mezao a loro un prosperevol vento di levante, che senza alcuna difficoltà poteva portarli tutti insieme con le galere, le navi, e le galeasze verso ponente insmo al Zante, încontro a don Giovanni. E pensando tutti che in quel modo fosse bene andarsene colà a pighar tanto rinforzo, Marcantomo fermó la deliberazione e poco dopo, che erala seconda guardia della notte, dato il segno dalla sua. capitana, tutta l'armata fece vela e si lanció a dar volta. attorno al capo Matapan. Ma come si furono avvicinati là presso all'altura di porto Quaglio, quando già tutta intorpo alla luce dell'aurora imbantavasi la marina, si vide ivi presso l'armata numica e Lucciali, come se fosse state la notte in consiglio con gli alleati, e tutti i loro disegni avesse da se stesso uditi, quivi al varco aspettavati per assaltarli se mai fossero disordinatamente o senza il presidio delle ravi trapassati. Laonde a un tratto venne fuori a vele gonfie, e con tanta baldanza che sembrava muovere non già a riconoscere, ma ad investire E Marcantonio con altrettanta prontezza gli si fece in-

in Grantumo ett., p. 269. a Vel film mages l'emites merchet sura ai Amitria élispanisque qui cum sa recut enficiclidas, loscis lorgiversandis frattrandique nunsus ems avai spes fundiereinn a

Google

,5 R 1 . S

contro, mettendo alla fronte le navi, che per fortuna aveva seco, a compensare il disvantaggio delle galere, il cui numero appena montava a due terzi delle nemiche.

Ma ayvicinandosi gli uni agli altri in mezzo al mare, cresceva la fiducia in Marcantonio, e scemava in Lucciale. perche l'ordinanza nostra con quelle poderose navi sulla testa era fortissima. E già il Tignoso rallentava a grado a grado la voga, quando un improvviso accidente lo condusse contro sua voglia al punto della battaglia. Venivacon mo ti danari da Venezia una nave all'armata, che incontratasi quella matuna all'altura del capo, aveva presol'armata nemica per amica; e vedutala tranquillamento navigare in giu senza dimostrazione di ostilità, l'aveva salutata ed esale stato corrisposto. Ma quando si preparava a dare in mano a coloro il gherlino del rimburchio, accortasi dei nostri e conosciuto l'errore, si pose in difesa. Trovossi pertanto quella nave e 1 suo prezioso carico in mezzo alle due armate come segno di lotta, ciascano a gara dell'altro facendo sua possa di tirarsela. Lucciali spiccava dodici galere a sottometterla, Marcantonio quattro a soccorrerla. E già stavano le due armate pronte ad entrar tutte insieme nel cimento, quando Il Turco temendo svantaggio ebbe con un tiro noblamate le sue galere, e lasciata libera la nave, che pocodopo fu dai nostri menata a salvamento. Alcuni gentiluomini veneziani venuti con quella credevano sognare, mpensando all'errore e al pericoio in che s'erano poc'anzi lasciati cadere.

Marcantonio però, come animoso capitano, cavar volle da que, successo il suo pro: e vedendo i suoi far cuore e gli inimici inviure, levò in alto io stendardo della battaglia, e con un tiro fece segno di sfida. Alia quale avendo Lucciali risposto col contrassegno, e mostrato consentire, le due armate forzarono di vela, come per volersi inve-

stire. Giante a tiro di cannone, manca il vento. Lucciali leva i remi, per non venire troppo avanti e à arcantonio rallenta la voga, per non oltripassar le navi. Angoscioso momento. Ma durando ne le due armate l'abbano, tanto si avvienarono, che da una parte e dell'altra presero a sbombardarsi colle più grosse artiglierie. Le colubrine nostre traevano a funa, sa misel a a granto a grado strutgevasi; cuique gaiere di Turchi eran colate a fondo, sette messe fuori di combattimento, alcune galere di Luccial, massime nel como sinistro, davano le spalle, altre pia dalla grandino delle postre camponate si ritracyano, e si vedeva manifestamente il num'eo su tutta la linea a balenare. Allora parve al Soranzo che gundava l'ala diretta di perseguitare i fuggiaschi ed a Marcantonio d'avanzar tutta l'ordinanza d'Ill'armata sotale, di caricar sopra il nemico, e di opprimerlo nel suo disordine.

Stimarono i due prodi che le sole galere in siffatta congiuntura bastar petrebbero li fatto il segno di oltrepassar le navi, dicron la voga nelle loro capitane, e mossero arrancată pez serrarsi a corpo a corpo con Lucciali. Ma come la fazione veriva senza disegno premeditato, anti del tutto improvesa è contraria alle deliberazioni primamente fatte; cosi per la novità del caso nè le squadre loro coa tutta la franchezza si mossero, ne le altreli seguirono con quella prontezza che sarebbe stata necessaria. Marcantonio ebbe seco alla pari soltanto tredici galere, con le due capitane di Venezia e di Spagna; al-Soranzo non tece spalla par che il piccolo stuolo di nove galere; le altre a par riprose avangueano o facciano sosta; e il Canaletto nel corno senstro, sen pre fermo dietro ane pave non volle mai spicearse, lasciando a rieste di se tutta l'armata. Però ad un tratto mutarono le sorti i Turchi ebbero tempo a rimettersi, ed i Cristiani per quella opinione delle nava, tra chi non voleva lasciarle indietro,

e chi già l'aveva trapassate, vennero a disordinarsi più che non fossero stati poc'anzi i nemici.

Il qual fallo avrebbe certamente condotto a ruma l'armata cristiana, se Marcantonio non fosse stato pronto a ripararlo nel mighor modo che per lui si poteva. Là, nel mezzo ove era andato quasi solo un buon miglio innanzi alle navi, intrepidamente ristette a mantenere I campo: e senza mai retrocedere, né esso, né il Foscarigo, nè l'Andrada, né il Soranzo, dettero tempo che avanzassero, sebben lentamente, le galere e le navi restate addietro, sino a rimetterle in linea. Che se la si fosse pur un momento peritato, tal rotta sarebbe potuta. toccare alla Cristianità quale l'anno avanti aveva data. Mail valore dei due generali e l'intrepidezza di Marcantonio, che in quella giornata fu prodigiosa 9, mise tanto terrore a' nemici che mai non ardirono prevaiersi di una occasione che era tutta del caso loro. Anzi avviliti a rincontro di cosi gran virtù, appena l'armata nostra sul mezzodi si fu rimessa in punto di ripighare con buon successo il combattimento, commidarono a ritirarsi. Lucciali nondimeno ostentava coraccio, e mostrava la faccia: ma fingendo che le sue ciurme vogassero avanti con qualche palata a fior d'acqua, faceva di ritorno ponzare i remi a rovescio per dare indietro; poi legava il capo del rimburchio alle galere che aveva da poppa, perché il tirassero fuori, e finalmente sparrendo fumo di cannonate a sola polvere, voitava a turpe fuga le spalle, e come disfatto cedeva un'altra volta il campo a Marcantonio 8.

<sup>94</sup> Jr. CREATESANTE CHIMALINE Lettera al cardinal de Como, del Carigo 12 agosto 1571. Apud Thermals cit., p. 478. « Il Signar Marcamonto a mão gradita a à demostrato in queste dua grarar mesto referesce el producto, che se bane lo la reputara lale, mi à stata molte cara vader questa confirmacione per maggior son gloria. »

<sup>25</sup> SERMHO CIT, p. 290. CARACCIOLO CIT., p. 75

[11 395840 1572]

In quella essendosa messi i Popenti ordinari, le armate dovettero sempre più separarsi. Lucciali di granpressa co' triac tetti e teo hasiardi inducevas: a perto Quaglio, Marcantonio pel vento contrario e per la stanchezza delle genti non potendogli tener dietro rendeva ta bowlo verso il Cengo. Statze la prima notte in mare, e la mattina seguente, sotto il castello, lasciando di fuorile navi alla guardia. Ben si doteva grandemente di nonessere stato ubbicato e segnitato da alcumi capitani 98, e che la loro pertinacia avessegli tolto una certa vittoria. Moderando però le sue parole con quella modesta circospezione che la mezzo al disordine di saffatta lega era. necessaria, senza eccitar tumulti, nè offendere i generosi. conduceva i mancatori dolcemente a riconoscere l'errore e a fame l'ammenda. Luceva, non volersi mettere a gastigare quei capitam che avevano fadato per non mutare Lucciali, che nel sangue soleva lavare la viltà dei suoi. ma invece lasciarii in vita perche tra poco, venendo don Giovanni, avessero agio a dar di sè miglior mostra, e con opere degne sotto gii occhi di sua Alterza lavarsi dal viso la vergogna.

[14 16 sig 0565 1572 ]

Tanto eg i diceva perche ormai tetti convenvano che senza il rinforzo di don Giovanni non potevasi durace a

Locaso est p 27

"Arrya est, p. 324

Gharaso e . p 269

"Serreso est, p. 29 in princ

Caractoro est, p. 75 m bue

quel modo. Troppo piccolo era il numero delle galere e le navi, sebbene per la fortezza loro portassero molta sicurta, pure altrettanto grande incomodo per rimburchiarle e rimetterle; convenendosi poi dipender dalle fortune del mare, dal capriccio dei venti, e dalla volonta del nemico, e star sempre in pericoio o di abbandonarle o di perderle, o di regolare i propri pensieri secondo il volere e la comodità degli altri. Però sapendo che don Giovanui con cinquantaquattro galere era in punto ed aspettavaji, piacque a tutti andarlo a ritrovare, e tirarselo seco loro alla giornata; che per la giunta di così grande rinforzo non poteva riuscire se non felicissima. Quandi la notte del quattordici agosto con vento fresco di levante, che al parere dei marinai doveva durare, salparono dal Cerigo. Con tutte le navi è le galere fecero vela pel Zanse, la matuna del sedici senzialtra novuà vi dettero fondo, e trovarono avvisi di sua Altezza che giunta a Corfu il died era per parurae il quattordici, ed essere due giorni dopo alla Cefalotia per utura con loro, Laonde Marcantomo sommamente rallegrandosene con tutti, massime con don Alonso di Bazan che le buone novelle por tato aveva, pensó esser venaro in buoa punto per veder ristorata la fortuna dell'armi cristiane, e compinti i suoi desideri. Difese le isore dei Veneziani, protetti i cristiara della Grecia, riconosciute le forze del nemico, percosse le sue galere, e tutta la sua armata messa in fuga due volte era pur cotá ove sua Altezza il voleva, senza che per tutti questi servizi resi alla lega non si fosse par un'ora differita la congranzione dell'armata.

[16 agosto | 572 ]

XII — Ma faddove sperava trovare umone e forza, quivi crano a pubbaco danno infinite discordie e biechi



1, 4,9. , ,

disegni, pe' qual doveva la congiunzione da due giorni differirsi ad un mese, poi rompersi l'alleanza e finalmente andame l'autore innanzi tempo a la tomba. Sapeva ben egli l'inflessibile rigore delle gelosie di Stato, e non ignorava i pensieri dei sum tempo ma forse non credeva che gianger potessero a tanto, quanto egli ai fatti ne vide, e quanto a me per inteligenza delle cose che quinci innanzi si racconteranno la bisogno ritoccare. Ho detto degli inganni tesi sui campo della lega per i sospetti di Francia, ora vengo al resto, dopo un breve preambolo.

Al regio consiglio di Madrid era saputo male della. vittoria di don Giovanni <sup>90</sup>, i grandi della Spagna invidiavano alla sua gioria ", i mnistri temevano la sua potenza 🤲 e il Re geloso per infrenario avevagli messo. attorno due vecch marchesi, due giovani cortigiani, e altri sedici consignioni, senza dea quali non poteva farnulla. I Veneziani ed i Romani non solo dal Re e da don Giovanni, ma anche dada balia dei venti, dipender dovevano. Oneste apparenze e soprus alla lega. Erano tra costoro principali don Gonsalvo Fernandez di Cordova, duca di Sessa, e gran privato del re; Giannandrea Doria, principe di Mulfi, già noposimo si mici lettori, Ferdinando Loffredo, marchese di Trevico, e Antonio Doria marchese di Santostefano, strutti ambedite da Filippo a lasciare le sol te comodità dei vecchi soldati per essere intorno al fratelle, e finalmente il Davalos di quella. consortena che dal porto di Tristamo non volle soccor-

of Mancantonia) Colonna al pardinal di Como. da Coriù i settembre 1912

The new cit. p. 481 col. 1, In S. a Sappea Vostra Signaria Illustrissima che in ca te di Spagna scobene Sea Allena pigliò Panno passelo i armata nemica lo raccurro »

Sexимо cit., р. 233 Vedf a p. 170, 170, 300, 307

M PAROTA Cit., p. 252. 19 Tuano cit., p. 201 rere Cipro, e da Corfu non comparve mai con le navi della lega a Lepanto 100.

Essi dovevano stringere don Giovanni, e sifiatament consigliarlo che l'armata di sua Marstà fosse sempre salva, è quella de' suoi nemici depressa. Siccome però nel numero dei nemici erano i l'archi e i Veneziani, e forse più questi che quelti <sup>102</sup>, così per deprimerli tutti e due e salvar se stessi bastava solo una cosa, cioe mostraranimo a la battagna e a ogni potere slaggirla: perchè in tal modo l'armata del Re conservavasi alle spese dei clero: e le due armati di Turchi e dei Veneziani si consumavano <sup>107</sup>. Dell'armata romana, maltese, savojarda, ficrentina e degli altri principi d'Italia, n'ana cura. Non gia che avessero formato in questi precisi termini il disegno, rome io risgiardando alla testimomanze ed ai fatti lo svolgo, ma assai meglio è più secretamente facevano gio-

April Tienness, p. 48 s. Cuesta regnor da a Conta e succembro es April Tienness, p. 48 s. Cuesta regnor da a Gassanni la languno tanto reggetto ed ha santa conségito che è casa demastrisha in una grarra car la determinament runno ad are, che certo sono trent il mot cansigherir il poi bisugna far quello can artio della Lega. Che so prometto a Vostra regnoria limitarissima che da che si consincia a consultare può un armaio neutra, prima che una abbianta risabilo, far ducento migha. Domallina don Gioranni farà la una liboda.

LAPTENTE cit., t. XIII 10. 5.32 à fit consejo desaprobaba la idea de don funa, y el disgustado y cannelo de ver el poto ocuerdo alado adeitas for el Rey su hermano, y suelo al volo de los obrat safelanas, e no pudicado obrar por en carato, desermino dar la quella a límia, a

Churran est, p. 1980 a l'en l'encoranes despacharon a España a Intonio l'opolo a sober si el Revienne gunto a preseguir la tonfoleracion, perque les perceia aspere estos bar les electes, i no las gastos a

\*\*\* ORAZIANO CL., p. 2.65 a énter l'enctos édispanosque cum palam ana citra esses serveto acriarthus quam cum instr. od l' certabatur » Si vedano le trote precedenti.

100 Viano et , p. 201 a Hopemerum id consilium esse ut Venetos incunis et metitous sambiéms absorbant commque didonem belio attribue inde Turcis exponent, hino proprim ambihom, a

Chartanas ch., p. 245. « Hispani veleri considio alteri et debilitari rem venetam pricopialam, saiis habentes Turcas indinere. »

Google

tençe y n

care secondo gli intendimenti loro la persona certa che a tempo e laogo doveva produrre effetti certi: don Giovanni era a far la mostre di guerra a consigneri a impedir la battaglia "", i Francesa a metter sospetti; il re Puippo a levarb; i Turchi a ricevere le minacce, i Veneziani a esser consunti, il Papa e gli altri a restar gabbati

Percio, vivendo ancora san Pio, i negoziatori spagnioli in Roma tenzonavano a sviar la guerra in Africa, e don Giovanni obbligato a dar calore alla pratica, se ne andava a Palerino; e là ammassava munizioni, faceva gente, e staggiva navi; come se gia fosse ferma l'impresa di Tunisi. Ma fatto il decreto di guerreggiare in Grecia contro il gran Sultano e nun in Africa contro i piccoli pirati ecco don Giovanni tornarsene a Messina e quivi far le viste di molta soliccitudine, finchè fu Sede vacante, Eletto però I Papa, venuto Marcantonio e il Soranzo, e richiesto di far vela, pigliava tempo, copriva I secreto, tentava Marcantonio. La finche per liberarsi dalle molestie pubblicava i sospetti di Franca e l'orcine che

Parton el., p. also a la cagione è com occulessima, tenenda gui ripagnoti e pensiere els desegui sum cetale confunino alieno dal fare universanate el imprese de Levante affirma una comunidade el contrario,, el note temperado l'inference de suoi praviere, ma quando l'una quando l'altre cama de civa- que esten ando fosfurano el tempo industi sense ter suita, a

I fatti pero parlano più verità che le paroie, e di quelli se afe gia veduti e se ne verità nice in tra poco

\*\*\* Granton s de p. 253: « Austrius expeditionem in African paraveral sperans qual funtifes, et l'unels hand in la galerentar » l'erien accepto decreto al bellium in Turcas aigne in Green fieret l'imermo Més sunam com tota classe transitt.»

LORENZON ANDER HASSINGS, I do de de m Jean de Andrée Mes Ma Alrich, 1627, p. 153

MS GRAMANO cht., p. 259: a fined ille secreto Columbia aperatral, as petieral ab to ne grout regis interesses benefo verba chiret. 2

Seneno, p. 270. « L'ordine contrario del Re la ritarda:». Non restata però egli (don Giovanno, di mostrer d'affections per manimere in fede è l' nectoni »

ITEM D 27.2

aveva dal Re di non partirsi dalla Sicilia 106 Non guari dopo consentiva a Marcantonio di portare in Levante lo stendardo della lega, ed un piccolo soccorso di galere spagnuole: se non che a talento dei suoi consiglieri tanto assegnatamente gliene dava, quanto bastar potesse 4d aflettare. Venezgani alla guerra, e insieme a non far possibile la vittoria 197. Partitosene Marcantonio ai sette di lugho, credevas: da ciascuno ch'egh potrebbe liberamente condurre la guerra, ma don Giovanni il faceva raggiugnere alle Gomenizze; annunciavagli il grati zelo del Re nel posporre gli interessi suoi al pubblico bene, prometteva di portargli il soccorso di tutta l'armata, scriveva a senno dei consiglieri lettere d'ambigui concetti, intimavagli di andare e di restare, d'opporsi al nemico e di non far pulla, affinché da sé pighasse quest'ultimo partito, e ne portasse il biasimo 148. Appresso sua Altezza moveva per Corfù a mostra di gran prontezza; ma lasciavași indietro în Messina le galere di Giannandrea, quelle del duca di Sessa, e menava le sue sprovviste di vettovaghe \*\*9 Finalmente sentendo che Marcantonio era scorso avant, a raggiugnere il nemico, e parendo a lui (per quanto) gliene dicevano i consiglieri) di essere stato defraudato nell'onore, non sapea si celare lo sdegno "" che non rompesse a parole ingiuriose contro il Colonna e l'Andrada,

Goglarkotti. - 6.

44

<sup>100</sup> Chancoolo ele, p. 62 a l'atte il mondo mormerava del tardare a Vessina, lore consumali in quaste pratiche inforno a venti giorni ai venl'isette giugno venne ordine del ra che don Giovanni non si doveste minovera.

<sup>10</sup> GRATIAKUS Cit. B. 261: 4 Nec omnem classem esse millendam ne victoriam darent; nec nullam, ne necessitatem deponendi belli Venatis faccente b

<sup>105</sup> Vedi ropra a capa VII, la lettera di don Giovanni, le considerazioni dei Venezioni, e la risperta di Marcantonio.

<sup>\*</sup> M. A. COLOUMA, Relaxione city in fine

<sup>\*\*\*</sup> CARACCIDAD CIC, p. Ra.

facen on segno a famic vindette. La di genza di Marcantinio, e lo suchi frequente delle lattere e delle gallere controllava tanto il pu dio che i tutori e venendo call'armata notizie o suistre o prospere sempre era colpa o di a temerichi o cella imprudenza di Marcantonio. A lin tanto il perdere quanto il vincere tornava male <sup>228</sup> tel si Venezioni nocciva egualmente aver sea A. tazza vieno che lontano. A

Arrivata poi a Corfu la galera spagnuola del capitan Pedro Pardo che Marcantonio aveva spedita per avvisare delle novità occurse s'ao alla mattina del sette agosto, si riempi di terbamento l'anano di sua Altezza, e dei consiglieri secreti; imperciocché avendo Pietro copola sua partenza per pri ore sentito da lingi i rombo. delle campunate, come ho detto addretto, e facendo giudizio che pel piscol minoro delle galere cristane, per l'ingombro delle navi, e per la poca obbedienza dei capitani, non potessero avet vento, fanto erasi persuaso enc Marcantonio fosse stato rotto e l'armata perdita, che in secreto dette l'una e l'altra cosa per certa al marchese di Santacroce, e dopo in pubblico all'istesso don Giovanni 74. Di che teth gli altri consigliere, giucando di fantasia al pari del Paroo menarono tanto scalpore contro Marcantonio, e presero così gran paura di Lucciali, che non sapundo ormai cosa, più tare contro il primo, pe-

+9.4 · · ·

<sup>10</sup> Seagne p. 287 m fire, 286, 288 e 298.

GRAZIANO CIL., p. 274

CARACCIOLO cit., p. 79.

<sup>153</sup> CRAZIANO EN . p. 269 a Columna an um un sabat Parem profecto secundo adversación ver sabat involvent fore a

P3 ASTICAT: LA TURRERA Historia general Astrodolid indict, chas. p 64 a Las Venecianos reculate muy corgados os tres años, em sacur trato, y puedos an mayor peligra, que promera, desan que televido de ser las arma las per abril en Cartin, no fueron antes de agosto y que pudiendo don Juan ye a huscar al armada, queto que se bolisese par el o Cortin »

<sup>26</sup> Свадилю ent., р. 212 - Баккио et., р. 281.

come salvarsa dal secon, o, restar no istapidia a Corta. Comparve da langi in mane casa gascot a che prodeg giando se ne veniva in quel porto; era di messaggeri mandati gia molto tempo da Marcantorio a tenere avvisato don Giovanni del suo viaggio. Invece la presero per antiguardo dell'armata nemica, e dettero subito all'arme. Non solo don Giovanni con tutte le galere tirossi in gran fretta sotto la fortezza, ma fece pur qu'vi accalcar le navitutti insieme palpitanti aspettavano essere in breve da nemici assaliti. Erano in panto di brumare le navi, e salvare la personi in turra. <sup>25</sup>.

[18 302 0000 14 2]

Cosi stettero per due giore in vari e paurosi disegni. Ma non vedendosi Lucciali, ne segno alcuno di
armata nemica, quando si disponevano a spedire uno
stuolo di galere rinforzate per raccoghere gli avanzi della
supposta sconfitta, ecco sopraggiunguri don Alonso di
Bazan dall'isola del Zante a d'mostrare non solo la vanità di quei timori, e le fillacie del Pardo, ma anche a
riferre con tinta certezza che Marcantonio, invece di esser
stato disconfaro dai Turchi avevali due volte con loro
danno e vergogna battuti e cacci ti in fuga- e che titta
l'armata da lai condotta sorgeva vigorosa al Zante, nulla
più desiderando che congiungena prestamente coll'Altezza
sua per tornare a più gloriosi diment. 108. Cadate le paure
matere ro un' altra volta i rancore.

[20 agusto 1572 ]

Stavano a mezzo agosto i nostri capitani cosi: Marcantonio, coll'armata veneziana e la sua, più le ventidue

us Sieren i cit., p. 288. Caracciolo cit., p. 70 e 71 116 Derend cit., p. 291



galere di Spagna e le venti navi della lega, in tutto censessanta vele, giù al Zarte proprio sulla fronte del paese nemico; don Giovanni, con cinquantaquattro galere del Re e alcune navi da trasporto, digento miglia addietro, e più vicina al Italia, nel porto di Corfa, in mezzo a loro la Cefalonia, quasi egualmente dagli uni e dagli altri discosta. Con questo però che, volendo andare avanti, doveva don Giovanni di necessità venire oltre alla Cefaioma ed al Zante, ma non Marcantonio. Il quale, per essere già al capo opposto, non potova tirami addietro a Coda senza perder tempo in quella strada due volte, e senza lasciare sbrigliati i nemici, e smarrime la traccia. Ció non pertanto vedendo per sua pradenza come gli facesse mestieri dare anzi nel soverchio chi nel difetto sul fatto di onorar don Giovanni, perche la lega si mantenesse, persuase ai Veneziani che, lasciate le navi al Zante, con cento e venticinque galere se ne venissero insiem conlui ad incontrare sua Altezza sino a la Cefalonia, Nella qual cosa egit dovette travagliarsi assat, sembrando duro a quei signori sobbarcarsi a tanto peso inutilmente, e ristancar le ciurme già stanche da tante fat che e lasciar senza difesa le navi al Zante, e le isole loro in preda al nemico. Pure, non se ne potendo altrimenti, s'acconciarono a seguarlo; ed il venti d'agosto approdarono ad Argostoli, fortezza e sorgatore principale della Cefalonia Di là spedirono più gajere a far chiamate è contrassegni. perché den Giovanni a sicurtà vi si conducesse \*\*\*

[16 agusto 1974]

Sua Altezza intanto dopo fatta una leggera provat di navigare verso la Cefalonia, erasene ritornato a Corfú.

147 CARACCIOLO Cit, p. 77 SERENO CII, p. 293

Google

+9v+ .... ·

Fosse timore di Lucciali, o malizia dei consiglieri, o volontà di abbassare Marcantonio <sup>118</sup>, senssegli tal ordine che se voleva la congiunzione venisse con tutta l'armata in quel porto, ove aspettavalo <sup>119</sup>

lo lascio qui libero sfogo alla giusta indignazione dei Veneziani, che sempre delusi a un modo e abbindolati a Messina, a Corfu, al Cerigo, al Zante, alla Cefalonia, e ora da capo a Corfu in andirivieni continui perdevano il tempo e ogni altra cosa; compensati soltanto dal superbo dominio di quel garzone che a suo talento, quantunque assente, arrogavasi il comando sopra gli altri due generali della lega, i quali a lui stesso presente potevano coi loro voti dar legge 1<sup>st</sup>.

Lascio eziandio un secreto corso all'indignazione di Marcantonio che vedeva ogni giorno farsi più difficile la mediazione sua a conservare la lega per la quale aveva sostenuto tante fatiche <sup>121</sup>. Dirò soltanto che Romani e

<sup>108</sup> Guaranno, 273, a Indignabantur Cytheris Zacynthum, inde Cepha Ecniani, numi Corcyram quoque evocari... nec Columna dolorem comunctar En cuius confumetium ficri id ab Austrio ferdostur »

<sup>110</sup> La lettera cavata das codici vascent. ARCH, SECRET., cod 3439.

p. 353 con la firma autografa di don Giovanni, data di Corfu 26 agosto 1572

a Sepan que convicue di beneficio comune de los collegados que se vengan luego sin minguna dilacion, y can la mayor brevedad a este Puerlo, donde los aguardo » Corfu! beneficio comune!

<sup>100</sup> GRAZIANO, 274 a... Cum Venett stomachantes tam suprabum atlate-

<sup>\*\*</sup> М. А. Соложна *al cordinal di Como,* del Zanto, 29 agosto 1572. Spedita per un servidore la posta perché lo spaccio andasse sicuro зелле essere intercetto.

The sun cit., p. 479 a la fa moite mai giudilio di queste negolio net quate a me è giovate tente pace il servir così dene appresso il ministri di Sua Maestà, che sola l'impinia affetione che porto si servitio di Nostro Nignoro... un la passer questi croce... Che polevo so far pai per graha di Dio di quel che he futto? . Il giusto risantimento mi trasporta... Però bisogna aver patientia, è quatarsi della sua cossientia, la quale lengo so tanto guetto quanto dir si passa. » Altra lettera del 1 settembre, l'oidem a Sicchè d'è troppo che fara a conservare questo negotio et alle volte varrei esser non solo qui, ma in 1 ru, sia, ui pagna et per tutto; ch'è musa

Venezani, stretti a chinara alle vogile altrui, divettero dalla Cefalonia tornare al Zante, levarne le navi, rivolgersi un'altra volta alla Cefalonia, e colle navi appresso turarsi a Corfu mentre la celali libero la ogni freno di serti va il Congo e riluceva a disperazione i cristiani di Candia e di Morra, bultano Selim non avrelhe potuto fare risoluzione a se si esso più utile di quella che aveva fatta den Giovi mi pel richia nare i Venezane dalla Cefalonia. Il armata ottomina i pighava la padrocanza ed i collegati perdevano il filto dei disegni incomunciari, la sciavano la traccia dei nomei, abbandonavano i cristiani d'Oriente gittandosi tutto dietro le spalle per treccato migha di mare.

[i setupation 7572]

XIII. — arrivato pertanto Marcantonio a Corfii che era il primo di settembre, trovò al di fuori allegrezza grande della sua venata, e salve d'artigherie e festa che i più facevano nel vedere finalmente insieme tutta l'armata già da tanto tempo divisar ma entrato dentro aclla galda di don Giovanni per di nostrare con le lettere di sua Altezza che egli aveva esegnito quanto in esse si conten va, conforme al debito suo, di a Giovanni senza alcun segno neppur un cortessa le lettere si interne, e gli intimò di ratirarsi, non volendo mente udare da lui delle cose passate. Cai Marcantonia rispose che se non poteva mostrar le sue ragioni a Corfà non gli sarelabo livietato portere a Roma e a Macridi prima di essere prevenuto dalle sui stre relacioni di suo nome il ascer-

CARACCORIA p 78





whitevan vedes persee and conservation faits, to quate non to exsender, non so partie we develo destate or expectively effect, a benches desta Criticanillo.

On Francisco Length Since use de Va querra Value from Silva Annii Sirva Annii Annii

rebbe all'armata in luogo suo Pompeo Colonna: e poiché tornava aon gradita l'opera sua, gli si desse licenza di partirsene. A questo replicò don Giovanni fargli mesticri alcun tempo a risolvere. E vedendo como il congedo di Marcantonio sarebbe suo gran biasi no, la mattina seguente gli fece dire che non poteva dargli licenza e Marcantonio, rispondergli che non era d'animo a restare di buona voglia senza potersi discolpare.

Po Caracciono, p. 78. — Seseno, p. 294. Dan Pozzo p. 53. Adminis, p. 915. D

ARCH. SECRET VAT, "Irmata e diversi d'Italia, civil 3439, p. 366 lo quei giorni Marrantonio dopo aver sontio di inte queste cose ampia nuote al cordinal Colonna man inva al Papa la seguente lettera di suo pagno e Santissimo e Realissimo l'Indre

a De Gomenio e. 7 seitembre 1572

a Il Cardinai Colonna informato della persontione che la hazuto da poichè servo la Sude riportolica darà conto a Vastra Suntità di quasto lo habbio necessità della sua protetione. A lei rimettendoni, resto baciando Il sua santissimo piedi.

\* Flumelissimo el fedelissimo suddito el servo di Vostro Sombià
4 MARCO ANTONIO COLONNA.»

Al re scrivera

45 C K M

A signor don Cioranni na nitimo ne scrisse che tornassimo futti in Corfu Ma non el scrisse che non partissimo, come il. Ul hamà visto per la capia delle tettere che se le mandat starrà ancor saputo come no un governa irovando così grande et incredita armata di Turchi II non ostante questo, el che li l'enchant lenguno ha un salvato andre et le altre isole per la mostra anuata aventi venguno alcuni ad unpi essimiar sua Arteva che sia di me mat sadde fatta. Onde finora uon ha netato che in parti ni le dia conto delle mir attora. Comichè se in havesa fullo bene, non polesse assara une sua Missa a ausora ni u a fesse pinitalemente governato supplica l'astra March a serbarmi un arecchia, perchè qui in tutta questa a inata chiare et honorate song te mic attoral. Solo desalveo che la M. l'esa della vertiti mico unata come lo sarà sua stituto di la mata momenta arecta 1. M. ene si vertica esser di che e uno guiere, el he sette se ue afondarenno la secunda polla che si incontrammo, el a V. M. batto le mani

« Di Corfu, & 2 stitembre 1572

Imña el Deño suddilo el servo
 M. Antonio C.»

Section 1

Anche G.l d'Andrada commendatore dell'abito di san Giovanni gerosolimitano, per le minacce avute nel capo, parlò di ta maniera con sua Altezza che fu mputato magnatimo; perché coraggiosamente si offri pronto alla pena quando si potesse trovare esserne in corpa; e francamente gli disse che, per non servire più a lui, nnuncierebbe ad ogni carico nell'armata del Re, tornandosene a servir privatamente alla sua religione in Malta. E a Marcantonio profferse una lettera, scrittagli di proprio pugno da don Giovanni negli stessi termini dell'altra che sua Alterza si era ripighata, affinche non restasse senza difesa; col dure che, potendo ajutare la ventà in persona di tanto merito quanto quello del signor Marcantonio, non avrebbe mai né per timore né per qualsivoglia artro rispetto lasciato di farlo. Launde don Giovanni si trovò stretto a rispondere che non potea consentire ch'egli si partisse; e l'altro a soggiungere che resterebbe a servirlo quindi intanzi per amore, laddove prima avealo servito per amore.

Raccoise adunque sua Altezza da ogni lato confusione perché al postutto la reità di prendersi a gabbo la lega era in lui, e non in quei due degni campioni che egli avrebbe voluto punire di aver fatto quello che far dovevano non solo per debito loro, ma anche per ordine scritto di sua mano. A tale fu condotto don Giovanni dai biechi divisamenti della corte e da' rei consigli dei tutori. Che nell'armata cristiana, se tu ne togli i promotori di siffatti disordini, non restò alcuno il quale non ammirasse la magnanimità dell'Andrada e la virtù del Colonna intorno a loro crebbe sempre più la venerazione e il rispetto di chiunque aveva sentimento di lealtà e di onore <sup>214</sup>. Marcantonio in quella così ardua prova, vin

<sup>2</sup> Sarkno, 206 - Carrieroun, Ro. - Amerana, dis

cendo se stesso e temperando lo sdegno (che tanto mai grande non si accende nei petti generosi quanto al veder vilipese le opere magnanime da chi men dovrebbe) nelle parole e nei fatti prosegui non solo coll'istessa fede e valore; ma, quel che impossibil parrebbe se non si fosse da tutti veduto, con maggiore virtà. Nè è da tacere che di questi brutti vezzi ricevuti da don Giovanni, nelle secrefe corrispondenze un cifra, é nei preziosi codici colonnesi, che io per cortesia del gentil cavaliero don Vin cenzo Colonna da un capo all altro ho diligentemente studiati, non se ne parla altrimenti, se non con eroica moderazione: segno manifesto che l'anima di quel grande, usa a infrenar le private passion, per servire agl interessi comuni, non sentiva il basso livor della vendetta. Anzi nelle lettere al cardinal di Como, segretano di Stato, senvendo in quel o stesso giorno del primo di settembre, non fece motto di risentimento, ne si querelò dell'oltrag-930 fatto nella sua persona alla maesta del Pontefice, ma per non giunger esca al fuoco, in quanto a don Giovanni se ne passò, toccò a pena il fatto di Gil d'Andrada, e descrisse lo stato della lega con tanta gravità di sentenze, che lo senza uscir gran fatto dai confini della presente materia mi prenderó licenta di qui recarlo colle sue stesse parole \*\*\*

c lo vedo quanto questo negozio della lega è a cuore di Sua Santità, e però è bene che sappia che per volerlo conservare di bisogna diligenza, e non meno quella che qui si procura, quanto col negoziare in Spagna e in Venezia e coll'Imperadore. E che Sua Maestà Cattolica si risolva se questo negozio le sta bene, o no. Se le sta

<sup>18</sup> M. A. COLONNA, Lettera al cardinal di Como, da Corfii, i settembre 1579. Apud Timoun cit., t. 1, p. 481.

AACH. Cox., Due lettere di M. A. el Re di Spegno. t. I. p. 272.

4 277, nelle quali presso a poco produce le atease region:

bene, lasci da parte quello che meno importa, che certo ei fia gionoso con salute certissima de suoi stati. Se altramente la intendono, sarebbe molto megho levar Sua Santità da questa continua ansieta, e che ogruno faccia il fatto suo. E certo qui hanno mal consiglato Sua Altezza a farci tornare con tanto incomodo, lasciando in mano dei nemici il paese che con tanta fatica avevamo conservato, per dover forse poi fare il medesimo d'andare avanti oltreché poi (finché Sua Altezza non si congrutgeva) avevamo pur l'autorità delle deliberazioni, ed egli non poteva, commandare con tanta autorita. Oriesto io non lo dico per me: che l'ubbalir Sua Akezza mi è felicità (che sono avvezzo ad andar sotto ogni spagnoluzzo). ma per li capitoli e per li Venezani. Ed hanno messo in disgrazia di Sua Altezza Gil d'Andrada, il quale concorse in quel que si doveya. Sicciné en é una troppo che fare a conscryare questo negozio, ed alle volte vorrei essere non selo qui, ma in Venezia, in Spagna, e per tutto. Che è miserabil cosa vener perire una congiunzione già fatta, la quale non vi essendo, ne si dovrebbe né si potrebbe desiderare e procurare altro a beneficio della Cristianità lo so ch è superfluo entrar lo in questi particolari che nostro Signore sa e vede fitto; ma l'importanza del negozio mi fa trascorrere, stando impiegato nel servizio di Sua Santità, A Vostra Signoria illustrissima bacio le mani. Di Corfe al primo di settembre 1572.»

Prudentemente in questa lettera Marcantonio toccava i punti fondamentali de la maggior causa che in quei giorni si trattasse in Europa. Qui la necessità della lega per pubblico beneficio acida Unstantar qui la doppiezza della corte di Spagna, ci che dopo tre anni ancor non si sapeva se la lega le piacesse, o no, qui il mal governo che facevano i consiglien di don Giovanni l'oltraggio ai Venezani, le non meritate minacce a Cil d'An-

drada, e qui l'ammo grande di Marcantonio che tace delle sue offese, che non ricusa sottomettersi a chiechessia, si veramente che non ne venga alcuno sconcio al bene pubblico della Cristianità. Ed è per questo che a me, conx dal grave officio di storico viene imposto, conviensi tanto più rendergh ragione quanto maggiore mi si mostra la sua virti; e senz'altro rispetto se non della pubblica moralità, biasimare apertamente i soprusi, le doppiezze, e dirò pure i tradimenti onde i cortigiani ruppero il corso alla prospenta delle armi cristiane, le frodarono del frutto della gran vittoria, e ci abbandonarono a quei lunghi disastri che avrò per molto tempo à descrivere nella storia della mia manna

[6 settenshre 1974]

Quanto ai fatti, qui potrei finirei non avendone a tro notevole. Ma percocche non cessarono ne i disegni delle grandi imprese ne le arti di rumarle, ed io mi trovo avere mi mano le secrete pratiche, e le fla, e ie ruote di quella macchina, stimerei troppo gran difetto togliere agli stu diosi tanta messe di ammaestramenti quanti se ne possono quindi cavare. Perocche il tanto negoziare di quellanno per la sua importanza era fondamento di salute o ruina alla Custianità ed all'Italia, e per le tanto sotuli arti adoperatori ha potitto, tra le accuse degli uni o le recriminazioni degli altri tener sospeso il giudizio dal mondo sino ai nostri giorni.

Finite le dificoltà della congrunzione, cominciavano quelle dei consigié. Chianque aveva ad arte condotta la stagione tanto minanzi, bisognava pur che se ne previ lesse e ne cavasse costrutto. Dicevano non esser più tempo di imprese rilevanti, nè di liberare la Grecia, nè di pigliare più fortezze ai nemici, e nè anche di combattere contro Lucciali, perché troppo più potente la

quanto non si pensava; ma solo di nmandare le navi in Sicilia, e con le galere insegure e molestare ada coda l'azmata nemica; e le più grandi cose rimetterle all'anno venturo. Alle quali induzioni contrapponevasi Marcantonio, dicenco: troppo onore volergli fare il consiglio, che dopo aver lui potuto con piccol soccorso due volte superare il nemico, non consentiva che con tutto il nerbo della lega potesse farlo sua Altezza: ripensassero ala vittoria dell'anno admetro e vedrobbero che quella ne darebbe questa, se in Dio e in sé stessi quanto si dovova confidavano: risguardassero in viso la manneria cristiana, e la mettessero al paragone delle spaunte genti turchesche: noverassero gli archibugen, e troverebbonli tali di qualità e di numero da combattere non contro dugento, ma contro trecento e piu galere attendessero finalmente alla stagione che sollocitamente pressavali non a smettere le imprese perchè erano venuti, ma a rompere gli indugi, Cacciassero una volta la paura dei Turchi 66

Non potendosi trovar risposte a siffatte ragioni, senza rimnegare l'evidenza e l'onore, il consiglio stava per assentire al parere del General pontificio, sostenuto dal veneziano e dal suo luogotenente, che eran quivi tutti maggiori capitani soliti a intervenire, men che Pompeo Colonna, eschiso quel giorno dal consiglio per volontà di don Giovanni, e a ingiuria di Marcantonio <sup>10</sup>. Se non che il marchese di Trevico, gran privato di Spagna, rifacendosi sull'argomento della speditezza, suggenva di

<sup>ा</sup>ळी है क्ट्रान्स्ट के पूजा sopra inkata

Saupio, p. 295

CARACCTOLO, p. 80

<sup>\*\*\*</sup> Grazzatio, p. 274, a Austrius attenutum a Catenung animum non dissemula it ut a cano truen 'decam tensino admisso Serantia, Pengerism Cotomam, ante adhibert sotitum, in M. Aniana contunction prohiburit s

Акси Соы, t. I. р. 279

lasciare le navi, le grosse artiglierie, i cavalli, ed ogni altro apparato di guerra campale, e con le sole galere inseguire Lucciali, sforzandosi a dimostrare che assai ne avrebbero a poterlo combattere; e che, alla fronte di così grossa armata com era la turchesca, non sarebbe possibile në sharcare in terra, në adoperarsi ad espugnar fortezze, né a far conquiste, Freddi consigli di vecchio cortigiano. Marcantonio pero con caldi ragionamenti, e da valoroso generale, rispondevagli: non doversi pensare che il nemico faccia ogni cosa bene, perché cosi non si verrebbe mai al punto d'assalirlo; ma potendosi andare a sicurtà colle navi, sarebbe da vederlo in che termini fosse. non essendo difficile incontrario in tanto disordine, per la sollevazione dei Greci, per la debolezza delle sue piazze, e per la perduta riputazione da aversi a pentire di essere andaŭ senza le navi, e senza tutti quegli ajuti di vittovaglie, di soldati, è di arredi che in esse si tenevano. Quindi richiedeva che di presente si dovesse far vela, le galere a ritrovare l'armata nemica, è le navi à seguirla e quando non si potesse costringere il nemico alla battaglia navale s' mprendesse almen Lespugnazione di alcuna delle sue fortezze.

[ f settembre 1572 ]

XIV. — Presa la deliberazione conforme al parere di Marcantonio, le galere salparono da Corfu alli sette di settembre, e le navi sciolsero verso il Zante, ove si era ordinato che dessero fondo ed aspettassero gli ordini di sua Altezza Intanto don Giovanni s'era lasciato intendere dai Veneziani come egli teneva che le galere loro non fossero provviste a dovere ci fanterie, e quindi dovessero rinforzarsi, con ricevere a bordo soldati di sua Maesta. I Veneziani però offesi dall'incontrato loro per simil ragione l'anno avanti, non potevan pure sentirselo ricor-



dare, e di pra tenevano praine espresso del Senato di non prenderne a mun patto. Quandi Jacopo Foscarmo apertamente si rifutò, dicundo che la sicurezza del suo naviglio tanto a cuore stava a lui medeseno, quanto a chunque altro che suntiva di non avere alcun bisogno d'ajuto: ed in prova citava i fatti recenti. l'avere in Grecia due volte combattuto e fugato il nemico, e nel ritorno eziandio preso cinquecento fanti dalla fortezza di Corfu. altrettanti dalle navi, e così provvisto anche meglio che non bisognava alle sue galere. Ma don Ciovanni reolicando, e quegli persistendo, y unsero a tale che niuno di loro poteva più rittrarsi dall'impegno. E chi sa come sarebbesi terminata la contesa, se non fosse quivi stato a mediatore d'ogni differenza quel sottile ingegno di Marcantonio, il quale con una delle sue destrezze tolse ambedue d'impaccio Don Giovanni mettesse il rinforzo, ed i Veneziani non ne ricevessero da un cloè, invece di soldati spagnuoli andassero mile e scicento uomini delle fanterie pontificie. Li rassegno di presente sotto tredici capitani al commissario Contarini, e ne prese nelle sue galere altrettanti di queni del Re 20. L'intramessa dei Romani nell'armata della lega, massime sotto a tal capitano qual era Marcantonio, nei maggiori bisogni riusciva opportuna a riparare i disordini e a mantener la concordia, Non poteva però rimechare ana perdita del tempo; chè in queste pratiche se ne passarono cinque giorni.

[11 Wettersons 1572]

Erano pertanto alle Gomenizze tredici galere, e due navi del Papa; settantasei galere, e ventiquativo navi de-

№ The arcs etc, lib. 54 c. ag in the Следосиль etc, p % Бенемо etc, p 297

Google

٠, ٨٦٠, ٨

Re; cento cinque galere, sette navi le sei galeazze dei Veneziani, più cue galeazze dei granduca di Toscana, che unite insieme facevano grossa armata di cento novantaquattro galere, trentatre navi, e otto galeazze, tutte acconce e corrulate d'ogni cosa necessaria a navigare e a combattere. Allora parve a don Giovanni di metterle in ordinanza, divise la squadre, e contrassegnate da pennoncelli di diversi coloni. Nella battaglia galere settanta di giallo al calcese condotte dai tre generali della lega; nell'ala diritta quarantacinque galere, di verde alia priia, sotto il marchese di Santacroce; nella sinistra altrettante d'azzurro all'osta, sotto il Soranzo; e nel retroguardo di bianco alla poppa, con pri di trenta galere, don Giovanni ci Cardona le galeazze, guidate dall'intrepido e veterano comandante Francesco Duodo, all'antiguardo; due per ciascun corno, tre sul fronte della battaglia ed una alla coda, le navi finalmente la canco di don Rodrigo di Mendoza e di Adriano Bragadino, alla vela tutte in un corpo sino al Zante, e là pronte ad ogni cenno di sua Altezza

ARCH COL., t. l, p. 276. Lettere de M. A. de cerd de Come, e t. IV., p. 118 è le Russegna de 1614 soldate postifici passati de M. A. al composação Contario por resionado de l'accusta veneziana. Econos la nota

|     | C. College                           |    |          | 13-,       |              |
|-----|--------------------------------------|----|----------|------------|--------------|
|     |                                      | 5  | undala   | Feriti     | 7 rists      |
|     | « Compagnie t Capitani               | Ěя | €3.5€7 € | a informer | COLUM        |
| J.  | Andrea Cardon (di Nami)              | +  | 1 22     | 7          | 4            |
| 2.  | Viscenza Orivieri (di Pesam). , , .  | p. | gr       | E 2        | >            |
| 3   | Orsino Farrari (da Roma,             | 1  | 1 48     | IВ         | 1            |
| 4   | Marcello de Bologno                  |    | 1.43     | 54         | - 1          |
| 5.  | Ruttlia Conti (di Roma)              |    | 150-     | 12         | 3            |
| 6   | Finippo da Civitanecchia             |    | 1.39     | 3          | 19           |
| 7.  | Flaminio Brandatini (da Forti)       |    | -9.5     | 5          | 1            |
| - 8 | Pierheope da Nocera                  | -0 | 1.59     | 3          | 76           |
| 19. | Cetera Caroffa                       |    | 1408     | 17         | The state of |
| ΙΨ  | Vincenzo Golectii (da Roma)          | ,  | 20       | 8          | 31           |
| 1.3 | Francesco V. Signoratii (di Perugia) |    | 1.15     | Fβ         | de           |
| т 🕫 | Hastiana Bamilys                     |    | m pl-    | 7          |              |
| 34  | Odregring Sündadılı (di Osima)       | h  | 78       | 4          | 3            |
|     |                                      |    | 1474     | i ja       | žė >         |

[tile id notten one 15.52

Con quest ordine salparono dalle Gomenizze agli undici di settembre, la sera dettero fondo presso all'isola Erici sa, oggi detta il Paxò, e la mattina, levatisi per andare verso la Cefalonia, ebbero incontro due galere che per ordine di Marcantonio avevano spiato i movi mendi dell'armata nemica, è venivano a riferire trovarsi buona parte di quella in Portogiunco presso a Navarno, e il resto sotto la fortezza di Modone, ma tutta stremata di vettovaghe, oppressa dalla infermità, e piena di terrore 29. Però crebbe a dismisora l'ardire delle gostre genti; e tanto maggiore allegrezza si faceva, quanto che la cosa tornava quasi fuor d'aspettazione; giudicando ciascuno che i Turchi, avuto avviso della congiunzione dell'armata cristiana, senza dubbio si dovesserò esser fuggiti a Costantinopoli, paghi di aver ricuperato molta riputazione col. essersi mostrati presti alla battaglia, Saputo però che Lucuali era venuto cosi yitino, quasi a cercar le busse, non altro desiceravano che dar dentro, e rivedere un'altra giornata a Navarino, come quella dell'anno avanti a Lepanto. Ma ora la contrarietà dei tempi, ora quella degliuomini, fece ritardo: perché la sera del dodici pel vento contrario bisognò ritornarsene a Paxò; la mattina dei tredici dar fondo alli Guardiani fuor del porto di Argostoli, il quattordici passarlo a far acqua e legna, e il quindici a veder l'armata in bartaglia, rodendosene i Veneneziani che per violenza trovavansi stretti a patire quel perdamento di tempo. Il qual cruccio tanto più cresceva quanto che, messosi alla sera il ponente freschissimo, si sarebbe potuto giugnere improvvisamente sopra Portogiunco, ed avere certussima vittoria. Don Giovanni pero

199 Axon Cor Relatione, L. B., p. 104

contro il parere del Generale di Roma e di Venezia (che nel corso della notte tre volte, e sempre con maggior premura il sollecitarono) non volle scorrere avanti, anni, avendo divietato ogni mossa di remo ed ogni scossa di vela, per consiglio di don Giovanni di Cardona e de' suoi marinan, navigò tutta la notte a secto. Avrebbe potuto essere all'alba sopra Navanno, e pur non giunse che ben tardi alle Strofadi, oggicti chiamate Stanfane, isoie picciolette e deserte in mezzo al mare, quasi egualmente dal Zante che da Navarno fontane ".

Ou già trapela l'accordo secreto tra i consiglieri e i marinari per arreticare i movimenti dell'armata. Si naviga a secco, cioè senza vela, si arriva a mezza strada, si da fondo, e si chamano i capitani a consiglio. Però il Foscarino, afflitto nell'animo, e condotto dall'istessa freddezza del temperamento suo a mostrare una volta che poteva risentarsi di così lunga sofferenza liberamente rivoltosi a don Giovanni ed ai suoi, prese a dire 2º. Che fa per noi, signon, metterci ogni giorno in consiglio per vedere 1 modo di combattere e di navigare, se navigare e combattere non vogliamo? A che tante parole? Questa notte si poteva filar dodici nodi all'ora, col vento fresco di ponente, e non si è fatto vela: ecco, quest'oggi si poteva dar la battagha, e ci troviam qui fermi a perder tempo in consigli perpetui. Non basta? Vogliam noi che il nemico si prepari meglio a resistere? Voghamo che si riduca un parte più sicura. Che sappia l'armvo-

\*\* Norratione di quanto si è fatto te ermaia da la partita de la Gomenizze alli XI settembre sivo alli XX detto, mandala con lettera dei XXI settembre da porto di Giunco a Navarino. Ap. Theirem ch., p. 481

CARACCIGLO, 52.

SERENO, 299.

PARUTA, 330.

ARCH. COL., t. II., p. 105

137 SERENO p. 209

GUOUL MOT 1 = 6.

21

nostro in quest sola? Stianici due giorni, ed egli il saprá. Ma che dico due giorni? E non basta forse a quest'ora per averel discoperti il gran funco che si è da certuni acceso alla splaggia? Son questi i nostri consigli? Queste le giorie della Cristianita? Questa la liberazione della Grecia? E già era in procieto di non attendere risposta, ma da se stesso e di buon peso far ragiono alle dimande sue, allorquendo Marcantonio, cólto forse il momento di un suo sospiro, interrompevalo dicerdo; Esser quello Il tempo da concludere con poche parole la grande impresa; si spegnessero i fuochi, si camassero gli animi l'armata. si apprestasse a combattere la notte si ieveri ibero coportamente di là per esser prima dell'altro giorno sopra. l'isola della Sapicaza, innanzi alla fortezza di Mouone da quell'isola potrebbero a ostranza assaure l'armata nemica, tatta o parte, che fosse in Navanno, e troncario la strada perché mai più non potesse fuggire. Escluso Lucciali da Modeae, avrebbero gli alleate a loro postal'armata sua <sup>13</sup>. Il qual partito sebbene fosse in consiglio da tutti abbracciato e fermo, come tale che potevadare gioriosa vittoria, ció non pertanto tornó vano. Sullenve di quell'isola, ove i poeti avevano posto il seggio dell'Arpie, non doveva essere che il marzial congresso. a che i prodi si conficavano, non fosse da scouce manu e glasto e corretto

[37 settembre 1572]

XV. — Imperciocché venuta la sura assai quieta e serena senza mun vento l'armata cristiana levossi; e cellatamente prese a navigare secondo il convenuto. Ma nel silenzio della notte, quando i soldati e i capitani immersi nel sonno riposavano le stanche membra a invigoririe pel

3º CARACCIOLO SE

Cougle

ح ۾ ۾ ا

combattimento imminente, allora fu sconvolto onninamente l'ordine del navigare e tolta non solo una gran vittoria alla Cristianità, ma per altri tre secoli aggravato il servaggio dei Gred, e mantenuti barbari a flagellar l'Europa. Di che, mentre lo scrivo, la penna in mano mi trema pel fremito che sento nel ripensare come la frode a pubblico danno e perpetuo delle genti usa vestire il manto dell'innocenza, e la menzogna sfacciatamente mostrarsi sotto l'aspetto della ventà, li Caracciolo, il Sereno, il Graziani e l'Adriani 124, che ho sempre innanzi, autori di somma fede, concordi fra loro e con quanto vi ha di recondito negli archivi; tatti contemporanei, i due primi capitani assennati e presenti all'armata, gli altri due nomini di Stato e di quell'ingegno che tutti sanno, temono dir troppo, e si tengono tra l'errore di qualche viloto, e il maltalento di alcun comandante, lasciando alla posterità scevra di paure e di speranze il risolvere, Ed 10 senza passione, che nulla temo e nulla spero, stretto solo dall'evidenza dei fatti, mi fo coscienza a gettar via quel tormento dei duobi, ed a parlare la sincera verità, perché la storia sia qual esser deve maestra della vita, ntratto fedele della virtu, e flagello del vizio.

Tuttava prima di mettere in chiaro l'areano di quella notte, mi fa bisogno descrivere in brevi tratti i contorni delle costiere ove il fatto avvenne. Un vago di segno, dipinto a colori per mano del tanto celebre capitan Francesco de Marchi, svolge il prospetto della costa occidentale di Morèa, le isole del Prodano e della Sapienza, il porto di Navanno, la rada di Modone, e le posizioni delle due armate di Cristiani e di Turchi, come

PH ADRIANT, p. 916 F
GRAZIANO, p. 276
CARACCTOLO p. 83. lin. 9.
Signiano, p. 310, im. 3.

Google

11 75 - - - - - -

furono in questo giorno dicassette settembre 1572. È alla Maghabechiana tra le tavoli e piante di fortezze disegnate dal de Marcha il quale fu presente a questi fatti come si rdeva dalla scratura posta a, margine del disegno as. Da quella e da altre carte marme si rdeva che la spiaggra di Moréa rimpetto alle Stanfane, donde si è mossa, l'armata cristiana, scorre tra la foce del finne Acheloo e la punta di capo Gallo, quasi per diretta linea da settentrione a mezzogiorno, ed offre ai navigatori nel preciól tratto di quandici migha due porta capacissima di qualunque armata, su verso tramontana é Navarino, la cui fama risuona, nel mondo per modurni e per anticiu avvenimenti, di che avro più volte a parlare; ed all'ingri, verso ostro, è Modone, fortezza, città e porto principalis smodella Grecia. Presso a ciascuno di questi lnoghi è un'isoletta: la prima, sei miglia al di sopra di Navarino, è chamata il Prodáno, o isola di Proteo; e l'altra, per tre migha sotto Modone, è detta oggidi la Sapienza, e pressogli antichi Enusa: quella scopre Navarino da lungi, e nonlo domina, per la troppa lontananza; questa però tanto sovrasta sull'angusto canale di Modone, che gli è tutt'ano il mettersi alla Sapienza ed il bloccare questa città, senza che niuno possa più uscerne od entrarvi. E siccome nel fatto presente l'armata nemica stava divisa tra i due porti or ora nominati, cosi la venuta improvvisa degli alleati sopra la Sapienza doveva disunirla per sempre, tenerne deboli e soggette le divisioni, e quasi senza alcun risico. appre la strada a disfarle ambeduc.

Con questa deliberazione l'armata nostra scrolse dalle Stanfane, con questa travigò à remo tacitamente nella oscurità della notte, con paesta in dodici ore avrebbe potuto filare te quaranta rugua, con questa all'aloa pre-

UP CAP FRANCESCO DE MAMERI, Frante de crita e faricase, nosa alla daturamenta sa chasse XVIII codore 32 lovoka 162 e 163

Google

sero l'armi capitani e soldati <sup>134</sup>. Ma, tra le meraviglie che ne fece ciascuno ignaro del secreto, invece di trovarsi la mattina alla Sapienza, quinci distante quarantun miglio nel rombo di scirocco per due gradi a mezzogiorno, l'armata della lega (condotta secondo la tattica dal piloto della real galera di don Giovanni), fatte non più che ventisei miglia, e nel rombo di scirocco per quindici gradi a levante, trovossi fuor di strada. Non alla fronte ma alla coda dei nemici, non alla Sapienza ma al Prodano! Non a vittoria segnalata, ma a perdere la riputazione e il frutto di tante fatiche <sup>155</sup>.

lo non copriró questa enormata con magre scuse. Non dirò che fu errore involontano del piloto di sua Altesza 🦈 Perché questo non potrebbe supporsi senza ingiustizia o follia, ingiusto io dico dar taccia di cost grande reità ad un piloto reale, senza alcuna prova; anzi quando si sa che non fu né punito né rampognato, né dal suo generale ne dal suo sovrano folla sarebbe supporre nell'arte di navigare, in una notte tranquillissima di mare e di vento, per un tragitto cosi breve e tanto conosciuto, tal fatta errori che in un negozio di tanto rilievo menassero alla differenza di diciassette gradi per rombo e di quindici miglia per distanza quandoché (volendo pur concedere qualche errore al piloto) doveva essere tutto nell'allargarsì a mare e nel tirar oltre a gradi ed a migha, anzi the nel troppo stringersi a terra e nel trattenersi tutta la notte per via: e ció perché di suprema importanza era sorprendeze il nemico, comparingli di froate ancorché tardi,

Go. gle

W Caracioto ch., 83 Rossiz ch., p. 142

<sup>\*35</sup> Missert, de Cenvartes, lib. IV cap 39, m-8. Amberes, 1673, t. 1, p. 452: « Halleme el selasta y dos en Navarino... Vo y nate la occasion que alle se perdio de no coger en el puerto toda la semada turquessa. »

156 Senano cit. p. 300: « É dissero che fu per errore del pideto reali...

Il quale tutta éu unite se unito traitenendo. »

tagliargh la strada, învece di lasciarsi vedere prima del tempo, e alla coda. Në pure diro che i ministri spagriuoli per loro private passioni si opponessero in ogni incontro alla buona volonta del re Filippo 357, perchè tanta conturnacia e perpetua di tre anni non era possibile contro un sovrano di quella tempra, che aveva poc'anzi per disubbidiente fatto morire il figlio nella prigione. E ne anche mi sento di seguare il terribile salto di certura che, sfiduciati di trovare altra scusa qui in terra, sono andati a cercaria nei cieli \*\*\*; perché troppo enorme bestemma mi parrebbe attribuire all'altissima Maestà di Dio i peccati degle uomini i quali gli si opponevano, allora appunto che tanto bella occasione di vittoria metteva loro innanzi. Dirò duaque che questo fa tiro maestro di quelli stessi personaggi che alla Prèvosa, a Cipro, a Lepanto, a Navarino non volevan battaglie, di quelli che a Roma intngavano i capitoli, a Messina mettevano sospetti, a Corfú nchianu per tutto mala frode e false scuse.

Chi ne dubitasse, senta gli effetti, e legga il resto. Appena i Turchi che erano in Navarino ebbero scoperta a levata di sole tutta l'armata cristiana venirne da tergo verso il Prodano, conosciuto il precipizio sull'orlo del quale s'erano quella notte trovati, con la fretta maggior che potevano o salparono, ferri o troncarono a funa le gomene, per richirsi in salvo a Modone, prima che i nostri giungessero a chiadere il passo Ma dovendo ad una ad una quelle galere mettersi in mare, tra la confissione

FIT ROSELL Cit., p=135,  $a\in m$  envises on Konne j on l envisin que mater de adelentaria sin que condescendrese a sus proposets don Flipe ele u

<sup>13</sup> CRAZIANOS CIL., O 276: a sed sive gubernaturus error fuerit, sive infensum Christiania Numen, egreç in quad animes fatinites delenda hastis atcasto clapta e minibut est. »

CREVANTES CIE., D. 1831 « Però el Cielo lo ordeno de ofra movera. »
LAFUESTE CIE., L. XIII., p. 8,11. « Los alandos intenfaron estorbar la
rennion de las es nadi as communes, que se carafín, seu embargo »

che in ogni repentino caso suole mcontrarsi, non poterono tanto presto smucciare, che gli alleati non le avessero già quasi raggiunte 12. Don Giovanni però non dava loro che poca caccia, quasi per mandarle più presto a ricoverarsi in Modone, anziché per assalirle nella faga. Marcantomo tutt'armato com'era, fattos: tragittare di presente dal suo palischermo alla galera di don Giovanni, con franchezza e libertá pari ai bisogno, dicevagli: Che, se pure si era navigato a rovescio, contro la risolazione fatta, e giá il nemico se ne fuggiva, ordinasse almeno venti galere delle mighori, perchè l'inseguissero alla coda, tanto per provocarlo a battaglia, quanto per ghermisgli qualche galera grave e tarda che dietro all'altre', come sempre succede și rimanesse Ed avendolo l'Altezza sua ton molto sussiego interrogato, se egli stesso che proponeva il partito l'avrebbe potnto eseguire, Marcantonio sull'atto fece acorrere il suo palischemno a cavat fuori le venti galere che, dopo la sua capitana, stimata più leggiere e ben armate ed era giá sul muovere, quando don Giovanni facevagli dire che si rimanesse nell'ordinanza con tutti gli altri, perché l'armata nemica non fuggiva altrimenti, ma se ne veniva in tre squadre a presentar la battagha, Allora Marcantonio, cui non poteva parer vero tal mutamento, a voga arrancata passo col battello sotto la poppa della sua Capitana, e domandò più volte alla guardia del calcese, qual vista facesse l'armata nemica; e quegli sempre a rispondere: Di fuggire.

Il perché tornò alla reale ripetendo come per certo il nemico fuggiva, e don Giovanni fermo a negare. Finalmente per levarsi dinanzi il testimonio importuno della venta, ed il tacito riprenditore della mangna e codanta politica, gli comandava che andasse con sola la sua ca-

OF PARCEA City P 33 , I need

priana dietro ai nem ci per vederli da vieno, e se venivano a combattere, ne dèsse segno con un tiro, altrimenti con due, se fuggivano

E quantuaque ciase mo vedesse in cio l'oltraggio manufesto alla capitana, allo stendardo, ed al generale del l'apa nel mandario a mo' di stracorridore, e senza digastà di accompagnamento, a spiare i nemici; pure Marcantonio di presente acconsenti, e spiccò senz' altro la sua capitana. A la cui vista molte galere mossero dalla posta per seguirlo, specialmente la padrona e le sensili del Papa, parendo a tutti che non si dovesse patire di lasciarlo andar som <sup>300</sup>. Ma per ordine di don Giovanni furono tutte, loro malgravo, ritenute; salvo che la galera del Quirino, il quale, giudicando che il suo Generale venezano per la ragione di più alta giustizia e di comune utilità ghel consentisse, voile contro il divicto di don Giovanni andare appresso a Marcantonio <sup>141</sup>

Me Arkiam, p. 9 6 G
Me Askin Coll. of , t. II p. 205.

NARKA GENE CH appel Intern R, p. 152

PRANIANE. 276

SERNO, 300 & 301

CARACCOURS, No. e St.

Questi ultimi tre dicona in ancianza pui o mena copertrorente come le cose passarono mano pero poleva tanta saperno quanto il proingonista che l'obbe patte, vectute, e scritte como nono lue document qui citati lere di Malta e cinque del Re, alla vista delle quali le turchesche ripigliarono la fuga, inseguite sempre e cannoneggiate da Marcantomo sin sotto la fortezza di Modone.

lo lascio a voi il ripensare da questi fatti quale esser dovesse l'animo di sua Altezza e dei suoi consiglieri contro i Turchi in quel giorno e nella notte precedente: e, toccando di volo i minon incontri per non tenervi tedio, ometto le prove di egregio valore che Marcantonio dette nell'affrontars la sotto Modone con alcune galere nerniche, e nel farle investire in terra, ed anche nel tentare di pigliarsene due incagliate sotto la stessa fortezza, donde i Turchi sfolgoravano di tutte le loro artigliene contro lui solo. Concindo pero che la giornata del diciassette settembre tale doveva essere per la lega quale era stata quella del sette d'ottobre 49. Ma arcani ordinamenti, traendo l'armata di don Giovanni nella notte fuori di via, e nel giorno fuori di senno permusero al nemico d'andarsene, di ricongiungersi e di mettersi in salvo. Or prenua cui tocca a suo carico il lento movere, il simulato pavigare, il falso vedere, e il non inseguire, che quanto a Marcantonio bisogna concedere che mostrò come sempre, cost quel giorno, esser schifo di simulazione e di vigliaccheria

XVI. — Ritirate che furono le galere del nemid a Modone, sopravvenne lenta lenta presso al medesimo



1500 - 1000

<sup>142</sup> Guazianio, p. 276 e 277 a l'Irrique instancia dasmicaram Colemanie ne qua faus es va bane gesta ad sum obsenvet) facture crediderunt... dum quioque bina germina rai, al plerisque videbatur paramone amissa, s

Parten cit., p. 331: « Cast avvenue che la tardare di pochissima are (colonio nella guerra importe la presie...a) facerse pertere una sermalitissima occusione di opprimere quasi sensa alcun periodo l'armata inrehesca, la quale cosa grandissima varievune apportà nell'aventa de luita la guerra. »

ROBRIL ch., p. 142: « Este pian era acertado, si con ditigencia s presancion se llevaba a effecto. Se frustra el calcuio... y la esperanza de otro triumfo hil vez mas completo que el de Lapanto. »

porto tutta l'armata con don Giovanni, che in quel giorno, come ne dicono il Caracciolo ed il Sereno, aveva fatto sempre vogare a quartieri 43. La qual parola quartieri non e stata quivi messa a caso dagli esperti capitani, ma pensatamente perché fosse intesa da chi si conviene. Laonde ben fecero gli editori di Montecassino a fiutare che quivi il loro Sereno abbisognava di chiosa, ma andarono fuori del seminato nel volergliela fare male a proposito "". Perche il vogare del testo non tocca ne al fil del timone, ne al vento tra la perpendicolare o il traverso, come essi dicano, fermandosi aile prime paroie del dizionario. Vogare è dar dei remi in acqua, non di vele al vento, ne di filo al timone. Perciò con buona loro itcenza mi bisogna recordare che quartiero significa propriamente la quarta parte, e spi sso per analogia la terza o la quinta di ogni cosa, quandi i tre scompartimenti di una galera, presa per lo lungo da mota a mota, chia mavansi quartien di prua, di poppa, e di mezzania. Onde, vogare a quartieri significa remigare con sola una parte del palamento, ora con quello di prua, ora coll'altro di poppa, ora col terzo di mezzana 44; tanto che riposandosi gli uni di qua, travagliavano gli altri di là; a vicenda toglievano e lasciavano il remo, ed a vicenda aveano

ча Славестоло ей пр. Въ. Въ. 35

NERENO cit , p. 302 lin 4

<sup>42</sup> Sexente Stratico, Vecabelario di Morma Milano in S. 1813. Questi parò alla voce quartirra, il ondo à cavata la nota del Causassa, si leggo tutto, e senza confenere.

en Parteno Partena, capapa di galera nella tentineria comuna, La zirmaia varais, in-4. Roma, 1614. Vedi puartiero e corare nel vocabula no anotico, e nel corpo dell'opera e pay na 121. « Sarà anche giovernie alcuna valla nei maggi inaghi la vaga a quartiero, acciocche mentre una feris della currua s'affaina, l'altra pigli riposo el cibo, v

E a pag. 133 a Quando si tamina a quartiero alta merzinta. quando camina il solo quartier della prora »

BARTOLOMIEO CLESCENTIO, ingegnero nelle navali spedizioni della marinena romana, *La naniora mediferranca* 18-4 R ava, 1602 p 96 Ripoto le suesse medi

nposo e fatica. Insomma era un vogar lentamente con pochi remi. Ed usavasi tanto per dar fiato alle ciurme a fin di mantenersele vigorose in procinto di battaglia, quanto per non essere troppo presto in alcuna parte ove non mettesse conto. Dunque dicendo quei maestri che don Giovanni il diciassette settembre aveva fatto vogar a quartieri, vogliono farci intendere che veniva senza fretta. e che copriva la lentezza sotto colore di riposar le ciurme pel caso della battaglia. Spiegano eziandio (tanto è feconda la ventà) le opere dei navigatori coll'arte del navigare; e viceversa l'arte coll'opere. Anzi mi si permetta che dal detto innanzi ne deduca per conseguenza necessaria che quella notte è quel giorno fu bonaccia, o poco vento: perché altrimenti né la notte sarebbero andati a remo, né il giorno a quartieri, ne il piloto a trattenersi per via, né Marcantonio a raggiungere tanto da vicino i nemici, né questi a voltarglisi contro, në il Quirino avanti e indietro, në i Turchi fuggirsene lasciando altri a dubitare se si movessero in su o in giù: segno certo che niuno alzava la vela, e notizie bellissime che al bisogno si possono cavare da quei diligenti scrittori, perchè viemeglio si conferm: l'impossibilità dell'errore, e la certezza che si adoperava a malizia.

Giunti a Modone, indarno Marcantonio rappresentò che, senza dar tempo ai nemici, si dovesse di presente a viva forza entrar nel porto, e tra quelle angustie opprimerli siffattamente che non ne scampasse pur uno. In darno si offri d'esser il primo alla prova, e indarno promise certissimo effetto. Coloro che sempre erano a schifare i cimenti, veduto quel luogo, cominciarono a chiamarlo invincibile: a diritta la rosca sopra una rupe circondata dal mare, a sinistra le batterie sur una collina, e in mezzo galere soldati e cannoni a guardame la bocca. Altro non vollero per dire che pareva cosa piena di pencolo e quasi

impossibile entrare là dentro. E facendo conto don Giovanni, per esser vari i pareri e l'ora già tarda, che non si potrebbe in quel giorno pighare alcun partito, ordino che l'armata si ritraesse, e ne andasso a dar fondo al a Sapienza, e che Marcantonio, pighate otto galere di vanguardia, codiasse il nemico, e si mettesse a suo piacimento sulle vedette tra quell isola e la Capraja. Nel qual tempo, disfatta l'ordinanza e navigando ogni altro a suo talento, egli col predetto antiguardo volle accessarsi a Modone per vierneglio riconoscere il porto, la piazza e Larmata nemica. Se non che scontratosi la presso con quattordei galere turchesche, prese a insegurle; e con tutto che quelle disperatamente fuggissero, era per raggiungeme qualcuna, e già cominciava a bersagliarle cot cannone, quando Lucciali, che stava in punto per uscirè si mostrò con ottanta galere, non tanto a ricoverare le sue quattordici, quanto a dar vista di coragino, e a confondere vieppiù i Cristiani che senza gver fatto nulla procedevano chi qua chi là disordinat.

Ondechè don Giovanni fu costretto a voltar la facoa ma il fece con tanta confusione che Lucciali l'avrebbe rotto se fosse stato pronto ad assalulo "". Avendo però costiu tardato, per la paura che soppanno aggliadavalo sapendo che la ruma sua sarebbe certa se i Cristiani pigliassero ardire, contento di averli con siffatto badalucco sgomentati, prese a ritirarsi in quella che i nostri si ri mettevano e con lasciando mai di trar canaonate, nentro nel porto che erano due ore di notte

1.8 settembre 1572 1

Don Giovanni altora si allargò sino a venti miglia da Modone, e aspettò in gioleto il nuovo giorno. Venuto

SERBYO, 302.
LARACCIOLA, Na

Google

1914 . . . .

il quale, si rifece innanzi al porto, provoco un più modi il nemico alla hattaglia; non ebbe risposta

Chiaro era che Lacciali, secondo si legge di Fabio Massimo, intendeva a temporeggiare a confondere gualleati, e far le viste, non le prove della guerra, insomma a vincere senza combattere. Ciò non per tanto sua Altezza e i suoi si lasciarono prendere a quelle arti; e quando avrebbero dovuto tirarlo per forza alla giornata, in quella vece se ne andarono a rinfrescar l'acquata.

Una delle grandi necessità che spesso stringeva le galere, era la provvisione dell'acqua: imperciocché questa specie di navigho non potendo imbarcar vasi di gran capacità, doveva usare i bariti. Che sebbene industriosamente ripartiti, senza îngombrare ne il ponte di sopra ne le camere di sotto, ma in quellà vece allogati a tre à tre sotto ai banchi dei remieri, giungessero al numero di quasi dugento barili in ciascuna galea, tuttavia per la gran moltitudine delle genti, e l'arsura che provavano nella fatica, non fornivano bevanda più che per dieci o quindici giorni copo i qual fosse pure in paese nemico, bisognava accostarsi a terra, e da qualche ruscello o fontana attigner acqua: e sovente battersi ancora con quelli che venivano ad opporsi. Perció si sbarcavano primamente drappelli di arcaibigeri più o meno numerosi, secondo il bisogno; e quando di qua e di là della sorgente, spiegatisi alla campagna avevano abbracciato le alture circostanti, allora scendevano le ciurme per acqua-

Cost il diciotto settembre l'armata della lega mosse verso la fortezza di Corone salutolta di buon mattino con alcune volate d'arugliezia, e, scorsa dieci miglia più oltre ad un fiumicello, sbarcò quasi tre mila fanti spagnuoli sotto i conte di Lanurano, e cominciò l'acquata, Ma avendo il conte svolte le maniche degli archibugeri sul piano, attorno alle siepi e alle macene di certi giardini, e non

avvertito di guadagnare una villa che da presso gli sovrastava, ecco ventrvi speditamente per la via di terra con tre mila giannizzen e conto cavalli l'istesso Lucciali, diligentissimo a coglicre l'occasione che gli si offinva. Di là canco più volte sui nostri, e sempre mantenne viva la scaramuccia, che per essere il luogo pieno d'alben durò sci ore. In capo alle quali avvisato don Giovanni che gli Spagnuoli cominciavano a cedere, vi mando Paolo Sforza con una mano d'Italiani a sostenerli sino a notte, che si terminò il travaglio degli acquatori <sup>146</sup> Montrono in questa fazione da una parte e dall'altra molti soldati e capitani, tra i quali Alessandro Strozzi e il cavalier di Bazan; avendo pur corso pi neolo Alessandro Farnese, che con molti cavalieri del suo seguito vi fece prove di gran valore

[10 settemore 1972]

Rimbarcate le genti nella notte, rimeno don Giovanni l'armata a Modone donde le galere nemiche non s'erano punto mosse. Rivide alla prima luce del giorno la gran selva d'alberi e d'antenne che là sorgevano, e il prese vaghezza di accostarvisi e considerame da presso la postura. È perche la capitana di Marcantonio s'era mostrata in tanti riscontri agile, sicura e forte più ch'ogni altra dell'armata, volle sua Altezza montare in quella, col General veneziano e cogli altri del consigno, e senza galere d'accompagno scorrere sin quasi alla bocca grande del Porto, tra l'isola della fortezza e la spiaggia 10. Cola

<sup>##</sup> SIMERO, 303.

<sup>46</sup> SERBNO, 304.

GRAZIANO, 278

CARACCIOLO. 51

CIACOMO DE ROSSI, Tentro della guerra, dove sono le plante e le vedute della principali città e fortezze della Moren ecc., in-fol. Roma, 1687 — Biut., Casamat., Y., I., 13, tav. 77 e 29.

stette alquanto a riguardare le dugento galere ottomane ormeggiate in tre file, colle poppe a terra, la tenda fatta, e la fronte difesa dalle stesse loro artiglierie; egualmente che i fiancin dalla fortezza sulla rupe di ponente, e dai ridotti sulla collina di levante. Sua Altezza e i consiglieri sclamavano, che l'armata nemica era bene alla posta.

Stando adunque in queste ed altre molte considerazioni, ecco uscir dalla punta del molo quandici galere, che guzzando fuor fuori venivano per metterlo in mezzo e tagliargi la ritirata: ondeche sua Altezza die volta sidietro, dicendo che prima di mettersi al pericolo di assaltar la dentro un nemico così bene afforzato si doveva deliberare l'impresa co' voti di tutti. Così fece chiamare a consiglio nella sala dell'istessa capitana <sup>140</sup> oltre i generali di Venezia e del Papa, i consigheri privati, i provveditori, i condottieri, e insieme, il principe di Parma e il duca di Bracciano: e dette principio al parlamento con quella diversità di pareri stata sin allora consueta.

Gli Spagnuoli tenevano per impossibile assaltare l'armata ottomana nel porto di Modone e in quella vece proponevano di tornare al Zante, ripigliar le navi, rinfrescar le vittovaglie, e governarsi poscia secondo che metterebbe conto \*\*\*

I Venezani chiamavano codardia la ritirata al Zante non acconcia se non a crescer baldanza ai nemici e a dar pretesti a chi cercava di non far altri conti Niuna battaglia navale, dicevano, potersi combattere ove non era l'armata nemica, ne alcuna impresa di terra tentare ove quella poteva da un momento all'altro sopraggiugnere. Come difenderebbero l'armata senza soldati? e come pigliereb-



of Sexuald, 305, lin and

<sup>•••</sup> Маккалтоми сіт., араф Тиканка, р. 403, год. в, Іт. 22 е 52 Акси. Солокиа Закено, 305

bero le fortezze senza sharcarli? Venissero adunque le navi dai Zante a Modone; troverebbero la via sicura eu aperta. Basterebbe un messaggero ed una lettera, senza che capitani, generali, soldati, e tutta la lega andassero a chiamarle. E dappoiché il nemico era stretto e bloccato in Modone, si deliberasse non il modo di abbandonarlo, ma di offenderlo.

Marcantonio risolutamente affermava che le batterie e le difese di Modone in altri tempi e con altra gente potevano forse credersi diffic li a superare: non allora con quet Turchi che dentro vi stavano fuggitivi, pieni di paura. mvalidi e trepidanti a la fresca memoria di tante sconfitte; non allora che all'incontro stavano nomini prodi, esperti di guerra, usi a vittorie, e pieni di grandi speranze. Mostrassero gli alleati coi fatti più che colle parole il poco conto in che si doveva tenere quella gente raunaticcia ed inesperta, che non mai ardiva venire a battaglia. Si provassero ad assalirla nel porto e vedrebbero che coloro, non avendo né animo di combattere, né modo di resistere ma solamente comodità di fuggire in term, al primo abbordo lascerebbero in abbandono i loro vascelli, e metterebbero la piazza in tal disordine, che i vincitori, come già a Tunisi, pigherebbero a un tratto l'armata e la fortezze 100

<sup>12</sup> Sentento, 304, « Instara Marcantonio che s'investinie per due cagioni primeticinio certa vitturia... La nustra armata meglia funnia di cambattenti, ed il nemico varino ai sun tido avvebbe comodità di salvarsi in terra abbandonando i vascelli.»

ARCH. Cut. 2. H. p. 106, Lettera di V. A al aire, di Como da prorto Giuni i li 28 sentene de 1572 a la proposi potenzi investine l'armata nemica la gente hibrardo la gente hibrardo, il ando med suo parto, era da sperara certa che la rea<sub>se, g</sub>uoi parte si buttasse in acqua. El fa tennio partito da non l'oversi acci tiure come la detto v

CERVANGAS est , lib. IV, cap. 39, p. 453: e 14 y sub in occasion que atti se perdio de un coger en el puerlo todo la armada insequesca. Porque todos los teventes i ganizaros que en cila ventan, invarion por cierto que

E tale senza fallo sarebbe stato l'effetto del suo consiglio quale egli prediceva: perche gli esploratori e i nnegati sin d'allora rapportavano quel che dappoi meglio si venne a risapere, che Lucciali disperava di salvar l'armata sua, essendo di soldati e di remigi mal provvista, piena di avvilimento, e oppressa dalla fame: e che quantunque richiamato dal Sultano, non ardiva partirsi, temendo non forse gli alleati il raggiungessero per via-E più volte pensato aveva o di abbandonar secretamente l'armata e con pochi ripararsi in Algeri, e di fuggire in terra con tutti i suoi e lasciare i vascelli in poter dei Cristiani, cui pensava vedere più anche n quell'anno che nel precedente vittoriosi 157. E mentre egli seco atesso tenzonando in grande amarezza deplorava la sua trista sorte e l'imminente pericolo che gli sovrastava o dai nemeci o dal padrone 39, allora la atoltezza o malizia dei consigliera venne in suo soccorso e il rese fuor d'ogni sua opinione vincitore.

Perocchè quasi tutti, per sino i Veneziani, impensieriti al pericolo, e tropidanti per l'autorità e pel numero degli oppositori, esclusero il partito di Marcantonio 133, Grande sventura! Non era pari alla potenza degli

le**s evien de pavestir dentro del mismo puerto, y tenian a punto su ropa** para huyrse luego por Herra, sin esperar ser combañdos. Tenio era el miedo que avian cobrado à anestra armada »

Vedi appresso pag 395
49 Sereno, 308, 324, 325
CARACCIOLO, 99
GRAZIANO, 282,
LONGO, 43.

\*\* Grazzano, 283, a Ularcialis qui odeo rei mai deplorarerat at di deserenda classe durpapie consciscenda fuga cogilarerat, et mox recordia mostra non in salutem modo, sed in tantam gioriam vertit ni... hostem nulla re bene gesta abore Crescia ingiornum coegisses. 3

ts: Gratiano etc., 279: a Consilium quoque classis furcica en Methonis forta oppugnundez... in nital iam tendentibus Venetis, anespita personto deterrilis, sua sponte effuxit a

Gooding motion -6.

Spagneoli la socenta, ne parl alla prodenza dei Veneziam l'ardire. Per manco di sincerità e diardimento, non ebbe chi sostenesse il part to salutifero del romano. campione. Ne questi sel meò ad offesa, anzi sommesso. alle leggi dell'alteanza, ed ai voti degli altri due generali staise il primo disegno, e, riguardando alla pianta. de la città del porto e dei rivaggi di Modone, un altro re svolse da procurre agualmente buon effetto. Far campoattorno alla terra. Ed espagnata la piazza, impadronirsi dell'armata. Per la qual fazione bis-ignandegli avere un gusto esercito alla campagna, e l'armata in punto sul mare, fece seco le ragioni del condurre l'una e l'altra bisogna: così che sbarcando dodici mita comini ne avrebbe assat per l'assedio, e glione restorebbero ventimila sull'armata (cento per galera) bastevoli a sostenerla. Che se si volesse conducte l'armata medesir la quivi presso nel porto di Navanno, chiusa la bocca colle galeazze e colle navi. starebbe aicura da qualunque insulto di nemici e da ognifortuna di mare; e darebne eziandio calore all'assedio I dodici mila, traendo seco vittovacile e articilerie, asdrebbero a porsi sul colle di Santaveneranda, vicino o por dir meglio a cavaliere sulla fortezza e sul porto, donde gla proma combationdo avevano i Turchi tolta la terra a. Vedeziani, è donce (come altrove si dira) Romani e Venezian la ritolisero di Turchi, Quivi avrebbero acqua in gran cop a, che da mesaliste sorgenti vi rampolla, vittovaglie al hondanti dall'armata, è più anche dai Greci del contado; con che risparanciebbero le proprie e torrel bero quel sostentamento ai nemici. E venendo al moco di exegure il si o disegno, prese a considerare che, sharcando i dodice pula nel perto di Navarno, rester bbesalara l'armata, ma l'esercito avrabor a camminar quiedici migla, di strada difficile all' art glicria, e sovente apertaagh assalu dei cavall, nemici, e in quella vece, sbarcardoli alla spiaggia sotto il colle di Santaveneranda, l'esercito andrebbe sicurissimo a campo; ma le galere correrebbero pericolo di essere in mal punto assalite da Lucciali.
Perciò schivando l'uno e l'altro inconveniente si dovrebbe
pigliare una via di mezio metter prima l'armata a Navarino; e all'improvviso renire con cirquanta galere delle
migliori e con tutti i palischermi e fregatine a sbarcare
il detto numero di soldati a due miglia da Modone, in
una valletta chiamata Mauria: ma di notte, in silenzio e
con prestezza tale, che fanto lo sbarco in un'ora, quando
pur Lucciali se ne andasse, non potesse aver tempo nè
d'impedire che l'esercito non salisse a Santaveneranda,
né che le cinquanta galere non ritornassero sicure a Navarino 128.

Mirabile fecondita di mente! A lui tanto era facile trovar sempre nuovi ed ingegnosi partiti, quanto ad altri l'udirli raccontane. Egli in un giorno, e son già tre secoli, spiegò a Modone quella tattica sublime unde crebbe la rinomanza di Bonaparte a Tolone, di Nelson ad Abukir, e dei tre grandi ammiragli quivi stesso a Navanno Manon per questo se ne contentavano i prudentissimi consiglieri privati anzi dopo aver impedito l'assalto del porto non potendo opporsi all'assedio della piazza, prendevano a ridir sul modo proposto da Marcantonio, e gli si contrapponevano coi voto del marchese di Santostefano. Questi divisava che di pieno giorno tutta l'armata si dovesse mettere tra l'isola della Sapienza e della Capraja; di là muovere e sharcare i dodici mila, non sulla diritta di Modone per Santaveneranda, ma sulla sinistra al piè della

in Sarano, 310.

M. A. Collorga, Letters at eard of Como, da porto Guaco (Navarino), 26 settembre 1572, 1. 11, p. 105, 107.

LETTERA del card di Como a M A Coloma da Roma as seltembre 1572 Importante e firma originale. Arcis. Col., carte scrolte n. 109 — Ne nu copia pressa di me

EJI

ci'

ve.

q)

ha

la i

MOZE

pani

M-Bb

poor

con (

बीजागा

विक्रुप्ता

реруа,

pitapet

lito, along

< 900m

**объе** рег Репола

H. Telli

Marie H

· JIT b

Collina fortificata; e quivi presso rimanere schierata in hattaglia: le fanterie dalla spiaggia dovessero assalire la Collina, e, potendola pigliare, fortificarsi in quella, quindi scorrere sul Monte appresso; e di la scoprendo a giusto tiro l'armata nessesa nel porto, preodere a offenderia. Che se altrimenti non riusciva lo sbarco ne i assalto della Collina e del Monte allora si richiamerebbero a bordo le fanterie, e si darebbe volta per l'Italia. 18

Se non che il General veneziano, non tanto commosso: dal finale proposito di ntrarsi in Italia, quanto dalla vanità del progetto del marchese, prese a parlare, dicendo Che ben si poteva salvar l'armata a Navanno, sbarcar di notte i dould mila, ricoverar le cinquanta galere, mettersi a Santaveneranda, e di là pigliar Modone, secondo l'avviso del signor Marcantonio: ma che non sarebbe mai possibile di pieno giorno, sopra spiaggia aperta, in faccia al nemico, sbarcare senza ostacoli dodicimila uomini, e il parco dell'artigheria: e quandoché riuscisse, per fortuna dei Cristiani o per negligenza de' Turchi, restavan troppo Colline e Monta a superare, troppe fortificazioni a vincere, e troppa sete a patire in quella parte priva d'acqua, e solo guarnita di bocche a fuoco: e che ne anche l'armata cristiana potreobe a piacer del Marchese fermarsi in battaglia a rimpetto di Modone, perchè discacciata di là al primo scirocco dovrebbe andarsene, lasciando l'esercito disperato di ritirata e di soccorso 191. Tra questi e molti altri ragionamenti dibattendosi lunga pezza i capitaru, ne ando la giornata, e si sciolse il consiglio, senza aver ferma alcuna deliberazione. Don Giovanni o non seppe o non

та банама дал

Мансантовіо, *Lettere* ch., р. 107, 108 с. 110.

<sup>16</sup> Teams et lib. IV, a sa p. seg, produce quant a verbo la lattera di Marcantogue, a questo recconto.

Accet. Cot., I. II p. 107 in principio, Latters di M. A ed cardo nat di Come, data da perso Clareo, se estembre 1579.

volle concludere, ne troncare ii filo aila diversità delle sentenze.

(23 rettembre: 1572.)

XVII. — Quando ecco, per dar tregua alle altrui ed alle nostre meianconie, un cotal architetto di oscura farsa. per nome Giuseppe Buono, messo all'armata dal duca Cosimo (gran partigiano della corte di Spagga) 25, offerirsi di costrure alcune batterie galleggianti con che facilmente piglierebbe Modone Approvó don Giovanni che si fabbricassero le macchine, e dette il carico di sopravvederle a Marcantonio, come a colui che pel desiderio di buoni effetti si metteva volentieri ad ogni travaglio. Primamente il Buono richiese sei galere per farne tre batterie, e Marcantonio propose che si piglierebbe secondo la rata di ciascuno nella lega; tre di Spagna, due di Venezia, ed una del Papa Ma i grandi personaggi che per parte del Re stavano con don Giovanni, dopo aver consenuto al disegno de le macchine, cominciarono a farne poco conto; ed a volere che prima se ne tentasse la prova con due sole galere del Veneziani 158. Contentandosene il Foscarino, le due galere vennero in mano al Buono: disarmate, disalberate, rase di tutta l'opera morta, strettamente incatenate l'una coll'altra, sopra la coperta da poppa a prua gran piazza di tavole massicce; attorno il parapetto di gabbioni e fascinotti terrapienato per di dentro, dodici palmi alto, quartordici profondo; la piattaforma, e sopre quella otto cannoni in batteria, sei di fronte e due per fianco. Ed affinché la macchina al gran peso non profondasse, il Buono vi metteva sotto e di costa due

file di botti vuote; e similmente dentro neila stiva da poppa a prua atre botti quante più ve ne capissero: talchè se mai l'artighera nemica rompesse in qualche parte la macchina, non per questo affondasse.

Con tuttoeio pesava tanto, che appena reggevasi a galla, e quando ne sparavano i perzi immergeva il rostro nel mare. Laonde quel gran successo che si sperava, e che erasi pir vedato venti anni prima nella espagnazione d'Afrodisio <sup>69</sup> non era a vedersi in quel di Modone. E intirandosche ciascuno, come per vergogna, restava là soltanto Marcantonio a sorvegliare il lavoro, secondo l'ordine di sua Altazza, ed a beccarsi la tacca di intendere alle vannà, e di mettere a pericolo la gente del Re: quando dall'altra parte i Veneziani in peggior condizione si dolevano di aver perduto due galere, e patitto altri danni e vista l'opera abbandonata alla metà da chi non voleva metterei ne tavele, ne corde, ne portar la terra, ne dar mano a compila o a ripararla. <sup>666</sup>

[ay meltembre 1572]

Passati col pretesto di siffatto lavoreccio nove giorni, arrivarono dal Zante le ventotto navi che don Giovanni aveva mandato a richiamare. Crebbe con esse la forza dell'armata, ma non il sostintamento della guerra. I ma rinari si aspettavano guazzare nell'abbondanza della Sicilia, unico granajo donde si potessero trarre i viveri dell'armata, i capitam per le promesse del provveditore di Spagna don Giorgio Mannquez si aspettavano sette mila soldati, e vittovagbe per que mesi ma non erano

49 Si Vedano gli stonci di tetta spedizione nel 1550

Acriant 923 Daracciolo 9 Servin, 189



ARIA Lay M

Son Arch. Col., Leftera di M. A. al cardinal di Como, data da porto Giune o 28 settembre 1572, t. 13, p. 108

più che due mila fanti, parte del Re, parte della Signoria, e tanto poca e così cattiva panatica quanto maiamente poteva bastare cinque giorni, futta roba di mazzamurro iti Sicché alla diversità dei pareri, al non potersi far macchine, e a tante altre difficoltà, aggiungendosi a grado a grado la penuna del vivent, e la stagione facendosi di giorno in giorno più trista, tutti colà fluttuavano. Più d'ogni altro don Giovanni, che smarritosi nelle contraddizioni, ne sapendo più tra que suoi consigliera cui credere, dubbioso tra lo stare e l'andare, tra il desio d'aver Modone e la vergogna di non presiderlo, qua mormorazioni delle genti, la quere e dei Veneziani, non trovava loco a risquitto. Gran testa quel re Filippo, che sapeva confonderli tutti; da vicino e da lontano, in vita e dopo morto

[3a settembre 1974.]

Finalmente parendo a don Giovanni ed al General veneziano che per allora non si poteva far altro a Mocone, essendos, troppo nei pubblici e privati discorsi inaspiriti gli animi, e non avundo ardimento ne di seguire Marcantonio ne di opporsi al gran consiglio perisarono operare per diversione, e mettersi all'assidio di un tastello che i Turchi avevano al lato destro del gran porto di Navarino di che portava il nome 44 Era Navarino in quel tempo una piccola terra, malamente fortiricata, senza-

16t SEKENO, 309, 311, 312 CARACCIOLO, 91

LONG 4

M. A. Collons A all cardinal di Conto, un porto Giunco 28 settemthe t II, p. 100 a Si crate a che queste una docessiro portar univagità. Ma rom ne kanna portata »

164 SAMENI J+3.

CAP FRANCESCO DE MARCHI, Disegui e piunie di forteste, mss. origittals after his community of the contract of the contract of the contract of fossi e senza baluardi, con solo un muro attorno, e qualche torre e qualche fianco all'antica; non aveva altro vantaggio che di sorgere sopra una rupe a guardia della bocca minore del porto, senza poter impedire il passo a chi vi entrava per la maggiore. Tale era questo luogo, prima che Lucciali lo fortificasse alla moderna, e in onta a don Giovanni vi costruisse quella nuova fortezza di che avro con miglior successo altra volta a trattare. Ora dico che, alla prima parola di Navarino, tutto il Consiglio fece plauso. Non v'ebbero più në Colline, në Venerande, në scirocchi ne altra difficoltà, si fece pressa a partire. Alli trenta di settembre don Giovanni sbarcò quattro mila Spagnuoli dei Padiglia e del Moncada, cinquecento Papalini del Bonelli, cinquecento Veneziani di Paolo Orsini, quasi mille nobili avventurichi sotto Girolamo Acquaviva duca d'Atri, e postili tutti al comando di Alessandro Farnese (che tanto poi rese chiaro il romano suo nome nelle campagne di Fiandra e nell'assedio di Pangi), mandolli condiciannove cannoni a pighar Navarino, il Padigha, ordinato a guidar l'antiguardo e ad investir la piazza, se le accostó nella notte con pora fatica occupó una tra le due strade ma non avendo atteso all'altra, e ciò contro al parere del conte di Sarno, fu cagione che il giorno seguente per quella via entrasse nella fortezza l'istesso-Lucciali, il quale, cavatine i vecchi, le donne, i fancialit, empito tutto di vittovaglie, e postivi dentro sceltissimi soldati, sventó a un tratto il disegno de la lega 41. Indarto si détte mano agli approcci, indamo a far salir le

l'assedio attorio postovi sel ottobre 1577. I quartieri dei Papalini, del signor Pompeo Colonna, e del commissano Grimaldi vi sono specialmente indicati.



O HARVA IVE I

Assent cit, p. 144 a Adamas so contenturou con house los comnos que lban à aquel ingar per una parie, mas par etra qualaban expeditos y entraban en la fortalesa quantos socorros se necessilaban y Per colpa di don Pad la contro gli avossi del conte di Sarno

artigliene, indarno ad aprire il fuoco delle trincere, i difensori con arditasame sortite e col trar continuo li ranbeccavaño. Alle quali cose aggrungendosi tristi tempi, e dirottissume piogge, e per tutto il campo una voce, che si dovesse levare l'assedio, altrimenti sarebbe succeduto qualche gran smistro, tanto più che i Turchi si facevano vedere alla campagna con grande assembramento di fanti e cavalli, don Giovanni deliberava di abbandonare l'impresa, quantunque vi fosse impegnata la riputazione sua, e l'onore delle armi cristiane. Sempre le discordie dei capitani confordoro, e i tumidi consigli conturbano la mente dei soldati.

(s ottobre 1372)

La notte dopo il quattro di ottobre si cominciò a ritrar l'artiglieria, appresso il bagaglio, l'esercito, i capitani. E parendo bene a don Giovanni che quei signori fossero ajutati a scendere, fece venire în terra Marcantorio a dar loro la mano. Egli che per natura odiava le fazioni non compite, ed allora sentiva vivissimo il dispiacere di trovarsi testimonio di tanta vergogna, dovendosi così grande armata ritirare da sotto una roccaccia, pur si mise alla coda delle colonne nella loro contrammarcia sempre difendendole e sempre combattendo contro la cavalleria nemica che lo accompagno sino alla spiaggia, sino ai palischemii, sin quasi sotto al tiro delle galere 164

[7 ottobre 1572.]

XVIII. - Fatta l'acquata a Portogninco, che è l'uno dei sorgitori dentro il golfo Navanno, e terminato l'im-

164 CARACCIOLO, 95 e 96. BARTOLOMBEO DAL POIZO, Historia della sacra velegione di Malta, m-4. Verena, 1703, t. l. p. 56

Coogle

barco con que., avvilmento che a siffatti disastri va seriipre congiunto, si trovarono per soprassello quasi affamati. Lanto di attovagha per le piogge, pel trasporto, e per lo sciumo s'era consumato in sei giorm al campo, quanto sarebbe bastato per venti giorni in mare In che sgomentandosi cascuno, massime gli Spagnuoli, comincia vano a parlare del ntorno e don Giovanni stava già per mettere il segno di far vela con tutta l'armata verso l'Italia, quando ga rammentarono la mattina del sette ottobre, che quello era I primo anniversario della granvittoria, e che si doveva con qualche prova di valore celebrare. Il perché delibero rivolgersi un'altra volta a Lucciali, appunto allora the costiu, reso archto dalle nostre miserie, e dal mun frutto cella lega in quela campagna, era uscito di Modone, e se ne veniva codiando alla larga l'armata cristiana, Nel qual tempo essendo comparsa in alto mare una nave veneziana che, partita dal Zinte col pieno carreo di vittovaglie, era stata prima spinta dal vento al Carigo, e di là se ne veniva a Navarino, entrò Lucciali nella speranza di potezia predare, avanti che don Giovanni avesse tempo a difenuerla. Per ció spinse a quella vólta venucinque delle sue miglioni galere, ed egli stesso con tutta l'armata si mise in punto per sestenerle. La qual cosa divugatasi a Portogiunco, e nferita a don Giovannii fece nascere un subito e pronto movimento delle galare cristiane, che alla sfilata, come meglio si trovavano, use vano fuon, e arrancavano verso terra per cacciare al largo le venticinque galere nemiche. Marcantonio divisava affrontarle, e tanto trattenerle che the il marchese di San acroce potesse tag aute front dell'armata loro. È don Giovanni si ordinava appresso per essere pronto alla giornata, qualora Luccial si fosse avaozato a proteggere i suoi. Ma il consaro che non voleva perdere con una battaglia cia che aveva fin allora guadagnato senza far nulla, richiamò di presente le venticinque galere; e si rivoise a fuggire verso Modone

In quello scompiglio dei nemici le sugliori nostre galere, la capitana di Marcantonio, del Cardona, del Canaletto, del Santaeroce, e di Malta si misero in caccia gareggiando tra loro per ghermirne qualcuno; ma tanto erano lontara e cosa prestamente smucciavano e tanto da presso avevano il porto, che sarebbero i nostri tomati addietro senza alcuna presa, se in una di quelle galere, capitanata da Mahamud nipote di Barbarossa, gii schiavi enstant in mimero di duecento, rivoltandosi contro di lui non avessero gettato i remi e fermato il naviglio, perche il marchese di Santacroce, che davagli la caccia, se lo pigliasse. Manamud resistette combattendo sino alla morte alcum degli schiavi cristiani restarono massacrati al primo rumore, gli altri ricuperarono la libertà, ed il Marchese ritornando con quella preca fu ricevitto a sommo onore da don Giovanni e con infiniti applausi da: cortigiar. 165 Gran miseria sfamarsi di briciole

Allora dalla concorde testimonianza di dugento persone, si venne meglio a confermare come Lucciail era pien di spavento, e non fidava rimenare l'armata a Costantinopoli per quanto I Sultano lo richiamasse, temendo esser nel viaggio sopraggiunto dai Cristiani. Di più che se i nostri lo avessero assaltato la sera del diciassette settembre, certamente pighato avrebbero l'armata sua perchè egli, pensando non poter resistere, aveva fermo di salvarsi a terra, e fuggire La stessa deliberazione dicevano aver fatta il giorno diciannove, quando gti si pre sentò la battaglia ne, canale della Sapienza. Riferivano moltre che durante l'assedio di Navarino egli ogni di entrava nella fortezza e ne dirigeva le difese. È che seb-

265 SEREND, 324



bene gli fosse arrivato alcun rinforzo di gente e rinfreschi di provvigioni, non per questo si trovava formito a dovere; ma anza în molta penuria, e più pieno di timore che di speranza. E per tutte queste ragioni essi, sebben schiavi alia catena, avevano preso animo a rivoltarsi. Donde era a concludere che con alquanto p u di ardire, secondo i, parere di Marcantonio, si sarebbe potuto già molto prima per terra e per mare aver finita la guerra. Tuttavia, tanto erano gli animi oppressi dal letargo e dal privato consiglio, che senza cavar profitto da tutto ciò, non altro ardimento prese don Giovanni se non di condurre l'armata davanti a Modone, e di farla quivi vedere terribimente al nemico. La stette con gran valore fermo alla mostra per tutta la giornata, finalmente stanco di tanta bravura, per non aver più che mangiare, propose di tornarsene in Italia, Marcantonio eziandio persuaso che a quel modo non si poteva far nulla di benc, ma soltanto accelerare lo scioglimento della lega, consenti alla domanda 16, e il General veneziano, lieto altresi di potersi nurare senza aver colpa nella deliberazione, chino la fronte e si mise cogli altri, dicendo che il voto dei due era legge per tutti. Di che l'Europa resto mazavigliata, il Papa offeso, la Repubblica oppressa, e l'armata piena di confusione Grande il trionfo di Lucciali. Intorno a costin furono in festa tutti i musulmani, con quella schama di malvagi cristiani, specialmente di Dalmatan e di Spagnuoli che gli si presentavano ogni gromo per farsi, se forse già prima non erano, turchi 16).

<sup>26</sup> M. A. COLONEL, Letters al cardinal di Como, dall'armata, passato il Prockino alla vela venno Zante a di B ottobre 1572 ARCH Col., et apud THENER Cil. p. 486 e Per il che noi astretti dal mancamento dei pone, como dal vedere di uon potere in questa parte fure altro effetto, haveno risoluto di confreene.

<sup>\*\*\*</sup> SERESCI, 308 a Passarono ai nemici più di quarenta Spagnoli \*
CARACCIOLO, go la fine

Ora non sarà che io lasci di trascrivere qui, almeno in parte, il dispaccio di Marcantonio al cardinal di Como nel quale si contiene il suo giudizio sopra questi successi, in questa forma \*\*\* «Per una mia lettera delli due diedi conto a Vostra Signona Illustrissima come si era conchiso di pigliar questo luogo di Navarino, et come se n'era data la cura al signor principe di Parma. Vi è stato tanto poc'ordine nel piantar dell'artiglieria, e nel munire il campo, et un ogni altra cosa necessana, et quel che pui importa si è lasciato il transito libero all'inimico di poter a sua posta di giorno e di notte rinforzare il presidio che stante il auddetto, et il mancamento delle vittovaglie, si fece ier sera deliberazione di ritirare l'artigheria e l'esercito, con grandissimo dispiacere di tutti,... Parse anche conveniente che I signor Principe fosse ajutato a ritirar l'artigliena, et così vi andai io; dove sonostato la notte passata et questa mattina... Non si tenterà altro per quanto vedo in queste parti. Ed ancorché si aspettino alcune navi di vittovaglie non puo essere bastante; dovendo esser molta quella che abbia da rimediare un'armata come questa, quando viene a restarne del tutto sprovveduta, come questa ora si trova... Dio perdoni a chi da principio non ha voluto che fosse possibile di offendere il memico, e sono andati dando tempoal tempo, con far macchine e aspettar navi, acciò il mancamento del pane di abbia poi esduso il tutto. La volontà di sua Alterza non può migliorarsi. » Cifra: « Siamo stati sempre uniformi li tre voti, ed in questa ritirata. avendo parlato il signor don Giovanni ed lo che per la necessità del vivere il partito era forzato, il Generale ve-

<sup>106</sup> M. A. Cotobra, Lellera al cardinal di Como, data da porta Giunco li 5 ottobre 1572, con una postilia in cifra della sera del di 7 ottobre pubbirata dal Theiren, t. I., p. 484 con qualche errore di ananueral nel fine. E nell'Anchi Col., t. II., p. 711

neziano disse la risoluzione è fatta perché li due voti bastano. lo replicar che se le altre deliberazioni si erano prese sempre di comune accomio, questa doveva essere più di tutte perche era forrata dalla necessità; e che avendo io ordine da sua Bratitadine non solo di tardare ma anche di procurare che sua A tezza sverni in Levanta. dicevo che mi pareva che stessimo, e che se loro avevano vittovaghe ce ne dessero, che io per il mio voto dicevo che si stesse fermi. Rispose che egli non replicava, ne contraddiceva. lo soggiunsi che giacché non poteva contraddire, doveya consentire et non volere buttare in faccia ad altri il carico del bisogno che era comone a tutti, perche il soluati di Nostro Signore che io avevo nelle sue galere si monvano dalla fame. Et così afflosció. Et oggi è stato da mu a scusarsi mostrandomi la terribilità della sua Repubblea, et dicendomi, che se io non venivo a Corfu con quelle galere di Sua Santità, et del Re cattolico, lui aveva ordine di andare a combattere l'armata del Turco, et che si sarebbe perso in un tratto. Mi e parso che Sua Santità sappia la verità di questo fatto 159.

« Quello di che li signori Veneziani si possono dolere (sevato il prassato) <sup>176</sup> e, che si a Altezza ne fece tornare a Corfi, che si venne pigramente a trovar quest'armata, et che risolvendosi di dare all'alba sopra l'isola della Sapienza (quando l'armata turchesca era in questo Porto) dessimo niquella del Prodano — Da Porto-Gunco la sera del 7 ottobre 1572. »

Or durque, messe anche da parte le ingrurie del tempo passato in tre anni di guerra, e prese sol queste più recenti degli ultimi due mesi, avevano pur di che

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Qu. st conterms the la gala di M. A. in Levante fo per quest'anco il margina herietica. (13ta lega.)

<sup>59</sup> Punque I Tenezant e per passati le pel previnte erano matratiati

dolersi i Veneziam. La volontà di sua Altezza non poteva myliorarsi Veda destrezza nello scegliere la sua frase non dice con questo che la volonta di lai sia cattiva, non dice che sia buona soltanto da per impossibile che si mati in meglio. Dunque non aveva più volontà Soltanto doveca patire che a libito altrui andassero per sempre le cose al modo stesso; che si lasciasse la brigua scrolta al numico, e che gli amici fussero abbindolati dal Cerigo amo a Corfu, che il tempo migliore si per desser che fosse offeso Marcantonio, minacciato Gil di Andrada, dispregiato il Generale di Venezia: patire che pigramente si andasse a cercar la battaglia, che invece di aver la vittoria alla Sapienza si andasse a perdere ogni cosa al Prodâno: che a Navarno al accattasse vergogna che a lui venuto per ultimo da granas della Sicha mancasse dopo un mese la vittovagha, non mancata agli altra nell'anno patire di venir tardi e ma, provvisto, che i suoi commissari entrassero col vanto dell'abbondanza e poco dopo scoprissero i cenci della miseria: che i suoi consigueri promettessero vittorie senza battaglie, e tutti inseme mettessaro difficultà in ogni cosa, men che nel ritorno. E così lasciare abba donati i Veneziagi innanzi al nemico crescuto di potenza e ci ripitazio e <sup>ra-</sup>

[ 8 oftobre 2572 ]

Con questi patimienti dell'una e dell'altra parte in broncio navigarono di ntorno. Ed al turbamento degli

TM A Converse al cardinal di Como. B altidue dal Preduco ninvele pi Zunt, pud Tu estes, p 486, a l'Ecreçunal nonversitati mai saddisfatti di due cose l'unu che da principio l'era pile da magnure (a detto dei ministre di Sua Alleria, que non el « nello de por, e l'altra che essen dost renule la di ma sinte ancor con maia provessione il punto è che per l'ultima a course se albia nu'armala da combolicre. Ali perdoni V S. che è ardinaria di chi non fa nichte il descorrere, el quanare il pensiona dalle



14404 4 142

animi rispondendo le tempeste del mare, tra le dirotte piogge, il fragor dei tuoni, ed il folgorar delle saette, andarono afflitti e dimessi dal Zante al Viscardo e più oltre alle Gomenizze, ed a Corfu Manco la galera san Pietro del Papa, che scorrendo alla vela, menata da gagliardo serrocco, sulla prima guardia dopo la mezza. notte del giorno diciotto di ottobre, investi sulla secca che è presso l'isola di Paxò 79, Metà della gaiera sali di prua sul banco, metà di poppa si sommerse, e nel mezzo si sdireno affogarono più che cento persone, Il cavalier di Sangiorgio che n era capitano, tutti gli ufficiali e trecento altri si salvarono sulla prua: passando di la due galere furono tirati a salvamento. La mattina seguente Marcantomo dalle Gomenizze mandò monsignor Grimald, commissario con tre basumenti a ricuperar ciò che avanzava del naufragio: ma il mare grosso, lo scirocco gagliardo, e lo sfacelo della nave non permisero che si ricoverasse altro se non l'artiglieria, e qualche parte degli armeggi: il resto ando un mano al rapaci che poco dopo quivi si gittarono per bottino 171.

Raccostast finalmente l'armata nel porto delle Gomenizze, ecco sopraggiungere il Morillo, regio provveditore, con cinque havi spagnore cariche di vettovaglie, ecco nove galere di Spagna col cavarier Vasquez de Coronado, e insieme Giannandrea Doria con cinque galere sue, il duca di Mondragone, Gabrio Sabelloni, il Figueroa, tre mila

cose presente e passate, con trattar delle future, ancorchi. Dio so se io ho torpa di così entrettuoso sucresso, e

GRAZIANO 280

PAR 14, 136, 338, 3.9.

12 SERENO, 345.

CARACCHILO, 99.

"II ARLEI. SELER. VAT., rérmata e diversi é Raila, void 3439 p. 440. Lettera del tignor Eficacia Bonetit al cardinal di Como, da Costi. 20 intelire 1872, e p. 445 Lettera de monsignor commissario Domanica Grimaldi all'Istesso tardinate, da capo Santamaria, li 22 ottobre 1572.

soldati <sup>19</sup>, e sopra ogni altro il signor don Gonzalo Ferrante di Cordova duca di Sessa, venuto colà con tutta quella provvisione e compagnia non già per confortare i collegati alla guerra, nè per reprimere i nemici, nè per mettersi ad alcuna impresa, nè per unirsi, o come essi dicevano incorporarsi all' armata; ma per disciognere l'unione, e per sollecitar don Giovanni a tornarsene presto in Sicilia <sup>173</sup>

Il perche, reclamando indamo i Veneziani, e indamo offerendosi Marcantonio a svernare in Levante se restassevi l'Altezza sua, o almeno qualche squadra di galere spagnole, perche vi si vedesse la forma di lega, don Giovanni con poco onore, senza salva, e senza segno di allegrezza, molto diversamente dalle altre voite, partissi da Corfu. Alli venticinque entrò in Messina. Marcantonio poco dopo ricondusse le genti del Papa a Civitavecchia 1954. I Veneziani restarono soli a fronte dei nemio. Niuno malavrebbe nell'ottobre del settantuno pensato che tale sa rebbe stato l'anno appresso il ritorno dell'armata.

[Novembra-dimentine 157: ]

XIX Or io non vogito mettermi appresso a ciascur di quei capitani, nè raccontare minutamente i viaggi e le pratiche in che si occuparono. Bastimi per sommi capi

Google

<sup>97</sup> Section, 325 in fine

<sup>25</sup> M. A. Collowne, Lettera at cardinal de Como, da Coulle 19 ottotro 1572: a Intendo che il Duca di Sessa i senuto per sollecture il sugnor don Ciovanni, perchi ritorni in Sicilia, e non per altro: il che ha cantain che subilo Sua Allessa ha fatto determinazione di partire... Avvenmollo più che dire. Mi rimelto all'arrivo, se l'ho me lo concedera, » Apud Theinen, p. 488.

Rosent, cit., p. 145. a. A las Gomenicas excontraron trece galeras.

y Fuan Andrea Dovis, y el Duque de Sessa, que iban a incorpoverse con l'armada. En aquel punto se dividierom les armadas. Les Vymeciones a Confà. M. A. a Roma y don Juan con los suyos a Mesino ».

THE ADRIANT, 923 D.

raccoghere la venuta di don Giovanni a Napoli, laddove nelle delizie, da altro fuoco che non di guerra nei giovani petto acceso, aspettava e temeva essere richiamato dal fratello 1716. Brevemente ancora raccolgo il viaggio che Marcantonio per commissione del Papa fece a Madrid, con animo non tanto di scolpare sè stesso delle accuse di che gli invidiosi caricavanlo presso il Re, quanto di convenire del modo col quale avesse l'anno venturo a trattarsi la guerra. Nel suo passaggio neevette grandissimi ononi tutti vollero vederio e festeggiario, per fino , suoi contrari. Tanto la verna vince sopra le menzogne, e la virtú copra le passioni. In Genova ogni ordine di cutadini, e l'istesso Giannandrea, quasi da occulta forza condotti, furono a visitarlo 170. Dal Re poi gratissimamente ricevuto ed enorato, dopo spediti i negozi pubblici, e giustificata benissimo la sua causa, fu confortato a tornarsene in Italia, ed a procurare che l'armata per tempo potesse uscur fuori 177. Al modo stesso il principo di Parma, Paolo Giordano Orsini, il duca di Sessa, e gli altri personaggi principali, in modo differente dalle cose fatte e da farsi discorrendo, si ridussero a Madrid E il re Filippo, si di tutti loro che di Marcantonio e di Gian nandrea lodandosi, ubbe 4 dire che Quei signori avevano nolto sentito la passeggiata 19. Cioe che menavano gran rumore, non avendo per ti tro l'anno fatto altro più che andarsene a spasso.

int Conference, 325

<sup>16</sup> M. A. Corogera Lettera at cardinal de Cemo, da Genera es dicembre 1372. April Timesen, p. 363° a Par somo stata unitata da talla questa cella, ma quel che è parsa anoma a talla è stato che ci sia comita il signor Gioranni Andrea Porta Infalti i gran cosa che la verità ha do vontre a luce »

<sup>17</sup> SEKENO, 350.

FARUTA, 342 343

<sup>12</sup> GREGORIO LETI, Vita del re Filippo II, maj Coligna per Giovana. Antonio Chavet 1679, t. II. p. 62.

Ma il passeggio delle armate, che al re Filippo dava materia di giocose parole, quello per appunto rimescolava la bile dei Veneziani. Intesi i successi della campagna ed i disgusti ricevuti dal loro Generale, non più secretamente ma in pubblico, per le piazze, domandavano qual mai fine aver dovesse la loro miseria, da qual rabbia fosse compreso il Senato e per punizione di quali peccati nella mente dei consiglieri fosse venuta tanta. pazzia, che paresse loro di far cosa bella a mostrarsi invitti contro tutte le avversità e contro tutti i mali, solche potessero mantenere la cara amucizia di quella corte che già tante volte avevagli derisi, straziati, e traditi "" Da nomini prudenti, com'erano, si guardavano dal suscitarsi contro l'ura personale del re terribile, menavano per buone prù le parole che i fatti suci, e rovesciavano la colpa, gli sdegni, e le maledizioni sopra i ministri. Dimostravano con molte ragioni che si troverebbe la Signoria meglio d'accordo coi Turchi, che non con loro \*\*\* Di che inteso secretamente il Senato, fu scritto a Marcantonio Barbaro, ambasciatore in Costantinopoli. Costui, uomo di molte lettere e di molta virtu sebben dai Turchi sul cominciar delle ostilità posto in custodia, pure aveva saputo per destrezza sua molto bene accomodarsi al tempo, e non ostante la guardia e la prigionia, potuto sempre mandare e ricevere avvist e lettere anche in cifra

Google

<sup>179</sup> SELENO CIL , p. 327, 328.

LAPURETE ch., t. XIII, p. 532. « Tel fue la infractuosa expedicion del 1571, imprendide con indisculpable retrase, continuede con institud, melograda por les defidencies ( desecuerdos Acide huitera cretto en octubre 1571, que les voncedores de Lepanlo habian de regresar un en oclubre de 1572. »

ITME, p. 538 « El fruio que de la batalla naval de Lepasto se recogió no fue al el que se debió ni el que se pudo »

SELENO, 328

per salvezza della sua patria, egli medesimo ricevuta la commissione prese daddovero a trattar la pacc col Sultano.

Cio non pertanto i Veneziani si apparecchiavano più che mai alla guerra, per esser pronti ad ogni successo nella miova stagione. In Roma il Papa disegnava acere scere il nun cro dei e sue galere, gia in aveva per opera li Marcantonio misse assiente da var e parti d'elassette, è ne cercava oclle altre <sup>16</sup>. Per mezzo di Pompeo Co-onna daca di Zagarolo i di Concetto Matteucci da Fermo scraveva al miove tantene <sup>16</sup>. Da Ma Irid il re Filippo, fermo nel suoi principi e fedele osservatore delle formalità di corte, rinnovava sol miemente con titti I scoi tetoli le lettere di credenza per il congresso di Roma a quelli stessi deputati Gazinicla, Pacheco e Zuñiga che avevano negli altri anni più volte, massime nella chiesa della Minerva, cavato le lacrime a sait Pio <sup>16</sup>

## [Gennar-riving rsvs]

XX. — Con suffato an en sa repigliarono in Roma le sedute, alla prena delle quali velle esser presente il Postelice Ciascuno tornò al filo di quelle ragiom, e di queg i scaltrimenti che aveva, già autre volte acoperati. Gli Spagnuol a levar la guerra dalla Grecia ed a turarla in Africa, i cardinali a mantine da contro il Sultano, ed il Veneziai a chiedere che le forze degli alleati si dovensero accrescere come per certo crescerebbero q elle del nemio che don Giovanni sinettesse il vezzo dell'assoluta paurenanza, osservanco ò assente o presente il voto degli attranza, osservanco ò assente o presente il voto degli attranza, osservanco ò assente o presente il voto degli attranza.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> M. A. Collowna of cardinal de Causa da Genova 19 dicembre 1575. April Telesoria, 362

GRAZ AND 321

in Severino Servanzi Collino. I metric della casa Matteretti, mis. Son severino. 1813

<sup>45</sup> Printers II Dispansion regis, Litera Gragorio XIII Post Mex., sub die 36 nov. 1315. April Turisca, t. 1, p. 518

due generali; e the nel mese di marzo aon più tardi, l'armata del Re e del Papa fosse pronta a Messina per mettersi in campagna a guerra guerreggiata con forza e diligenza in tempo delato secondo l'aso della nazion, e la digintà del nome custano "". Le quali proposte essendo in ogni parte conformi ai ciritoli della lega, per quanto venssero contrastate dal cavilli degi Spagnuola e messe a troppa tortura dalla mini tezza dei Veneziani "" dovettero in fine essere approvate dal tutti: deaberandosi di comun consenso che imanzi al primo d'aprile dovrebbe l'armata del Re e del l'apa essere a Messina, e di là scoza incugio unirsi a Corfu col Veneziani, per cacciare di Grecia il nemico: le galere sino al numero di trecento si accrescessero, e la guerra non secondo l'arbitrio di un solo, ma col voto dei tre si governasse ""

[4 anvile 573 ]

Ferme queste ed a tre nt bisame deliberazioni uscito il mese di marzo ed entrato l'aprile, senza essersi ancora eseguito dagli Spagnuoli ni ta di cia che era promesso "ecco la sera del due arrivare a Venezia il figlinolo cell'ambasciatore Marcantonio Barbaro, il portare da Costananopoli al Senato il capitoli della pace promessi dal Siltano a suo padre sotto la malleveria dell'ambasciatore di Francia "", quanco il cloge volesse firmaria. Ai Francesi non piateva che Venezia si consumasse mutilimente nella guerra, ne che con essa cadesse l'ultimo ballumbo d'Italia in mano degli Spagnuoli.

MINER - 1-8 1 24/2

the man and a second and the complete and a constitution. Proposite of the trade manual algorithm to the contract of the second of the contract of the contrac

PM C RAZIANA, 290

BE CR. ZIANC - \$22

em Cikaza ywo ji gab

Paper a to-

Allı tre il consiglio dei dieci, ponderata da una parte la infedeltà perpetua di Filippo, l'ingiuria di Andrea Doria alla Prévesa, l'abbandono di Giannandrea a Cipro, la diserzione di quest' istesso a Lepanto, le difficoltà del Granuela a Roma, le opposizioni del consiglio privato a Messina, gli inganni della navigazione al Prodâno, e le continue dilazioni, soprusi e menzogne; e dall'altra le condizioni quantunque si voglia gravose, che il Sultano come se fosse vincitore imponeva, deliberò piuttosto alla pace col Turco che alla perfidia degli Spagnuoli affidarsi. La mattina dei quattro il Doge, fatto venire il nunzio del Papa, con lui in questa sentenza parlò in.

Iddio onmpotente scrutator de' cuori sa quanto noi sino al di d'oggi con ogni sforzo abbiamo procurato di mettere un freno alla prepotenza del Tarco. Egli pur sa che la grande giornata del settantuno non è stata proseguita dalla lega, e non ha prodotto l'effetto che do veva. Egli sa che l'anno passato quando le forze marittime del nemico erano ancor fiacche e noi pronti, il Recattolico non ha fatto la parte sua: e prima dette ordine a don Giovanni che non andasse in Levante, poi che tardi venisse; e questi a vista dei nemici, o per deliberazione de' suoi consiglieri, o per mancamento di biscotto, si ritirò senza aver fatto cosa alcuna.

« Oggi il Turco si è riavuto, ha armato quattrocento galere, e fa siorzo estremo d esercito in terra 1 nostri danni. Cattaro, Zara, Traŭ, tutta la Dalmana è in pericolo; il nemico ha devastato le campagne; noi non abbiamo che città assediate. Candia, il Cerigo e Corfú esposte ai nemici; e quei popoli in stato di disperazione per le continue molestie, il poco soccorso e la mancanza del pane. Noi dovremmo essere già in campagna a fin di

19 la Vascovo di Nicastro, nuncio del Papa a Veneria, Lettera el cardinal di Como, de 2 e 5 aprile 5572. Apud Theresa, I. L. p. 405-407

[4 aprile tyres]

marzo: pure si vede tol fatto che non giovano ad assicurarci ne i capitoli della lega giurata ne le deliberazioni del congresso a Roma. Eccoci alli quattro di aprile, senza vedersi eseguita cosa alcuna. Ne duole affliggere maggiormente sua Beatitudine. Di essa non possiamo dolerel, anzi ce ne temamo, e terremo sempre obbligati. Ma l'infedeltà degli Spagnuoli il non poter più reggere a tante spese, la manifesta ruina di tutto lo Stato nostro, ci ha sciolto da ogni impegno, e ci ha sfotzati ad accettare dal nemico una misera pace, che ora vi annunciamo conchisa

« Non erano queste le nostre speranse, ma di scusa la forza che di ha stretta a chinare il capo e ad acconciare i nostri pensieri alla qualità delle cose. »

La pace su trattata con tanta segretezza che, avanti di saperne il principio, se ne senti la conclusione. Resto la Repubblica tra molte angustie per l'aggravio dei capitoli ma al tempo stesso in grande sicurtà per la sede con che la corte ottomana prese ad osservarii. Per quasi un secolo non vi su più guerra tra loro. Ma il Pontesice che, dopo tanti pensieri e così gran travaglio abbandonato, perdeva la aperanza di veder riscossa dalle usurpazioni ottomane la cristianità di Oriente, gli Ungheresi, i Polacchi, i Tedeschi che rivedevano il Turco songliato in atto di gittarsi nuovamente sulle loro terre, gli ambasciatori di Spagna, che sempre davan voce contro i Veneziani <sup>190</sup>; tutti quelli che senza muovere un dito zelavano le vittone sopra i nemici della sede; i capitani di ventura che perdevano il solco, i mercadanti che seade-

<sup>⇒</sup> D. Juan de Zuñida, Carto a d. Juan de Austria. Roma, 6 aprile 1373. apud Rosell Cit., p. 243. a Vo serè en amantetendo a Faiacio, y despues de Aaber dado a entender el Fapa la maidad que estos Venecuanos hacem, y la obligacion que a el le quella de resentirse, hablar en v (Peggio 2 p. 244 ≈ 245).

vano nelle tratte, i novelberi che non avevan più pascolo, e infiniti altri che per innumerevou rispetti credevano scapitarci, ne menarono scalbore increcibile; futu contro i Veneziani. Di che io mi passo assai quietamente; nvolgendo lo sguardo al re Filippo di Spagna, che fu il primo a quietarsene. Ouando seppe della pace, senza mostrare risentimento e senza alcuna apparente amarezza, disse 📪 Che se i Veneziani tanto prudenti avevano conosciuto che lor mettesse conto la pace, sumava che avessero fatto bene di provvedere ai casi loro, ne egli potrebbe offendersi che la guerra fosse finita ad arbitrio e piacimento di quelli per utilità dei quali era cominciata. Ciò non portanto egli continuerebbe a combattere comro i Turchi, ancorché solo, e basterebbugh in premio che il mondo conoscesse come alla prontezza sua nel pigliar l'armi corrispondesse sempre la costanza nel mantenerle

Parole magnifiche, the riportate da titti, anche dai suoi parz'ali, gli tolgono ogni scusa. Filippo non si era

194 M. Wattsom, Histoire du Riene de 19 (1956, 11, in 12, Amster dom 1777 t. II p. 108

Laures Carreira D. Friepe II Key & Frynsis, ferfeit, Madred, 1619.

P. 747

CRESCORIO LETA, 1764 de Filippo II. m 4 Congmi, 1679 t. H. p. 64 DERENC, 333

TARLIA, 364

URANASO 326

Cesare Campana, I ila di Filippo II mia Vicenta, 1608, † III. p. 138.

Antonio de Herrera *Historio del mando,* 1940 Naghadolid, 1605. 1. Ul lib. II, in fine

Whiles II PRESCOTT Thebury of the Reege of Philip the second. Both London

LAFURNIK Cit., t. XII., p. 534.

ROBELL Cit., p. 148: a Febre II eyo In notification sin matter is memor surpress. As a quel positive projundo discontinudo de his hombres acertaba a conocertos v = E p. 190 a Culpo ful de mastra Corto o por major decir des v ? Febre II, ation a lan descuntagina. v July 1971 p, 248

Harter Arrest

messo nella lega per neuperare i paesi perduti, non per riscuotere la Grecia, non per rimettere la civiltà in Oriente, ać per restituire a quei cristiani gli usprpati diritti, ma perché il mondo lo chiamasse costante nel mantenere i suoi suoditi, i suoi nemici, e i suoi alleati tutti insieme n guerra perpetua, senza battaglia, senza compenso. senza fine, perchè il Turco sempre di fosse, e l'Italia sempre palpitasse in quello strazio in che per tanto tempo fu tenuta dai barbari massime co' ladroneco e scorrent perpetue sui paesi littorani. Il mondo non si piglia 1 gabbo per più di tre secoli. Oggi il mondo chiama perfidia quella che esso chiamava costanza: oggi dice che la lega fu rotta da la, non dai Veneziani 🤲 Che se egli losse stato sincero, e avesse voluto da cenno ció che tutti i popoli di Europa ed i Pontefici altresi s'aspettavano dalla lega, egli al paro d'ogni altro si sarebbe sdegnato della rottura.

Nel tempo istusso l'ambasciador suo in Roma spediva un corriero a don Giovanni d'Austria, proponendo gli di far grandi promesse si Veneziani, sol che si rompessero un'altra votta col Turco. Alora, diceva, oltre agli ajuti che la corte di Spagna avrebbe da Venezia, le togherebbero per sempre la speranza di pacificarsi, e la ridurrebbero a suo dispetto schiava di sua Maestà: il Papa eziandio quinci innanzi con maggior sommissione guarderebbe le cose del Re, e sua Altezza don Giovanni fa rebbe la guerra a suo modo, senza stare ai capitoli de

<sup>192</sup> ROSKIL CEL, p. 156 a d'a 1572 sa se empalò la culpa ne a des June 12 a los bencamente el primero no trea la lura de volar a les mares de Lavania los segundos se emparantaban con su tardonas Pendiò este anciestamente da dor racelos de d'. Felipe, que a pospuso la obugación del cumplimente de las estipulamentes que haba firmado, a La lega la rolta da Filippo non del veneziante a per confessione deta Morte Spagnado, approsta da Accalema reale di Madrie.

Lalleanza, e senza dover osservare il voto del generale del Papa e dei Veneziani 315.

[ Maggio 1573 ]

Non si lasciarono però a siffatta tresca condurre i Veneziani. Il general Foscarino rimise l'armata nell'arsenale, don Giovanni sul molo di Napoli abbatté lo stendardo della lega, e Marcantonio sapendo come il Pontefice avera a gran fretta rimandate indietro le galere, e sciolte le milizie, andò, come aveva già fatto dopo la morte di san Pio, a chiedere licenza <sup>196</sup> Senza replica l'ottenne <sup>195</sup>. Di là a pochi giorni fu eletto governator generale delle armi pontificie, e supremo comandante di terra e di mare, Jacopo Boncompagni consanguineo del Papa. <sup>196</sup>

Cost ebbe fine il generalato che Marcantonio Colonna tenne con tanto decoro del Papato e di Roma, quanto mai se ne sappia degli antichi e dei moderni capitani. Per la virtù sua non solo trioniò dei nemici e riempi di ammirazione i popol, ma, quel che parrebbe impossibile

191 D. Juan da Zoñ da a don Juan de Austria, Roma, a julio 1573 and Romall, p. 243: a Sipodria ser que a Venecianas se les kinese romper con el Turca, demas de la apuda qua lendriamas en sus fuerzas, V. Si crea que, aunque les pesara havian de quelar activos de S. M., y tambien mérario S. Santistod con obros ojos mustras cosa, y V. E. haria la guerra a su modo, sin haber de estar atentido a las condulanes de la Liga, y volos de los generales del Papa i Venecianus, y por parecer este punta de las granda importancia ha guerida luego despachar as correo, pora que pueda V. E. persar i platicar v

W D JUAN DE ZUÑIGA al Rey. Roma, 8 april 1973: « La flaqueza que el Papa ha echo en desarmar lan presin... Vo les he dade cargo robre este a el y a una maistros »

ROSELL, p. 250

495 ADRIANI, 930 F

SERENO, 333

CALACCIDLO, 105.

195 FRANCISCUS MUCANITUS, In Digetts, mas. Art diem 20 menais aprilio 1573. Bibl. Casanat , XX, III, 7.

Google

167 VATE 4 ERST

ad ogni altro, restò ugualmente nella stima delle emuli corti di Venezia e di Madrid, con le quali mantenne sempre corrispondenza di lettere e d'uffici. Il Doge sovente il ricercò dei suoi consigli. E il Re, dopo la terribile disfatta che andò costantemente cercando in Africa, e ve la trovò l'anno dopo, temendo troppo della Sicilia, e bisognando-gli governatore tale che fosse in terrore agli Ottomani, pregò Marcantonio a pigliame come vicerè il governo: egli resse per nove anni quei popoli con lode di giusto e di prudente reggimento. Or io avendomi a dividere da questo eroe, non mi provero di compendiarne qui gli elogi, perchè si grandi sono e tanto li ho discorsi, che nè io saprei meglio, nè egli a venire in maggior fama ne abbisogna.

Nell'altezza però di tanta gloria, onorato dai principi, riverito dai popoli, superiore a qualunque offesa aperta, non fu già sicuro dalle arti vilissime dell'invidia, con che alcuni pochi ma potenti travagliarono il resto della sua vita, e procacciarono oscurarne la fama. Il Litta con poco accorgimento, e per volersi mostrare imparziale, si mise in ponte tra la verità e gli inganni di costoro. Marcantonio scrivendo al re di Spagna, a cose finite, e con la usata sua circospezione, di se e di loro parlava così ".

97 iscrizione posta in Campidoglio sotio alla sua status, a Morco Antonio Colomina Citi Claristenio Trumphali Debium Virlati Protessione Ottle Posteritati Exemplum, Grata Patria Postal, Ex S. C. Anno MDXCV >

Le contrarietà che mi sono state fatte nel tempo della guerra che per tre anni si fece in lega col Papa e coi Veneziam vennero da tre cagioni. Primo, perché vi furono alcuni che non giadicavano utile, nè avevano piacere della lega; secondo, perché non potevano persuadersi che si potesse combattere contro i Turchi sul mare, terzo, la grande invidia e rabbiosa che mi portavano, perché col favore di Vostra Maestà io tenevo ia quella spedizione un luogo tamo principale. È guesto maledetto peccato tanto più andò trescendo quanto meglio le cose succedevano al rovescio della loro opinione, il frutto che ho cavato io fino al di d'oggi dalla grande giornata sono state persecuzioni. »

La rabbia dei persecutori, non sazia mai di calannie, spinse mnanzi tempo l'eroe di Lepanto al sepolero, Chiamato da, re Filippo alla corte l'anno mille cinquecento ottanta quattro, se ne venne con dieci gasere di Sicilia a Civitavecchia: e dopo essere stato in Roma sua patria per riveder la famiglia, quasi presago della unste sua sorte, da tutti affettaosamente accomiatandos, passò per mare a Barcellona, e di là con molto seguito prese le poste verso Madrid. Ma come fu giunto a Medinacei colto da violentissimo male, morissi, lasciando a ti th gli storici sospettare che il veleno di alcun possente ad mvido nemico spegnosse nella fresca eta di anni quarantanove questo lummare di gentalezza e di virtà romana 🤭 Le sue spoglie mortali, ricondotte tra noi, si posaroco con quelle de suoi maggion nella chiesa di sant Andrea del castello di Palano. Io però, tra le mura del chiostro e stille carte dell'eta trascorse dolorosamente ripensando

199 Meretore, sun d'Italia, 1531 Artorio Coppe, Manierie Coloniese in S. Roma, 1855, p. 349. Pearso ch., t. IV p. 236 Area, Co., ch., Brografia del Agriar Mariantonio, t. 11-344.



all ingratitudme degli ucorrai, che fa più grande è mesta la mia solitudine, non ho cessato fatica per rinverdire nella memoria è nella estimazione dei posteri la fama dell'altissimo campione. L' io seguato ne' suoi viaggi, ho narrate le sue geste. I ho necompagnato a la tomba. Qui mi ferinzi, qui oro, qui poso alquanto la penna a ritemprare l'animo stanco del passato, è fioucioso del avventida.

Google

Orgina from

## INDICE ALFABETICO

DELLE PERSONE DET LYOCHT E DELLE COSE

NB. It anneres neabno sufua la pagina, con per il teatre come per le note, North Calling of James June 2 renouses in sulfiture grande in convenient

Accormoboro Camillo, as, 207. Acquata, 187, 521, 531, 531. Adwred Bonificio, Ottaviano, Accubale 189. Africa (in) Sylametro di guerra, 184, 285. Airea (m) stramento di \$08, \$\$2, \$94, \$10, Alaroisto Aurelio, 186, Alba 4, duca 386, \$\frac{1}{2}\text{lerio} \text{Albanco}, \(\frac{1}{2}\text{.}\) Alcan Giambarders, 22. Alternati Mazio, 190. Ally 201, 200, 213 Antoniagho, 190. Antoniagho, 190. Ancona, diferia di stasici, 32. — Soci capi Anoma, difetta di storici, \$2. — Soci capitata, p. Berantessa, Bosticoll, Perretti, Pottana, Regio Tottanani.
Andreda (d\*) Gil, (dir. 320, — Minangano, 333, 353. — Vero tuore di Spagna, 360.
Andreccii Francesco a Gregorio, 254.
Angelia Goldo, 244.
Angelia Girae) da Pouranadara, 149.
Appiano (d\*) Albomo, 254, 250, 255.
Araccii, 265.
Archivio Gractani, 155.
Capitolino, 254.
Colonna, 27, 421.
Coronn, 24. 1) mon, 47. Massimic 103. 

form, 201, 421, 360. Mortalità, 243.
Preda 245. Scrotta, 410.
Arman romana, 8, 147, 149, 153, 153, 254.
— Lodala 66, 179, 187, 120.
Arman spagmont fodπa, 2 4. — Restu, 49, 90, 169, 177, 105, 208, 120, 223, 144, 440. — Le navá, 178, 204, 243, 157, 166. 1 67 (66 

Paelo, at.

Barbato Marcardenne, co, 319, 40 Bartoli Camillo, 146, 102. Bartaglia di Lepinto, 204. — Di capo Mar-lèo, 339. — Di capo Matagan, 345 Benincasa Capita 148. — Michelangelo, 23 Benivergila Cerure, 389. Buranda Sana ipadan 146, 202 210 Buranda Fina da ita 46, 205, 227 228 Buranda Fina Sana San the array is admirting to the top of the top Botogra e us spe e — e. Beginvogto flevitacqua, cho and Fendotti, Malverso Nas caso, areas a Sepain, Zambeccare Honarelli Gabriele, 144. Bonchupagn Jampo, 456.

Conelli don Nachelo, 46, 136, 176, 108

any and a , ass a67, 269

Bonelli fra Machelo per la rega 46, 115 q 251 38a 968-Bongiovanni Comelio, 11. Perdagami Orano 286 Dor a sub francesto, 129, 275, 254 Brig and Mare 40 mile, ell-Author, 967 1 Hearneasking Citestatistic 289. Bramer bier Plantonie, 2008, 167 Brinds Costains 20 cos Bartalo ar a spragable b. + 24 Buonavogba, 2002 Вынию населе тво Captagi, v. Circtani. Cares I coro. 22 Carriera A 15 co. 46.

Cambri Alfanso, za Camerino, v. Calmanti, Picebeneditta, Campana Drazio, 146. Canaletto, 337, 546. Candia, 17, 99, 177, 312, 134, 54 Cannon per raise agh. Cannon per raise agh. Capitaba del aga perasita and Carbo sun регать в Боролого тай, изд., изде-Стопана di Маккартовно, до 164 т. Ко-Стриле раражи дед 145 сад., 154, 281, 166. Сариле в боли со Успекани, 74, уд., Зад. 288. Capatoni de la lega, 125 Delle galete. 150 Capatoni Bingle, 12, 204. — Cencu., 20, 145, 201 abn 290. Capatocho, 144. 145, 201 25, 255, 259. Congrescine, 184, 255, 259. Matelli, 184. Citanté, 150. Caraciona, go ege apa. Caratia Emire, ega, apo, app. Secure. s88, 167 Candoli Andres 284, 167 Cardonn (di dun Giorunni, 60, 224, 567, Caringo Guandanista, 55 229, Caringo, Passon, 21, Car. (19 avid. 21) cassigna data Combibilitia, 434 Laciellosko, "S LAKETO IN

Cavaniglia Ceuse, 25, 127 George Prisano, 198. Çeralonia, 156-Cota de Catalolia, si Ganatini, Vate i servitavendina, sintilla da fantica, 1875. — Artico de la catalonia, 1875. — Artico de la catalonia, 1875. — Artico de la catalonia de 210 114. 227, 161. Con don Filippo 95, 190, 161, 150, 361, 412. Per se-guir la mireria, 153 — Per la concordia 308, 415, 110, 117, 515. — 60 municipor, 1, 144, 548. Per Medenes, 184, 186. Morte, 412. o ammendage cardinale in Germania, 18%. Goodpage a Alicea, marinari di primi dis se. 14. Compagn da steridardo, gendannii del mare

igo.

Alla Marria de → A Satisado, lo des a composito de la composito della composito della composito della composito della c The of the order and the order of the order

copy price from the months in berra-

Google

guols, 334.
Lorgon (della Assenda, contro la bettaglia, 70 114, 171, 247 — Prigrene 2 n. Pel chorno, 144, 247 — Rampogna Выпродово dai puşu, 174, 178. orono Oroclo, su Orono 146, 208. Corrotto Michele 23 Corrolla Michele 23
Corria, 4 cannon di corsas, 196.
Corria, 4 cannon di corsas, 196.
Corrisi spagnasti, contre la latga, 176
180, 190, 287, 100, 110, 367, 412,
Courre la battaglio e la vistaria, 160,
171, 111, 501, 107, 150, 354 — Courre
don Ginvanni, 107, 150, 354 — Courre
don Ginvanni, 108, 186, 376, 410,
Contro Ventrenta su 180, 175, 150,
18 Alia, cangna, Davalte, Durla, Rec
querras, Totedo, firantesa Zaing,
Losimo a granduca, pariglabo di Spagni,
18, 44, 45, 350, —Assento pet le galere 113, — Pretesd, 192.
Costentino da Vigirbo, 186,
Contro Camillo, 160 — Stefano, 160,
Contro Castro, 286,
Costolari (Sole), 196, Carsolad (sole), 198, 199

Dama di Nicosia (Arcaida de Biaccas de-condo di Sagredo), 79. Diagno, messer Niccotto apente di Marcan-conio e Madea, 274, 274. I terales don Carlo, 41, 85, 178. — Restro, 200, 244, 145. — Consignere, 350. topusito di secclini per G innundros, 66. DACUMENTS Pio V a Marcantonio ca.

Marcinettino al Santactore 15 Rus to de gale. 18 Marcinetto al Massimi, 19 Ruolo di sobili 4 venturere, 22. Notice of a mobile q ventured, 22.

Notice of the property of the provided of Fede di Siorra, 87. Martanenio e Giornaldres, 19. Precetto di Pio V 93.

AUGMENTAL BASES TO 6.

dark o trainer at 160 - 1004 Could be to all Misseman, 1888. C. Colonna a. Francesco Borga, 220. Capitoli della lega, 125. Asiaulo di Grandela, 128. O uzione di M. A. in Sensio, 138. Musicipione al Capitarchi, 148. Ravie di pentaneri, 146. Captiviti per le galero, 136. Spese di Mircantonio, 136. Presente di Meastra, 168. Granneta e Pin V, 168. Meramonio al Rusticucca, 1,44. M A. a. a. Francesco Borgo, Mircontonio a pas Pio V, 17º Zanga a det Giovanto, 178 Mircontonio al Buomercino, 218 Maccaptome al Buorescino, 198
Mercantonio al card. Specina, 229.
Mercantonio al card. Sectina, 229.
Mercantonio al a. Pio V 214.
Un servo al pidrone, 237.
Sono de marcia for la Lagundo. 243.
S. Prane. Biorgia a Marcantolino, 2 4.
Marcantonio al Capitheche, 288.
I Cardinali a Castron, 292.
Data la cardinale di C. V., 506.
Detti al cardinale 200. Detti allo viesso, 296. Note the viewe, 296.
Note di capran e noblati, 296.
Note di capran e noblati, 296.
Don Giovanni a Gregorio XIII, 1 4.
Galett dei Turchi, 418.
Don Giovanni a Marcatonio, 321. Mirestono a don Ginyana, 1274 Mirestono a Gregorio XIII. 354 Marcintonio al Re. 359. Marcintonio al card. di Come, 56.1 Capitani e solilati, 367. Matematica al card. di Como, 197. Il Doge al Nunzio, 106. Matematica al Re. 121.

Discreticina quan manuface, 227 — Archimo e media ile 48. — Alessandro, 22. — Mar cello, 49. 32 — Pageno, 46. Pier-morester, com ghere 167 — Arthonio consegliore, 430, 430, 50, 59, 60, 67, 81. — Chind porceu, 45, 47, 96, 179, 50. 

Domenican, della Minorva, 126. - All'av

guere, 50, 51, 400. Designation (mode), 4,5, 73,-Duode Francesco, 200, 367 Durante Paolo, 232.

Pleaner, inscelle set mare, toqлеа сор, d Sussofurcato, 23. Еггоний Ашелю, 289.

Pabi Pietro, 23, 227. Pubruma daj Macaina 23. — Gracomo 189. Pabrino da Limola, 53, 78

37

Parges, c. Marilingand, Famaciata, 86 hanale (veneziano Pano), legno di esperana, 230. Acceso da Ginnistrativa, 74. Section and said Fann (ina) Buttirba, pft. - . Marieth & sage Spicianea. Panture 225 n.o. Cam o 289. Para (della) Buggeren, 289. Farminio Akonandria, tres, not. 484, 444 Fairsh well inc. e san gusaquerent 4 Mar-Carlosto, 35, 15c.
Fermo ed a Brashou 189. — Macheno edg.
— e. Agam, Bran adaga, Mathucel.
Fermo, w. Carotti, Rismoddi.
Ferrar Or mo. 356. e ed Ar vista " 20. 1 Fermas Herma, 284 Partona Angelo, 22. Plappo da Covineración, 266, 294, 367. Paippo I sue ragioni, 36, 34, 40, 280, 325. Furtura Augelo, 22. 25, \$50, \$52. — Pounes se, \$7, \$6, \$40. ] 26, \$50, \$52. — Pounes se, \$7, \$6, \$41. ] 26. — Larene Hodger seller, \$23, \$23, \$405. ) All or little traper action, gas gall gare.

Printing tree is a governor to a series of the gare action of t All the control of th Foligno, w. Gigli... For as Could, Brandaling Раментин Јасоро 306, 169, 4 0<sub>0</sub> Processors Campile, 22. F and beard off our day 184 Prancial corte do) of Turpo 198 atechina la lega, alta. — Accesa gli Spannoli, 105, 306. Per la pace, 304, 405.

Ptaliggram Antigram, 253, — Jacopu, 23, 206, 127. Morso, 10. Bregara, policulo vascello a sente in a Pusta, piocola navicella da remo e da cora-Gabrielli Gailin, 22, 208, 225. Ladde Camillo, 75, 78, ineta, 296. kibrine, 209. Prateotte, piccole galde, 154, 104. A mireman, 1806, 340 Consessor Findering Type by

Galqay di afazo a uniy 19 Dat Pays, 191, 199, — Prest a Vetterla, 25 Armir in America, 18. In divitavocchia, 249, ng Tyd alba dags bag taga fic and and second magnitudes and the past Carere autor in nate da Comandice, 220.

Prese na Licio 221.

Calere di Turchi senan pavesare, senaz requi bate, dom puda artiginuma, \$7, 150, 296. Cone sec dan de Marcantonio, alla Cataparte spagnon 3 Comaguna (d. Brasselo di Orlando, 22 Comb rivale, porta del Cristano, 48. 416. aperata la significata del Papa, 434, 236. Cocausti, all'armara, 184-Chaconietto di Crybavecchia, 1542 Cagli Communicatio, 145, 21 1 2 2, Courg. Immings, 10. — Pictrantono, 22. Convermi (don) a Austria, 167. Someral, 187, 1971, 290, 290 Senso poure, 68 507 310. Vez ei di guirraga 6, 20 200, 204. — Lebbecce, e.i. auf sir 556, 480. Abbracat H V is 24 or pre-segular, No. 19 172, 1904 the property of the same of th - In the contradditional 254, 190, 244, 251, 190, 244, 251, 252, 243, 248, Abbaren is legal Granucia, ardioale o ministro, 43, 125, 1 h. 130. — Cacusto de sen Pio, 127, 114. — Prop ma das de co. 200. — Lo semdardi 1000 — Ingoni, 107, 201, 308 Grazania Pabo, 246, 274, - Nicosia, 146, — 2010, 308, 208. Comming general on dullberman, 1866, 444.

Comming general on dullberman, 1866, 444.

Comming dullberman in Justin Turchi,
difess dullberman arganisas, 179, 126, 123

24, 128, 128, 133, 137, 138.

Company XIII, conformal Marcansambs, 1968. - Salamuta con Filippo, 100 - Dearma tacavo generale 410. Grignetta Francesco, 21. ரொள்விற், சிபங்களாம் (வைகூ), 195, 198, கூடி 387 A00-Cabbie teat Bernuramo, 1894 — v. Solamelli. Supera misetma impedita da Marcantono. Guidard Obieco, 75 Licervacco Dumentino, a-16. Epons (day Labruro), yls. Emperatore di nerm nis de hoa or lega, 1/2 ha. Lecostro di Marcantono e Giannandres, es-— Amiliar e Venezuas, 56, 65 — Roroum a Napoli, 157 — Romand e Ve , Massist, Archette e Principe, 102 — Districte a Massista, 268 — Districte a Ma Carria, 40 f.

Landuga spogramio, 12 Landi de') Teven, 2 Lecca (a) codicillo e morte del Mansaya,

Legal proposate da Pio V<sub>e</sub> et — Dan Vene store 9, 45 — Press access a Spe-grancik 46 43 a sll p.b. a slet 162 — Menuta et lingue 176, 4 1744, Rouse Il massino, 223. — Constitute 44 741 243. — Vielnie da Spagnelli, 164, 169, 169, 174, 400, 405, 109, Scolla, 40.

Leiny (di) Provana, aux. Cesare, 135. conini Angelo 23.

- epanco, golio e battaglia, 187, 198, 205. . unibmine, 24.

somers other try Londa Francesco, p

coffreso Ferdinando, consigliere, 170, 164. worth Ergole, 1941.

2000 \$10000; I'd)
2000 \$1000 \$ 7 Disagni, stry, stri. 126.
227., 105, \$12. — Remerte Parmana core.,
226. \$1 — Yanto da Marcantonio, \$57
500, \$460, \$460 — inchere di transpandosa, 223, 231. — I: di don Corvannio. JO: 306

Material, p. Ang Ito, Acavelino, Naroucca, due lima di Esperio, 189 Mighino, o George. Singillari Generalizatione, 21

All agreements and the second of the second Maldo capo (uga Samangrio, 112, 33

Battaghi, eq. Rametoni per Marcantion o 14. - Perdano ia Caritana 200 Risperios digli Spagnolli, 44

afabrasia fortezas per Luccui , 174. Vince per Cramandres, ut

255, 249. — Roberto, 180

efuena, genera nave levantina, 1 cq. 173. Marco promocto de due mila constet, 19.

v Brenspani, Bungiovanna kada Selli, Turnba Karasa Mata-lir na Bangua, 284 (6) Knothettu da Patrio, 1704

Marchii (De, cap. Prance co, e steri diregiri

41 ga. ga ero con shace 1 rei d' sereno 244. Alattia dell' Storia, 184, 145 mag, 153. 295, 366 — sa filtraca

afarine e Nichards afariota e votano, en 146, 284, 294, Martella Paulo, rosa **Маг**ии Стоуарды за-

Matteren, capo / britaglia, 442 445 statelica, Cot ucc., Matterica Capocetto, 288 209.

Marzenest Augelo, 146, 155 per Medagie per la rega. 4. Her Is Viga-

According to the series of the

Migratie in Pretrippendo, 2004.
Manceve (2012 per la bega, 27
Ministre di Sp. gas concern de l'ope, 16, 58, 39, 40, 44, 26, 110, 297 per 301 audit 120, 165, 412, 15 alla mittera. 172 

о для рамайся, бу, 153, 144, 199, 404, Мицент для поптелка в ресто, 466, 471 мет

Mojane, artigliene et g les. 206. denete del Carlo, 146 di escritori di Haiorina dontesamo di Haiorina alle 200 Cantin den in panissi i Goor di recono 1000. Noroge cardo purlo di Compositres, 91-

A is lega, 175 Mosera a Sarin, 67. A Cavitave certia, 153 A Me ana 170 — Alle Gamenazze 366

Миген подхоже жіз. theirmann a Man water min, after Muto in repetition as R

Napoli (a) Marcantonio 1:17 - Don Gio-

wanni, z68. Riva, 277. Ri 2 - Spitza a oga 417. Nare a tarabi, k d libji f barno.

Sant of Cardist, R. d. Illing of Eugene.
Say France of the code, Eag.
Name agree of carding 99. — In Schutzenia.
202. — A Rigger, Orio Annex, 400.
Navarino, porto funcaza, assento pre pre-

Name on cavalers at Nam tredit a vota quadra commercia a unire pi guerra net chiquectrito, donde s and the in wastelful fixed the speed in once and said discrete enters on the left is as man grown, Condant del Territor, + & Nort weitnie alia buttagba, 20%. crover a Corff, 244 — A is seconda compagnic 331 — Difficulture 1817a, 347

Negons A soudon, 4 2 3 Negons A soudon, 4 2 3

Necesia assedute, "a. » Espugnara, 75 Nobili del complete e amba-rizzone di "o l nime I a Madeld, eifes sut mahalente de Ministra iron Noorea dal rherjacopo 288, 164, Komi storprati da Spagnoli e Contiani, 22, 1111 Oddi Antabale, 22. 208. - Ruggers, 146. 187 201, 254. Odracabela Nicila Paeto, 257 278. — Per M resutanto o par as barraglia 1824 (Pt. H q do zalicijo, Otga kasa 154 a Ot c Vanazara, zab glic Ordinareze dell'a minacy 1 184, 316, 319, 186. Orderance dell'ammutage 254, 346, 346, 346, 346.
Orlendo (dl) Betaserio, 22
Orselli Naccolo, 24. — Giovanni, 22
Ottore avanti soccoro M. Can sone 244 —
Flamon de Sastia 144 — Francesca cella Scarpa 22. — O 1410 de H. arman, 26, 146, 301 – 2 de 19 manto 74, 270, 280, 180 — actor manto 74, 211.

Paris, 280, 100 — actor manto 74, 211. ault. Orners, a Alberta Cothaia. Owner in Gara, very Similard Orner and in the Marian Other and in the Man in I administrate age. Camp also is the 256 16.

Pace de Cenemani . Pacheco eard, deputato alla tega, ar role ill foannalabes, ge Pagana Course 2. Par experience of the Constitute of the Parentes of the Constitute of the Parentes of the Constitute o Pallavione Stores, diversion, 4, 10. — Fale, 87. Panetica (dl) manomic iti agli Spagnoli, 66, Purio te r ta noe san asy Parkami Lindo, ryfi, r.f., add, 206. Paracaypa Onariaso, 23-Passerine Pirro, 22. Paretrana, specie di hasting-aggio sini porticolo, tre le battagoide, per cuoprire e moachiefalett, am namenne son, una di sendi Pante sota, c69 — Neutragio, ann. Penna (del 2 C indio, ale, Pepala Pante, e la gri yliq, terneli Cair a ai Personnell Jacobs 1 at Personnell Williams 1 at 12 at 14 at Per : Plates, pure ne l'hotes, apr le 1 mars l'hotes, par

commercial in Equi Pheromani, 21.

Pro V. per la rega. in 115, 145. antepro 26 294. Alla M. Sa 26, 49

Mindu manai, 41 13 282 — Discounts Ritratio di Marcantonio Colomas, 14. — Di
Colombia, 129. Il anno raria 95. Ca & Pharacae, 12. In 12.

234, 23 for tirric poors, 225. — 2 ad Arcano de a Cingria 172. — E at dan giaro regime a 189, 199, Amorevine a Malcabolini, 22, 196, 12 The light and such that the mode desired, it is a finite or and placed and the such and the such as th ennicipio gariere Propere Bag. 33 - No amna a Cassas secchia, 2 a, 28g, 29t 19g Inclinera la gazina di finesta sispagaaca dagli Spagnoot a R so on and a so on a s Portoga to targe Lega, Vit orta.

Portoga to (di' il Re si ortic alla lega, 33 Callin alla folitica dei dingaecentecti, s. Corngioni, Con-Consiglieri, Filippo, Minute Por grando. Noveme. Piersola pu Venerauri, lo accumente di poppa, 45, 90. Prese satte alia battaglia, e loco desimuse. 24,, Problem & Maring to be the

szun is teori de irea, pite se accapio Ma-aje (44 et Zumm- 6 y.

Spaces Coursemand, 146 11 22

Rando de les estados en de Venezum presso with a Aurilla suf-Cago a sa wage de Marcastones, tuba Ra el na la Ramo Salem de Rappresagise nell'arcipelago, abeso, 91 Revaluation of indicates Proteones of Frame, by the green Science and Religious all'armana, aq, eqq, xliq boy ale. 3.58

Rembre, due castelle a proje conguenti m al , per caprire la baneria, e per due p az a nievata a muschendom auto go-lece, a j., 96. Remen, momento del prosecto. A.— Due ns a quilla Marca (154 Mor aci — Research gla (155 Salt a fair) in age. Research Str. 102 Reque em la Lin, constituero de um un variro, tira dessa favindiamétra, e mi-naccia, tira della della dissa dissa di con-

Haven, 195 Adisal From C.O. 6.

Have a h p M a har see 155.

Have a h p M a har see 155.

Have a h p M a har see 155.

Have a h p M and the M and

thought, out. the thirt 31 29 10 29

G. A. Doria, 45 - Philom Grovania, 76

Rome, Archivi, g. Cavalonia di Marcan-torio, 16. Argamento, 16. Ri-torno, 126. Feste per la lega, 144 --Fest la vittoria, 249, 245, 265, v. Con-gresso, v. Accoramban, Hagarono Be-rardi, Roselli del Bullato, Galenoi, Campana, Capizocciu, Cornoli, Colonos, Ca mi, Comma, Crinesa, Durante, Fals, Furnese, Bunneri, Francisco, Gabrielli, Carosto, Massimo Mo asusti, Mana-Carley Hassing Ma attent Meng-ter Orsin Pagani, Royant, Size et, Surracroce Seren, Masse, Savell To-motelli, Vilignani, Vingili, Vinozzi, Jac-

Домедано свя. Манейна Le Sout, 147, 127. 216, 216, 246, 260 Romali Gayasan, 21. Rossolim Pelier, 246.

Revere Mella) principe d'Urbino, 170, 101 Respeli Fabrico, 146,

Sautres Clubic, 188, 199. Sangiorgio care, 149, 1175, 1991 - Nortra-

gro. 400. Sanseverius v Michae, Boccaurati, Santacrote, de Ronia, Fablo, 17.

Sumparato salle, St. 90

Schravi, abuso uef pigliarli, igt 🛥 Turchi nella Suto, 103 245, 250, 254, 255, -Di areani: 104,

Scheam orn and oberest a liquidite, such Rivohati contro Tutchi e press util ga-

Schlegen, nave da carico del Levaunno, 71. Section even J. Pagent Dorig 46.

Schim, imperatore dei Turchi minove gierra Cipro, s. Spissento dispositi la si gita 1794 Rente so un Liccolti 226, g to argue. Reme so no Lincoln 226, 2. Kem peters fore ton a per a quanto per turbe em gli Spognast. 3. R. Sapers die ginste song rebreu pata, tog. — a and dan Gin am eta e mitt en Vertes in. 444, 142 – en pate du Pénerman, 445 – Rompe gli

Seebe le a Cabrio, 1966, 170, 189, 189, 400 Seebe le a Cabrio, 1966, 170, 189, 189, 400 Seebelle Bariolouinica in 186, 244 a 27 descriptions (182).

Settling of the settle of the

Signification опростью, 27

Simeoni urchesinu, 254 Simbalyi Pellegrina, 288–367 Sino V, diesa is marinesia, 149, 253, 2,4, 295 .

Storte, cons e parto its Candia, 67, 73. Soccibiai Camille, 32.

Schutelli di Gubbie, 28g.

Soldari romani si primo fuoro, 67. — Ge-nerosi, 136. Malaratari, 250. Soldari statisti co Veneziani, 18, 184, 186.

Suldad omasi, spagnoli i venezuari, s. Him-

neso e Rixe Soulute di Vellerri, 188, Saranzo Giavanni, agginatu all'Omnoce ve note per la lega, 715, 239, 244, 244, 190, 296. Jacope provendince per 317, 196, 367.

Sonano Michelo vertte ju legu, 201 Ery, 227.

nga igg akg akg. Spagningu soldati e nimone, min prosesio "A. arg, 226 p. Andrado, Santientes.

Spagn to h cortigian, o Ministri e Leong ico.
Chesa, Charman Granus a, Lucaga,
Spagn o N Albai captani ann contti e pec

Spann in access captern and the che tast 342, 345.

Spann occu Prancesco a M.
Spenn de felammandem, 78.

Spann ii Piergiovanni, 22. Spanose card, 178, 200

Spoless, card., 758. Spoless, v. Berardetti e Giulio. Spolessona Marzos, 46. Scausaro vote 160, 175. Scendards di Renn., 260.

Stendarde di Marcantomo, illeso, 229, 130, 21 . Della 1/22, 1/20, Per la bu-24 . Bella rega, 159. Per la ba-ragla, 209. Data i Mai apenio, 193 — A don Gievann 114 — Abbatono,

470. Surozai Pandello 194. — Alessandro, 182. Suda, golfo e porto in Candia, 56 86.

Physics, v. M. A., Don Guyanna, Giarman, area, Lacciuli, Acquing, Arman, Asselia. Battiffin, wante. Mosten, Bires, Dear

Tebaldus appointe, 146, 201, 150. Tema v. Laux, Pirconau, de Santis, ed Mit-

That had Name 10.

Theoretic Course, 25. Theory of Sussaint. Theoretic of the Garon, consigling, 69. Non-si combatte i some fi S, M., 1-2. Toterning die einende, 269, v. Orie fi. T. eine Gemen, 119ff.

Lanunus Matter, 21. - I cavilere d'Aucoms, 146 Forres toons, Ludovice (non Jugo) a Ma-

dred, 45 Trionto di Marcantonno a Roma, 255. Trionto pertoned nota di Scarpanto 62 90. a fen Parkinton (a. ). 1991. Allen de Neckter (1961 201), 1991. 2574

l'entre (e., rotte de Spagmonté, avo-

Turchi per livendore l'Italia assaltano Malta. p ributinti a Leganto, & — Investogo Cia I ributut 4 Lepanto, & — Introduce Cupito, 164 — Nicona, 14, %; — Famagorità, 188. — Let inche del Vineziani, è il lore alconomio, 179, 264, 164, 181, 183, 183, 133, 406. La Grecoa, 104 204, 133, 349. Stiman avincibili, 95, 97, 212, 174, 86, 206, 355, 364, 397, 411. — Sharwago contro i nestri, 87, 200, 316, 349. District, 294. Grandon, 186, 144. 27. — Sandrado Ballatti, 1945., Gras mortalist, 242. — Rainiu, 317. — Volun-conservara, 40, 95 296. 306 352, 72 597, 409. — La pace of Venetical, 405.

## Gubino, es della Ravere, Sanfren.

g da re, 500.

Valignani Viacesao, pr. Veiletri (da), v. Soldato, a Tulba.
Veneziani per la lega, aŭ. 11. 42. 415. 434.
242. 252. 253, 404. — Dibidiura e tinorti, 129. 351, 404. — Dibidiura e tinorti, 129. 351, 404. — Mari 28. (60.
Morulac, 28. 316. — Mari 28. (60.
Morulac, 28. 316. — Mari 29. 32. 64. 82.
171. 851, 360. — Braturi, 217. — Amino
soll, 10. — Impedia dai egil, 312. —
Venezia anu, 1,9. — Abidiciona, 61.
Vortable partira, 63. — Chedle
battaglia, 172. 181. — Impecia anluaŭ
del re, 140. — Miniconto, 10. — Braeure, 12. — Abiniconto, 10. — Braeure, 12. — Abiniconto, 20. — Graeure, 13. — Abiniconto, 20. — Braeure, 13. — Abiniconto, 20. — Braeuro, 13. — Abiniconto, 20. — Bra-Velietri (4s), v. Soldato, a Tulba.

Richtentel, 3 56. Contrariett, 39, 280, 350. Abbandount, 90, 27 305, 308, 276, 376, 476, 476, — Pick collines, 405.

Venturier gobili 590 Marcanianio, 21, 146. Verreicht Verreich au.

Verreicht Verreich au.

Virg II (de) Adriana, 131.

Virg II (de) Adriana, 132.

Vird II Allema, 200.

Vird II Allema, 200.

Vird II Allema, 200. Sponioni, Veneschi. Yhozzi biuzio, 1.1. Vittoria di Lapanto non gradita alla cotte del re 1-50, 171, 171, 102, 109, 150. Vistovagite, v. Panatica,

Zambeccazi Alestandza e Paeto, 169. Inter Circlame di Venezia, 38. — Accoglica e la Sarra (Sc. — Accoglica e a Marcantonio, 56. — La Sarra
glica e a Marcantonio, 56. — Haberiaglica e a Carbano, 86. — Biturno.
Sar Abbindonici da camendoca go.

— Propinti e morre, 19.

Inter attenza di Haberia e di June Mar automo di Bologna, † 48-Zume. Isola, 336. Auctora Francesco, 146. Luciga don Giorann ambescarore di Spagna a Roma, 115 - Inscionat, 226, 120, 170. - Contro Marcantono. 178. 273, 285. - Caccito da san Pio. 273.

## INDICE DEL VOLUME

| Brove di Sua Santifà Leone X.II                                 |      |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| Libro Patho. — Il principio della lega e la guerra di Capro.    | Pag. | 7   |
| Libao Secondo. — Conclusione della lega e battaglia di Lepanto  |      |     |
| Libro Terzo. — La guerra di Grecia e lo scioglimento della lega | 2    | 179 |
| Indica alfabetura delle nersone dei lucichi e delle cose        | _    | 471 |

Google

HA H . . VE'S

Google

ranga ang Kalaman Sagaranggan

Gok gle

A . A. D UN VERSITY

Google

Go. gle

orginalicon on englination

.. Go. gle

Fig.a rom

Google

Cigra is

Digitized by Google

Olgra ism HARVARD UN VERSITY

" Go. gle

ing malicom ARIZAD — GRAIT

Digitized by Google

Original nemi HARVARD UNIVERSETY



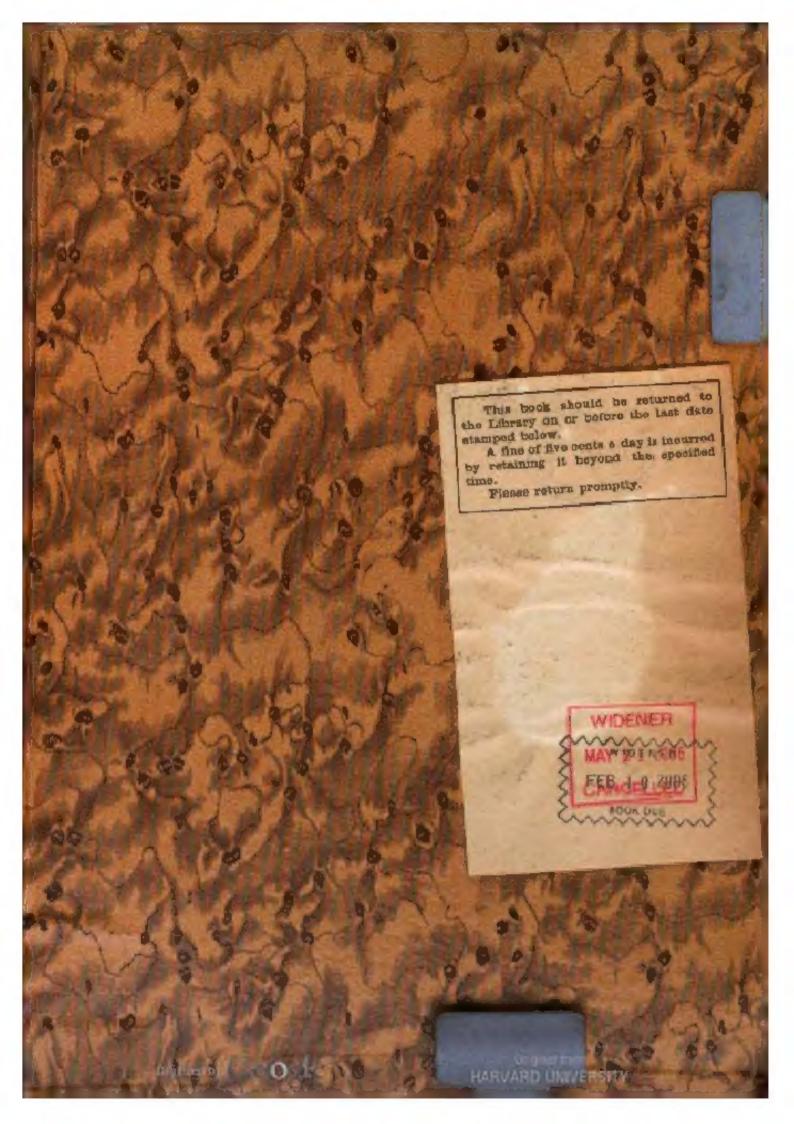

